









# ISTITUTO STORICO ITALIANO

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

## FONTI

PER LA

## STORIA D'ITALIA

PUBBLICATE

## DALL'ISTITUTO STORICO ITALIANO

DIPLOMI · SECOLO X



#### ROMA

NELLA SEDE DELL'ISTITUTO
PALAZZO DEI FILIPPINI,
VIA DEI FILIPPINI, 4

1924



#### I DIPLOMI

DI

## UGO E DI LOTARIO

DI

### BERENGARIO II E DI ADALBERTO

A CURA

DĪ

#### LUIGI SCHIAPARELLI

VOLUME UNICO

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO
PALAZZO MADAMA

1924



NOV 1 7 1947 13810

DIRITTI RISERVATI

#### PREFAZIONE

Questo volume contiene i diplomi degli ultimi re d'Italia del secolo x, e precisamente di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto.

Del re Ugo ci sono pervenuti ventotto diplomi, di cui dieci originali e tre falsificazioni; di Ugo e Lotario cinquanta, dei quali ventotto in originale e quattro falsificazioni; del solo Lotario sedici, con undici originali ed una falsificazione '. Siccome non avvennero modificazioni nella cancelleria di Ugo quando egli si associò al governo il figlio Lotario, nel nostro studio abbiamo considerato i diplomi emanati insieme dai due sovrani come una continuazione di quelli di Ugo, numerandoli progressivamente: i due gruppi di diplomi formano quindi un'unica serie di settantotto diplomi con trentotto originali e sette falsificazioni; però i documenti numerati nel presente volume sono ottantatre, avendo incluso sei pla-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Su questi diplomi vedasi il nostro studio: Ricerche storico-diplomatiche, parte V: I diplomi di Ugo e Lotario, nel Bullettino dell'Istituto storico Italiano, n. 34 (Roma, 1914).

citi e stampata una falsificazione (quella del n. xx) a fianco dell'originale col numero di esso.

Nel funzionamento della cancelleria si ritrovano gli usi comuni presso che a tutte le cancellerie dell'epoca. È alla direzione l'arcicancelliere. Questa carica, puramente onorifica, fu occupata successivamente da Beato, vescovo di Tortona (7 agosto 926–12 maggio 928); da Gerlanno, abate di Bobbió (12 novembre 928–24 giugno 936); da Azzone, vescovo di Como (15 giugno 937–23 luglio 939) e da Bosone, vescovo di Piacenza (6 febbraio 940 [o 26 marzo 941]–13 agosto 945). Sotto Lotario si ebbe un solo arcicancelliere: Brunengo, vescovo d'Asti (27 maggio 945; 19 maggio 947–4 giugno 950).

Stavano alla dipendenza dell'arcicancelliere gli altri ufficiali, che compaiono come riconoscitori dei diplomi.

Seguiva gerarchicamente il cancelliere, il quale va considerato come il capo effettivo della cancelleria, quegli che presiedeva ai lavori. Troviamo in tale carica: Sigefredo (vescovo di Parma), 7 agosto-25 dicembre 926; Gerlanno (che fu promosso arcicancelliere), 17 febbraio 927-12 maggio 928; Recco, 12 marzo 929-28 aprile 932 (forse l'omonimo vescovo di Bergamo); Pietro, 17 aprile 931, 29 febbraio (0 1 luglio) 932-24 giugno 936 (fu vescovo di Mantova); Giseprando (vescovo di Tortona), 18 marzo 938-13 agosto 945; Teodolfo, 945 maggio 27 (forse l'omonimo vescovo di Genova); Odelrico, 19 maggio 947-8 agosto 948.

Altri riconoscitori: Pietro notaio, 22 luglio 927, 16 settembre 930; Giseprando cappellano, 15 giugno, 5 ottobre 937, e notaio, dicembre 937; Teodolfo diacono

e regio cappellano, 13 agosto 941 (o 23 maggio 942)–4 marzo 945; Amizo, 13 febbraio 948; Pietro detto Amizo cappellano, 20 agosto 949–31 maggio 950; Paolo prete, 4 giugno 950. I primi tre, Pietro, Giseprando e Teodolfo, salirono al cancellierato.

Di questi ufficiali uno solo fu prima addetto ad altra cancelleria: Beato, vescovo di Tortona, che sembra il medesimo Beato che col titolo di notaio o di cancelliere ha riconosciuto diplomi di Berengario I, ed è certamente l'omonimo arcicancelliere del re Rodolfo II.

L'esame degli originali ci ha permesso di distinguere gli scrittori, constatarne l'attività, rilevarne i caratteri; e i facsimili che abbiamo pubblicato nel vol. IX dell'*Archivio Paleografico Italiano* offrono in riguardo un copioso materiale di controllo e di studio.

Riteniamo che alcuni riconoscitori abbiano, per intero o in parte, scritto diplomi, e pare in ogni modo che ciascuno avesse ai propri servigi speciali scribi. Sembra, da alcuni caratteri della scrittura, che tre scrittori fossero provenzali<sup>2</sup>, e che un diploma di Ugo sia stato eseguito da uno scrittore già addetto alla cancelleria di Berengario I<sup>3</sup>; uno scrittore della cancelleria di Lotario ha pure steso due diplomi di Ottone I, e ritroviamo due altri scrittori di Lotario in diplomi di Berengario II e di Adalberto <sup>4</sup>.

Esaminando il dettato abbiamo rilevato in un gruppo, non piccolo, di diplomi un formulario comune, semplice e breve.

<sup>4</sup> Cf. Ricerche &c., V, 73.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si vedano anche le nostre illustrazioni nel Bullettino dell' Archivio Paleografico Italiano, vol. IX, fasc. 1-4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Ricerche &c., V, 68, 70.

<sup>3</sup> Cf. Ricerche &c., V, 68.

Segni di corroborazione sono la firmatio e il sigillum. La firma del sovrano consiste, secondo l'uso consueto nei diplomi di quell'età, in un tratto riempitivo del monogramma. Nei diplomi emanati insieme da Ugo e Lotario, la firmatio di Lotario appare talvolta meno chiara e sicura, lasciando supporre che sia stata eseguita insieme coll'altra o da Ugo stesso o dallo scrittore del diploma; sicchè è probabile che solo la firma del re Ugo fosse ritenuta necessaria come segno di corroborazione.

Il sigillo è di cera e a ritratto. I due sigilli che ci sono pervenuti del re Ugo (diplomi n. 11, XIII) appartengono a due stampi diversi. Busto a destra dell'osservatore, e come emblemi della sovranità la corona gemmata, lo scettro coi gigli nel primo e nell'altro lo scettro con la banderuola. Leggenda: † Hvgo gracia Dei piissimys rex.

I cinque sigilli di Ugo e Lotario, di cui due frammentari (nn. XL, XLV, LXVI framm., LXVII framm., LXXXII), sono dello stesso stampo. I due busti sono uno di fronte all'altro; corona gemmata e scettro coi gigli. Leggenda: † HVGO ET LOTHARIVS GRACIA DEI PIISSIMI REGES.

Cinque sono quelli di Lotario, tre frammentari (nn. IV framm., v framm., x, XIII, XIV framm.), pure di un solo tipo. Busto a destra dell'osservatore e coi medesimi emblemi della sovranità. Leggenda: † Lotharivs gracia Dei pivs rex.

La data presenta varie difficoltà, non essendosi adottato un criterio uniforme per i singoli elementi cronologici. Vi è spesso incertezza sull'èra del regno, come alcuni scrittori hanno cambiato l'anno di regno con quello del-

l'èra cristiana, sia anticipando, sia ritardando. L'elezione di Ugo sarebbe avvenuta il 6 luglio 926 e il giorno successivo avrebbe avuto probabilmente principio l'èra del regno; il decessus di Ugo si ebbe negli ultimi cinque giorni dell'aprile 947 e la morte il 10 aprile 948; l'èra di Lotario oscillerebbe tra il 13 e il 18 aprile 931. L'indizione comunemente usata è quella del settembre (greca o bedana), ma ricorre pure la romana. Alcune sconcordanze degli anni di Cristo cogli altri dati cronologici si possono spiegare ora col computo pisano ora col fiorentino, e in un solo diploma è usato lo stile della natività; e soprattutto, abbiamo tenuto largamente conto della possibilità che alcuni dati si riferiscano all'azione e altri alla documentazione.

Sedici sono i diplomi di Berengario II e di Adalberto, di cui sette originali; tre quelli di Adalberto, con un solo originale '.

Arcicancellieri di Berengario II e Adalberto: Brunengo, vescovo d'Asti (17 gennaio 951–12 marzo 952); Guido, vescovo di Modena (9 settembre 952–30 maggio 961). Cancellieri: Uberto, 17 gennaio–26 settembre 951, 13 gennaio 958–30 maggio 961 (vescovo di Parma); Giovanni, 12 marzo 952–23 maggio 954.

I tre diplomi di Adalberto ci fanno conoscere due arcicancellieri: Uberto vescovo, 28 febbraio 961, che è certamente il cancelliere già ricordato, e Lamberto, 960–961 agosto; e tre riconoscitori senza titolo cancelleresco:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sui diplomi di Berengario II e Adalberto, cf. le nostre osservazioni nel *Bull. dell' Arch. Paleogr. Ital.*, 1X, 51 sgg., 97 sgg., 139, 147 sgg.; su quelli di Adalberto, ibid., p. 151 sgg.

Amico diacono, 27 maggio 960; Atalongo diacono, 28 febbraio 961 (forse il vescovo omonimo di Lucca) e Orso prete, 960–961 agosto.

La cancelleria di Berengario II e Adalberto si allaccia a quella di Lotario: Brunengo, l'arcicancelliere di Lotario, fu pure capo della cancelleria di Berengario II e Adalberto, e due scrittori di Lotario, quello che scrisse il diploma n. 111 e quello che esegui parte dei diplomi nn. v e xiv di questo sovrano, ricorrono, il primo nei diplomi nn. xii, xiv, e il secondo nel diploma n. 1 di Berengario II e Adalberto.

Nei diplomi dei due sovrani il monogramma di Adalberto risulta in alcuni casi non firmato.

Abbiamo frammenti di due soli sigilli di Berengario II e Adalberto (nei diplomi nn. VIII, XVI); sono di cera e a ritratto, e soltanto il primo (n. VIII) permette di riconoscere notevoli particolari dello stampo: busto dei due re l'uno di fronte all'altro; e fra gli emblemi della sovranità, oltre alla corona e allo scettro, compare il globo sormontato dalla croce. Leggenda: † Berengar[IVS et Adelbertys... R]eges.

Nei primi due diplomi di Berengario II e Adalberto è usato il computo fiorentino.

Si sono seguite nella stampa le norme adottate nei precedenti volumi; e nulla di nuovo abbiamo introdotto nel metodo, ad accezione di aver collocato in appendice solo le falsificazioni moderne. La stampa principiata nel 1915 ha subito varie e lunghe interruzioni, causate principalmente dalla guerra, e tracce di queste condizioni mostra qua e colà il volume. Non ci fu concesso di

rivedere alcuni documenti, per altri dovemmo ricorrere all'aiuto di amici. Un particolare aiuto ci è venuto dal dott. A. Sapori, che si è addossato il faticoso lavoro della compilazione delle schede per gli indici.

Ed ecco così condotta a termine l'opera che molti anni fa ci siamo assunta con giovanile ed eccessiva fiducia nelle nostre forze, e che ora vorremmo poter riprendere da capo per eseguirla meglio.

Firenze, marzo 1924.

Luigi Schiaparelli.



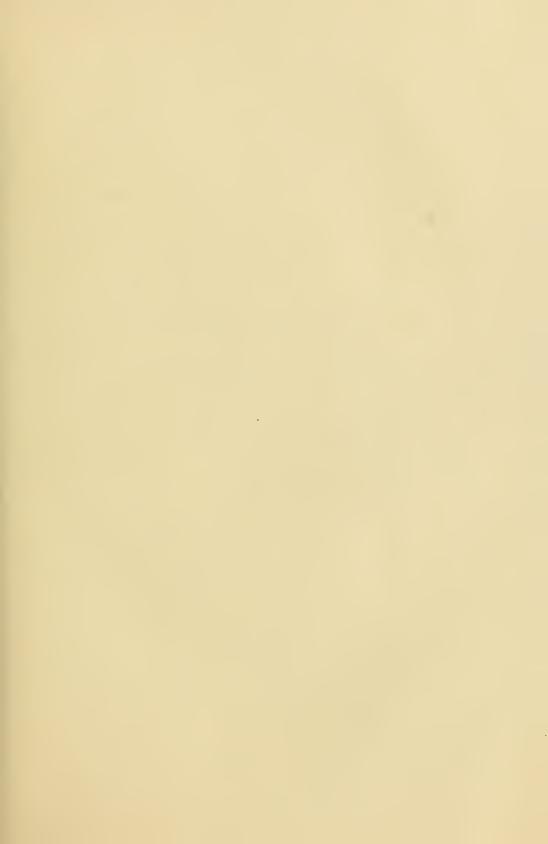



## I DIPLOMI DI UGO



#### 926 agosto 7, Verona.

Ugo re, ad istanza dei vescovi Adelberto e Noterio, conferma al monastero di S. Zeno in Verona i diritti ed i possessi, e lo prende sotto il suo mundio.

Privilegia monasterii S. Zenonis Veronae, c. 2 e cf. c. 57, Firenze, biblioteca Mediceo-Laurenziana: ms. Ashb. 162, 94, copia cart. sec. xvI da copia not. 1475 aprile 26-27 (1) [B]. Privilegia S. Zenonis Veron. c. 6 e cf. c. 77B, Venezia, Museo Correr, ms. Cicogna (2163) 1375, copia cart. sec. xvI da copia not. 1475 aprile 26-27 (2) [B1]. Copia cart. sec. xvIII da copia not. 1647 febbraio 9, Verona, Antichi archivi Comunali: Process. B. 46, n. 641. LAZZARONI, Verona sacra, c. 618, ms. 954 della bibl. Comunale di Verona.

UGHELLI, Italia sacra, V, 1° ed. 632; 2° ed. 727, estr. = MABILLON, Annales ord. sancti Benedicti, a. 926, III (Lucae, 1739), 358, datum. MURATORI, Antiq. Ital. I, 851, dall' orig. (« depromptum e chartophylacio monasterii Ve« ronensis Sancti Zenonis ») [C]; Annali, a. 926, cit. = Lupi, Codex diplom. civitatis et ecclesiae Bergomatis, II, 155, estr. = Codex diplom. Langobardiae, col. 886, n. dxx, estr. Cavattoni, Memorie di S. Zenone, p. 68, cit., p. 232, n. 91, ed. dal Lazzaroni e dal Muratori. Cipolla, Verzeichniss der Kaiserurkunden inden Archiven Veronas, n. 45, reg.; Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 63, n. 200, reg. e fonti. Cf. Vollhart, De Hugone comite Arelatensi rege Italiae, pp. 9 nota k e 10, cit.; Poupardin, Le royaume de Provence, p. 222, nota 1, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 83, cit.; Schiaparelli, Ricerche storico-diplomatiche, V, I diplomi di Ugo e Lotario nel Bullettino dell'Ist. stor. Ital. n. 34, p. 13, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1372.

Il testo ripete in gran parte quello del diploma di Rodolfo II 924 novembre 12 (DR, n. VII); ma poichè la disposizione di alcuni passi non è la medesima, e il diploma di Rodolfo pare possa dipendere da un perduto diploma imperiale, forse di Berengario I (cf. I diplomi italiani di Lodovico III e di Rodolfo II,

<sup>(1)</sup> Cf. I codici Ashburnhamiani ziana di Firenze, I, 161. della R. biblioteca Mediceo-Lauren- (2) Cf. Neues Archiv, I, 133.

pp. 114-5 e Bulleitino dell' Archivio paleografico Italiano, IX, 77-8), non è del tutto improbabile che quest' ultimo abbia servito di fonte diretta anche al nostro; dal quale alla lor volta dipendono i diplomi di Ottone I 961 dicembre 3 (DO1, n. 234) e, per la prima parte, di Enrico II 1014 maggio 21 (DH11, n. 309) concessi allo stesso monastero (cf. pure il diploma di Corrado II 1027 maggio 24 [DK11, n. 95]). Il sigillo, descrittoci in BB1: « cum impressione si gilli magni ipsius domni regis in cera nigra in qua est impressa dimidia imago « regis tenentis sceptrum cum litteris circumcirca Ugo Dei gratia piissi « mus rex » e riprodotto in facsimile dal Muratori, era del tipo di quello conservatoci nel seguente diploma originale (cf. Ricerche &c. V, 160; Bullettino dell' Arch. paleogr. Ital. IX, 117). È l' unico diploma della cancelleria di Ugo e Lotario con « relegi » nella recognitio (cf. Ricerche &c. V, 128).

Poniamo B a base della presente edizione, notando le principali varianti di B<sup>1</sup> e C; le altre copie non apportano nulla di notevole, mentre giovano, specialmente a controllare l'esattezza del testo, i ricordati diplomi di Rodolfo II e di Ottone I.

In nomine domini Dei aeterni. Hugo divina favente clementia rex. Quia regalis potestas supra omnia et prae omnibus divino debet cultui esse semper intenta et ecclesiarum Dei sarcinam libenter (a) portare ac sublevare, quatenus id agendo eternae remunerationis premia percipere mereatur; idcirco noverit omnium fide- 5 lium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac (b) futurorum industria, Adelbertum et Notkerium (c) reverentissimos episcopos dilectos fideles et consiliarios nostros humiliter nostrae serenitatis exorasse clementiam, quatenus ob amorem Dei omnipotentis beatique Zenonis confessoris Christi reverentiam omnes proprie- 10 tates et (d) possessiones monasterii predicti beatissimi Zenonis, ubi corpus eius sacrum quiescit humatum, quae ab antecessoribus nostris, imperatoribus scilicet et regibus, episcopis, comitibus bonisque hominibus delegatae sunt et concessae, per nostrae munificentiae preceptum corroboraremus modisque omnibus nostra regia aucto- 15 ritate confirmaremus, et idem monasterium sub nostrae tuitionis mundburdum recipere dignaremur. Quorum ratas petitiones estimantes, misericordiam omnipotentis Dei et eiusdem (e) beatissimi confessoris Christi Zenonis merita et intercessiones nos adiuvari considerantes, omnia privilegia et precepta ipsius monasterii quae concessa sunt, 20

<sup>(</sup>a) B<sup>1</sup> semper (b) C et (c) B<sup>1</sup> Notherium (d) C ac (e) In B avanti eiusdem, fu aggiunto nell'interlineo, e rare da altra mano, per

consirmata (a) et funditus delegata priscis temporibus ab antecessoribus nostris, imperatoribus scilicet et regibus, seu omnes scriptiones universasque res cum familiis et servis utriusque sexus unde ibsum monasterium iuste et legaliter hactenus investitum permansit, et quic-5 quid inibi legibus pertinere dinoscitur tam per commutationes et precarias quam per offersiones et(b) oblationes bonorum hominum sive aliquas traditiones et quascumque donationes que dici et (b) nominari possunt, per hanc presentem nostre munificentiae auctoritatem perpetuo confirmamus modisque omnibus corroboramus, quatenus, sicut inferius (c) scriptum est, 10 idem monasterium(d) in integrum aeternaliter possideat, teneat, inreque(e) proprietario vindicet (f), sine contradictione, molestatione vel minoratione aliquorum hominum. insuper etiam ad nostrae mercedis augmentum (g) idem sacrum monasterium cum omnibus rebus et facultatibus suis, mobilibus et immobilibus, familiis et servis utriusque sexus, man-15 cipiis, colonis, libellariis, cartulatis (h), commenditis (i) omnibusque hominibus in castellis et prediis eiusdem monasterii habitantibus sub nostrae tuitionis et perpetuae defensionis mundburdum recipimus (i); praecipientes quoque ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, sculdassio (k) aut aliqua magna parvaque persona seu publicae partis 20 exactor eiusdem monasterii homines distringere vel pignorare nec toloneum presumat (1), aut ad publicam partem eos aliquid persolvere aliquando compellat, sive de omnibus rebus et possessionibus iuste et legaliter ad idem monasterium pertinentibus minorare aut contradicere aliquando contendat, sed liceat eis sub nostrae defen-25 sionis mundburdo quieto et pacifico ordine vivere, ipsiusque sacri loci sacerdotes pro nobis (m) statuque (n) regni nostri a Deo (o) nobis collati iugiter orare, omnium hominum contrarietate et mole-Ceterum nostro bando bandimus, ut si quis statione (p) remota. fortasse aliquid de supradictis rebus hactenus iniuste detinuit, et in suos 30 usus sua (9) potestate et temerario ausu possedit, nisi ammodo (r) se a

<sup>(</sup>a)  $BB^I$  et confirmata (b) C sut (c) C superius (d) idem monasterium manca in C (e)  $B^I$  teneatque iure (f) B vendicet (g)  $B^I$  augumentum (h) C cartolatis (i) C comendatis (j) recepimus nel diploma di Rodolfo II. (k) C sculdassio &c. ceterum nostro...; salta cioè al r. 28. (l) Si intenda exigere presumat; il verbo exigere mancava già nell'originale, poichè non si legge non solo nelle copie, ma neppure nel citato diploma di Ottone I. (m) pro nobis manca in tutte le copie, ma si restituisce secondo DOI (n)  $B^I$  statuique (o) Le copie hanno et invece di a Deo, come va restituito secondo DOI (p) B molestia (q) C suaque (r) C amodo

tali violentia subtrahat, se suosque homines removeat; vel si quis hoc (1) nostrae munificentiae et defensionis preceptum infringere, contradicere (16) aut violare aliquando temptaverit, centum libras auri obrizi componat atque persolvat, medietatem camerae nostrae et medietatem (16) monasterio beatissimi Zenonis, ubi eius corpus venerandum 5 et humatum (16) in pace quiescit. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus in perpetuum observetur, manu propria roborantes de annuli (16) nostri impressione subter assignari iussimus.

Signum domni (f) (M) Hugonis (g) piissimi regis.

Sigefredus (h) cancellarius ad vicem Beati episcopi et archi- 10 cancellarii relegi et subscripsi (i).

Data (j) .VII. idus (k) augusti, anno dominicae incarnationis .DCCCC-xxvII. (l), domni (m) vero Hugonis piissimi regis .I. (n), indictione .xiiII². (o). Actum Veronae. in Christi nomine feliciter (p), amen.

#### II.

15

926 settembre 3, Pavia.

Ugo re, ad istanza di Lamberto arcivescovo di Milano, di Adalberto vescovo di Bergamo, della contessa Ermengarda e del conte Giselberto, conferma al monastero di S. Sisto in Piacenza le corti Guastalla, Campo Miliacio, Cortenova, Sesto, Luzzara, Paludano, Villola e Pegognaga colle dipendenze, nonchè il monastero di Cotrebbia.

Originale, archivio di Stato in Parma: Sezione diplomatica, sec. x [A]. Copia membr. del sec. XIII autenticata da « Alatrinus domni pape subdiaconus « et capellanus », arch. Capitolare di Parma: Pergamene, n. cmlxxvi [B]. Due copie membr. del sec. XIII da copia del not. Giacomo Capitoni 1227 novembre 8, arch. Segreto di Cremona: Cod. A, n. 374 [C] e Pergamene,

<sup>(</sup>a) C vel si... hoc; il che prova che il passo era nell'originale danneggiato. (b) C aut contradicere (c) C medietatem &c.; omette il passo rimanente fino alla signatio (d) humatum omesso in  $B^I$  (e)  $B^I$  anuli (f) B domini (g)  $BB^I$  Ugonis (h) B Sicfredus  $B^I$  Sleferdus (i)  $BB^I$  omettono et subscripsi (j)  $B^I$  dat. (k)  $B^I$  id. (l) B 926  $B^I$  v ccc (m) B  $B^I$  domini; ma in  $B^I$  la prima i fu aggiunta da altra mano (n) C primo (o)  $B^I$ . xiiii. C xiv. (p) B  $B^I$  foeliciter

n. 2816 [D]. Copia 1359, marzo 6 in fasc. membr. con copia di privilegi per S. Sisto di Piacenza, c. 6B, arch. di Stato in Parma: Sezione diplom., sec. XII. Copia in ms. membr. del sec. XV dell'arch. Gonzaga di Mantova: XLII, n. 4, c. 16B; è copia di C. Campi, ms. 483, c. 215 della bibl. Reale Palatina di Parma, estr. Copia cart. sec. XVII, Diplomi varii, A, III, 18, c. 189, bibl. Com. di Siena. Copia cart. sec. XVIII nel ms. X. C. 17, c. 6, della bibl. Estense di Modena. Copia 1754 nel Transumptum omnium documentorum dell'arch. Capit. di Parma, VII, par. 3², c. 190, da B: arch. Capit. di Parma. Della Croce, Codex diplom. Mediolanensis, ms. D. S. IV. 2, c. 50 della bibl. Ambrosiana di Milano, dal Muratori. Copia di Ippolito Cereda e copia del sec. XIX, servita per l'ed. nel Codex diplom. Langobardiae, da D, nell'arch. Comunale di Cremona.

CAMPI, Dell'historia eccl. di Piacenza, I, 255, cit. « in arch. monast. S. Sixti « Placen. » = Boselli, Delle storie Piacentine libri XII, I, 49, cit. Muratori, Antiq. Ital. I, 411, da A = Origines Guelficae, I, 246 = SAXII Archiepiscoporum Mediolanensium series, II, 332, estr. = GIULINI, Memorie spettanti alla storia della città e campagna di Milano, I (Milano, 1854), 469, cit. = Affò, Istoria di Guastalla, I, 318, n. XVI = LUPI, Codex diplom. civ. et eccl. Bergomatis, II, 155, estr. Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, III, 139-40, cit. da A. Robolotti, Nota delle pergamene Cremonesi avanti il mille, p. 552, cit.; Repertorio diplom. Cremonese, I, 15, n. 115, reg. Codex diplom. Langobardiae, col. 887, n. DXXI, ed. Robolotti, « ex apogr. perg. in arch. Secr. Cremonae », cioè da D. Aste-GIANO, Codex diplom. Cremonae, II, 62, n. 22, reg. e fonti. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 30; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 115-19, ed. L. Schiaparelli. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides in Archiv für Schweizerische Geschichte, IX, 106, nota 138, cit.; DARMSTÄDTER, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 137, cit., e per le località cf. pp. 136-42; Pou-PARDIN, Le royaume de Bourgogne, p. 55, nota 3, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 83, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 13, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1373.

Il testo segue come fonte quello di Rodolfo II 924 novembre 12 (DR, n. VIII): cf. Ricerche &c., V, 163; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 117. Dal nostro dipende il testo del diploma di Berengario II e Adalberto 951 gennaio 17 (B. n. 1430); cf. Bullettino &c. IX, 139. Le corti Campo Miliacio, Cortenova e Sesto, non ricordate nel diploma di Rodolfo II erano già state confermate da Berengario I (cf. DBI, nn. IV, CXV; Bullettino &c. IX, 57, 117). Intorno allo scrittore, forse provenzale, cf. Ricerche &c. V, 67-8 e Bullettino &c. IX, 115-17. Per il sigillo, cf. Ricerche &c. V, 160 e Bullettino &c. IX, 117.

(C) In nomine domini Dei aeterni. Hugo divina largiente clemencia rex. Si sacris ac venerabilibus locis temporalia atque

transitoria concedimus, magnam (a) apud Dominum remunerari in futuro nequaquam diffidimus. Quocirca noverit omnium fidelium sanctae Dei Aeclesiae nostrorumque presencium scilicet ac futurorum industria, Lampertum sanctae Mediolanensis ecclesiae archiepiscopum nec non et Adelbertum sanctae Bergamensis sedis presulem et 5 Ermengardis gloriosisimam (a) comitissam karissimamque germanam nostram et Giselbertum (b) illustrem comitem palatii humiliter nostram exorasse celsitudinem, quatenus ob amore (2) superne remunerationis (c) per nostri precepti paginam quoddam monasterium | imfra(a) civitate Placentina a heate videlicet memoriae Angelberga 10 imperatrice constructum et in honore sancti Sixti dedicatum Berte gloriosissime abbatisse consanguineae nostrae cum omnibus suis pertinenciis confirmare dignaremur, simul quoque roborantes et in perpetuum concedentes eidem monasterio quasdam cortes, | Vuardestallam scilicet, Campum Miliatio, Curtem Novam (d), Sexto, Luciariam (e), Litora 15 Paludiana, Villole (f), Piguniariam, cum adiacenciis eorum (g) et omnia quecumque memorata imperatrix institutionis (h) suae paginam uhicumque eidem cenobio diffinivit ad habendum (1). Quorum peticionibus tota devocione faventes, id fieri annuimus, | hoc nostrum preceptum scribi inbentes, per quod prelibate Berte cundem monasterium confir- 20 mamus, quatenus in sua sit potestate et dominio cousque vixerit et ibidem dominatrix et ordinatrix atque rectrix invigilet ac permaneat donec eius fuerit vita. per quod etiam iam prescripto venerabili loco concedimus | hac confirmamus omnes res et possessiones mobiles ac inmobiles, tam per cartulas quamque extra cartulas vel cuiuscumque 25 inscripcionis titulo ad partem ipsius monasterii legibus adquisitas et adquirendas, seu quicquid per regum vel imperatorum antecessorum nostrorum precepta ad cundem sacrum locume | ollatum (i); atque cellulam quandam que antiquitus Monasterium dicebatur non procul

<sup>(</sup>a) Cosi A (b) Giselbertvm e scritto da prima mano su altro nome, forse Eginerium (c) La t corretta su c (d) curtem novam aggiunto dopo da prima mano; cūr nell'interlineo. (e) La prima a su altra lettera. (f) Corretto da uuillole, con rasura della prima u (g) Così anche nel diploma di fonte. (h) Si intenda per institutionis &c. come ha il diploma di fonte. (i) Si intenda collatum est come ha il diploma di fonte.

<sup>(1)</sup> Cf. il testamento dell'imperatrice Angelberga 877 marzo: Codex diplom. Cremonae, II, 60, n. 5; Benassi, Codice diplom. diplom. Langobardiae, col. 452, n. CCLXX; Parmense, 146, n. XXII.

a Placentina urbe sitam (2), loco qui Caput Trebiae vocatur, in qua ecclesia apostolorum principis honore dicata consistit, cum omnibus inibi inibi (b) pertinentibus, quemadmodum Karlomannus serenissimus rex antiquitus eandem cellulam | cum universis suis appendiciis eidem 5 monasterio proprietario iure largitus est (1), prenominato venerabili loco per hoc nostrae regalis auctoritatis preceptum ex integro perdonamus, largimur, confirmamus modisque omnibus corroboramus. familias quoque utriusque sexus et condicionis cum curtibus et capellis earumque appendiciis, cum omnibus castellis, casis, vineis, campis (c), pascuis, 10 pratis, silvis, salectis, sacionibus, paludibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, fluminibus, piscacionibus, ripis, rupinis, montibus (d), collibus, vallibus ac planiciebus, coltis et incoltis, divisis et indivisis, mercacionibus, vectigalibus, districtionibus, servis et ancillis, aldiis et aldianis et omnibus que dici aut nominari possunt ad eundem mo-15 nasterium iuste et legaliter | respicientibus in integrum confirmamus, ita videlicet, ut prelibata abbatissa Berta, quousque vixerit, hac nostra auctoritate roborata de prescriptis rebus eidem monasterio pertinentibus tam per preceptorum paginam, ut diximus, quamque aliarum instrumenta cartarum et adquisitis (e) et adquirendis (f) potestative faciat, 20 omnium magnarum parvarumque personarum | molestacione remota. Si quis vero hanc nostram auctoritatem violare temtaverit, .cz. libras auri optimi componere cogatur, medietatem camere nostrae et medietatem sepe fate Berte abbatissae. Quod ut verius credatur diligenciusque ab omnibus opservetur (b), manu propria roborantes de anulo 25 nostro iussimus insigniri.

\* Signum (MF) domni Hugonis piissimi regis. \*

\* Sigefredus cancellarius ad vicem Beati episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR.) (SI.)

Data anno dominice incarnacionis .DCCCCXXVI., .III. non. sep., in-30 diccione .xv., anno vero domni Hugonis .I. Actum Papia (g). in Christi nomine feliciter, amen.

(1) Diploma di Carlomanno 877 ottobre 19 (M. n. 1524 (1482)).

<sup>(</sup>a) La a corretta su u (situm) (b) Così A (c) cam- su rasura. (d) Sopra n asta di 1 o b non compiuta. (e) L'ultima i corretta su a (adquisitas) (f) La seconda i corretta su a (adquirendas) (g) La prima p corretta su altra lettera, forse u

#### III.

926 settembre 4, Pavia.

Ugo re, ad istanza del vescovo Aicardo, conferma alla chiesa di Parma la badia di S. Remigio di Berceto, la Corte Regia e il Prato Regio, il « districtum » e il teloneo della città; le concede l'immunità e il diritto di inquisizione.

Privilegia ecclesiae Parmensis, c. 15, ms. cart. del sec. XVII, arch. Vaticano: arch. Segreto, arm. LXI, to. 28 [B] = Copia cart. del sec. XVII in Monumenta Ughelli, cod. Vatic. Barberini 3222 (XL, 19). Gozzi, Miscellanea storica, c. 72, ms. 426 della bibl. Reale Palatina di Parma (1) [C].

ANGELI, La historia della città di Parma, p. 62, cit. colla data 4 settembre 926. UGHELLI, Italia sacra, II, 1ª ed. 192; 2ª ed. 152, da B; lo assegna all'anno 924 = BORDONI, Thesaurus ecclesiae Parmensis, p. 115, Privil. n. vI (a. 924) = DUMONT, Corps universel diplomatique, I, 29, n. XLV (a. 926) = AFFÒ, Storia di Parma, I, 221, cit., 334, n. LIII, ed. (a. 926). Cf. BETHMANN-HOLL-WEG, Ursprung der lombardischen Städtefreiheit, pp. 90 nota 2, 107 nota 1, cit. (a. 924); L. SCHIAPARELLI, Ricerche &c. V, 13, cit. Sulla badia di Berceto cf. Kehr, Italia pontificia, V, 434.

Si veda anzitutto il diploma di Ugo n. xxv, che del presente è una rinnovazione con ugual testo (cf. Ricerche &c. V, 166); però la formula di immunità, che segue il tipo Lodoviciano, è nel nostro più ampia (cf. Ricerche &c. V, 110-112). La badia di Berceto fu donata alla chiesa di Parma da Carlomanno, 879 maggio 11 (M. n. 1543 (1501)) e confermata da Carlo III, 885 aprile 16 (M. n. 1696 (1651)) e da Rodolfo II, 922 febbraio 4 (DR. n. 1) (2). Così risalgono a Carlomanno la donazione e la prima conferma della Corte Regia, del Prato Regio, del «districtum», del «ius publicum» e del «thelo-«neum»; cf. M. n. 1543 (1501) ed anche, per il Prato Regio e il «ius pu-« blicum », il diploma del vescovo di Parma Guibodo 877 dicembre 29 (BE-NASSI, Codice diplom. Parmense, p. 34, n. XIII). Il nostro testo si mantiene indipendente dai ricordati diplomi, e solo mostra qualche relazione, in alcuni vocaboli od espressioni, col diploma di Carlomanno; questo però e quello di Carlo III ci sono pervenuti in una redazione non del tutto sicura (cf. Ricerche &c. V, 212 e nota 1). Si osservino anche i diplomi di Carlo III 880 gennaio 8 (falso; M. n. 1595 (1553)) e di Ugo nn. xxiv, xxvi (falsi).

<sup>(1)</sup> Cf. per questo manoscritto BE-NASSI, Codice diplom. Parmense, p. IV

<sup>(2)</sup> Cf. p. 11, nota 2 intorno al falso diploma di Rachi colla concessione della badia alla chiesa di Parma.

Per l'edizione del protocollo e del testo non ci soccorre che una copia del sec. xvII(1) [B], non priva di scorrezioni e mancante della datatio; dalla stessa fonte manoscritta è conservato il diploma di rinnovazione (cf. il n. xxv). La copia del Gozzi [C] si scosta soltanto nell'escatocollo: ha il monogramma dopo «Hugonis» (cf. p. 13, nota (n)) e la datazione, nella quale il Gozzi aggiunse poi nello spazio lasciato in bianco e segnato con puntini: « pridie nonas septembris », « Papię » (cf. p. 14, note (b, e)). Pare che egli abbia ricavato la sua copia (nel margine nota: « In Archivio ») dalla stessa fonte, colla datazione guasta, che direttamente o indirettamente avrebbe servito a B. Copia colla datazione vide pure l'ANGELI, che dice il diploma spedito il 4 settembre 926 (« il quarto di di settembre l'anno primo « del suo regno »). La formula della datatio è regolare (cf. Ricerche &c. V, 129) e l'anno 926 è anche assicurato dal nome del cancelliere Sigifredo, che troviamo in tale carica dal 7 agosto al 25 dicembre 926 (cf. Ricerche &c. V, 61); l'indizione però non concorda cogli anni di Cristo e di regno (cf. Ricerche &c. V, 146).

In nomine sancte (a) et individue Trinitatis. Hugo divino munere largiente serenissimus rex. Nichil aptius ad nostre sublimitatis honorem nostrique regiminis corroborationem facere posse credimus, quam si sanctarum (b) Dei ecclesiarum habentes sollicitudinem earum dotes inconvulsas servare curamus, et votis fidelium pias aures accomodamus. Ac per (c) hoc omnium sancte (a) Dei ecclesie nostrorumque fidelium presentium et futurorum sagacitas noverit, Hercardum venerabilem sancte (a) Parmensis ecclesie episcopum nostre serenitatis adiisse clementiam, quatenus precepta et auctoritates (d) piissimorum augustorum vel regum predecessorum nostrorum omnium, quotquot a tempore dive memorie Rachis regis (a) usque

(a) sante (b) santarum (c) pro (d) autoritates

(1) Porta l'autenticazione di «Pu-«tiolisius notarius sacri palatii».

(2) Forse questo ricordo del re Rachi, ripetuto anche nel citato diploma di rinnovazione n. XXV, ha suggerito il falso diploma di Rachi 746 gennaio 16, di cui si ha copia in Gozzi, Miscellanea storica ms. 426, c. 20, della bibl. Reale Palatina di Parma. È una falsificazione moderna (riconosciuta già dall'Affò, cf. Benassi, Codice diplomatico Parmense, p. VI, nota 7), condotta

sulla falsariga del diploma di Rachi 746 marzo 4 (Troya, n. 591; Beth-Mann, Holder-Egger, n. 171; Chroust, n. 15) per la chiesa di Piacenza: « Fla-« vius Ratchis vir excellentissimus rex, « feliciter. Beatissimo patri nostro Al-« boino ecclesie gloriosissime semper « virginis genitricis Dei Marie site prope « muros civitatis Parme episcopo. De-« tulit sanctitas tua » &c. fino a « et fir-« miter omnia vel vos et vestri succes-« sores possidere valeamini » come nel

ad presens tempus nostrum sui predecessores prefate sancte (a) Parmensi ecclesie acquirere potuerunt (b), abbatiam scilicet Sancti (c) Remigii sitam in Bercedo ac eiusdem Parme civitatis districtum (d) ac omne ius publicum vel toloneum, veluti a nostris predecessoribus prelibate Parmensi ecclesie dudum fuerunt collata, ita demum nostri 5 corroboratione precepti corumdem auctoritatibus (e) nostram adderemus confirmationem. Cuius igitur devotissimis precibus annuentes et libentissime assensum prebentes, hos nostre auctoritatis (f) apices inscribi iussimus, quibus decernimus ut ipsa precepta de abbatia Bercedo, districto iuris publici Parmensis (g) civitatis 10 sive toloneo eiusdem loci nec non Corte Regia ac Prato Regio vel quidquid antiqui reges sive imperatores et reliqui homines (h) Deum timentes memorate sancte (a) Parmensi ecclesie suis preceptis vel testamentis contulerunt (i) et postmodum preexcellentissimi reges atque augusti sua auctoritate (k) confirmarunt, stabilia ac 15 inconvulsa nostris futurisque temporibus in potestate vel iure prescripti Hercardi episcopi sancte (1) Parmensis ecclesie suorumque successorum perpetualiter maneant. statuimus etiam et omnino interdicimus, ut nullus comes vel publice partis iudex aut gastaldio (m) vel alia quelibet persona magna aut parva in predicta abbatia 20 de Bercedo seu in districtu Parme civitatis, quod (n) ad ius publicum sive toloneum pertinet, vel cunctis(o) possessionibus, quas a tempore, ut prediximus, predecessorum nostrorum regum scilicet sive imperatorum usque in presens undecunque firmitatem (p) vel auctoritatem (9) prelibata Parmensis ecclesia habere dignoscitur, vel 25 quas deinceps inibi divina pietas augmentare (r) voluerit, nemo, ut

(a) sante (b) potuerint (c) s. (d) in districtu (e) autoritatibus (f) autoritatis (g)  $p\overline{m}$  (h) Manca homines e non e segnata lacuna. (i) contulerint (k) autoritate (l) s. (m) guastaldio (n) quo (o) cuntis (p) Cosi B (q) authoritatem (r) augumentare

diploma per Piacenza; indi prosegue: «sed etiam pro anime nostre et ani« marum parentum nostrorum salute « abbatiam Sancti Remigii sitam in « Bercedo in Monte Bardone, quam « predecessor noster Luitprand rex « erexit, hoc nostro precepto vobis et « successoribus vestris ita perpetuo do« namus, ut tam de ea quam de su-

« pradictis nullus dux, comes » &c. fino alla recognitio come nel diploma di fonte. « Actum Ticinio in « palatio, decimo sexto die ianuarii, « anno 746, anno felicissimi regni no- « stri secundo, indictione 14, feliciter » (da copia gentilmente favoritami dal dott. G. Drei dell'archivio di Stato di Parma).

prediximus, superioris aut inferioris ordinis rei publice procurator ad causas iudiciario more audiendas conventum facere vel freda(a) exigere aut mansionaticum (b) vel paratas exquirere, parafredos (c) aut fideiussores violenter tollere, homines tam ingenuos liberos 5 quamque servos in possessionibus vel mansionibus ipsius ecclesie permanentes (d) potestative distringere aut aliquas functiones (e) publicas aut redibitiones atque inlicitas occasiones sive angarias super imponere presumat, sed contra in potestate eiusdem loci episcopi sint, totius publice partis inquietudine remota. nullus enim sub 10 regno nostro constitutus de rebus suprataxate (f) Parmensis ecclesie in quibuscunque comitatibus vel locis aliquam deminorationem facere aut alias quaslibet annuales dominationes exigere aut consuetudinario more aliquid tollere vel clericos eiusdem ecclesie in personis vel domibus suis ledere audeat, sed repulsa omni inlicita 15 consuctudine liceat pretaxato venerabili episcopo Herchardo suisque successoribus res iam dicte ecclesie Parmensis cum universis sibi subiectis sub immunitatis nostre defensione quieto ordine tenere atque pro nostra incolumitate altissimum Dominum exorare; et omnimodo precipimus, ut, undecumque a tempore nostrorum pre-20 decessorum iam dicta ecclesia legalem investituram habere dignoscitur (g), si ullam diminorationem (h) quilibet facere tentaverit, non sit necesse iam dicto episcopo eiusque successoribus sive (i) eiusdem ecclesie causam (i) peragentibus ullam facere probationem, sed diligenter per bone fidei homines, si opus fuerit, iureiurando fiat inquisitio, 25 ut rei veritas clarescat. Quicunque ergo huius nostri precepti pre-. varicator extiterit, trecentas auri purissimi componat (k) libras, medietatem camere (1) nostre et medietatem prefate Parmensi ecclesie. Quod ut verius credatur et diligentius ab omnibus observetur, manu propria roborantes anulo nostro subter insigniri decrevimus.

Signum domni (m) (M) (n) Hugonis gloriosissimi regis.

30

Sigefredus (o) cancellarius ad vicem Beati episcopi et archican-cellarii recognovi (p) et subscripsi (q).

<sup>(</sup>a) pdam (= predictam?) (b) mansionatum (c) parafredas (d) Corretto da permanentibus (c) funtiones (f) suprataxatis (g) dignoscatur (h) diminutionem (i) sug (j) curam (k) componet (l) cammere (m) domini (n) In C il monogramma è dopo Hugonis (o) Sigofredus e la f corretta su g (p) recognovit (q) et subscripsi omesso.

(a) Dat. pridie nonas septembris (b), anno incarnationis dominice .DCCCCXXVI. (c), regni vero domni (d) Hugonis gloriosissimi regis primo, indictione .I<sup>a</sup>. Actum Papie (e) in Christi nomine feliciter, amen.

#### IV.

926 novembre 12, Asti.

Ugo re, ad istanza del conte Giselberto, conferma alla chiesa di Asti le donazioni anteriori, l'immunità e l'esenzione da ogni tassa sui mercati, castelli e sugli altri possessi.

Copia 1353 luglio I nel Libro Verde d'Asti, c. LXXXXVII; nel margine superiore, da mano del sec. xv: « Habemus adhuc originale »; arch. di Stato in Torino [B]. Copia cart. 1566 novembre 9 in «Exemplum privilegiorum «imperialium a quibus feuda ecclesie Astensis originem traxerunt» &c. c. 4B, ibid.: Provincia d'Asti, mazzo 24, da B. Privilegia imperatorum pro ecclesia Astensi, ms. cart. 1566 novembre 9, c. 4, arch. Vaticano: arch. Segreto, arm. XXXV, to. 12, da B. Scripturae quoad diversa castra ecclesie Astensis, ms. cart. sec. xvII, c. 7, ibid. to. 126, da B. Astensis ecclesia, ms. cart. sec. XVII, c. 89, arch. Vat.: Segretaria di Stato, Miscellanea, arm. I, to. 166, da B. Estratto in Volume in cui sono copiati diversi diplomi e titoli di fondazione attinenti alli vescovadi di Vercelli, Asti e Fossano e le abbadie di Castelletto e di S. Andrea di Vercelli, c. 244 B, ms. del sec. XVII, arch. di Stato in Torino: Benefizi di qua dai monti, Miscellanea, II, n. 3 [C]. Copia cart. sec. xvIII, ibid.: Vescovati, Asti, I, n. 6 [D]. Copia cart. sec. xvII, Volume I di privileggi a favore della chiesa d'Asti e sovranità della Real Casa di Savoia, c. 13, arch. di Stato in Torino: Provincia d' Asti, mazzo 24, n. 2, da B. Copia 1714, Originale degli atti di riduttione de'beni e redditi del vescovato d'Asti, &c. c. 34 B, ibid.: Vescovati, Asti, I, n. 45, da B. Copia 1725 agosto 30, ibid.: Provincia d'Asti, mazzo 24, n. 2, su foglio staccato, da B. Copia sec. XVIII, Miscellanea patria, 123. n. 4, c. 12, biblioteca Reale in Torino, da B. TERRANEO, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 926, ms. bibl. Nazionale di Torino, estr., da B. Il diploma è trascritto nelle varie copie del Libro Verde d'Asti, delle quali cf. Assandria, Il Libro Verde della chiesa d'Asti, I, XIV-XVII e KEHR, Italia pontificia, VI, pars II, 171. Sulle citate fonti e, in genere, sulle fonti

<sup>(</sup>a) La datazione si ha solo in C (b) pridie nonas septembris aggiunto dopo, dal Gozzi stesso, nello spazio lasciato in bianco e punteggiato. (c) .dcccxxvi. (d) domini (e) Papis aggiunto dopo, come alla nota.

documentarie per la storia del vescovato d'Asti cf. Assandria, op. cit. I, v sgg.; Kehr, op. cit. pp. 171-72.

UGHELLI, Italia sacra, IV, 1<sup>a</sup> ed. 491, 2<sup>a</sup> ed. 345, estr. [E] = LEIBNITII Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 372, datum = Muratori, Annali, a. 926, cit. Diplomata pro Astensi ecclesia, p. 10, stampa del sec. XVIII presso la bibl. Nazionale di Torino [F]. Hist. Patr. Mon., Chart. I, 128, n. LXXVI, ed. L. CIBRARIO da B. CIPOLLA, Di Andace vescovo d'Asti nella Miscellanea di Storia italiana, XXVII, 165-66, 254, cit.; Di Brunengo vescovo d'Asti, ibid., XXVIII, 400, 482, cit. Bosio, Storia della chiesa d'Asti, pp. 181-82, 194, cit. Savio, Gli antichissimi vescovi d'Italia. Il Piemonte, p. 129, cit. Assandria, Il Libro Verde della chiesa d'Asti, II, 184, n. CCCV, ed. da B. Cf. Poupardin, Le royaume de Bourgogne, p. 55, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 83, nota 4, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 13, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1374.

L'originale era probabilmente scritto, come si può argomentare dalla forma del chrismon riprodotto in B, dallo stesso ingrossatore del diploma n. II (cf. p. 7). Il testo riproduce quello del diploma di Berengario I 904 luglio 15 (DB1, n. LI), del quale è conferma (cf. Ricerche &c. V, 163). Poniamo B a base dell'edizione, pur tenendo conto delle principali varianti di CDEF. Le copie CE, che danno per intero soltanto l'escatocollo, derivano da una fonte comune, e così DF; e queste due fonti perdute risalgono ad un'altra, la quale secondo noi non avrebbe relazione con B (cf. I diplomi di Lodovico III e di Rodolfo II, p. 40), mentre secondo il Bresslau dipenderebbe da B (cf. Archivio stor. Ital., ser. v, XLIX, a. 1912, pp. 446-47) (1).

(C) (a). In nomine domini Dei eterni. Hugo gracia Dei rex. Si sacris et venerabilibus locis commoda (b) libenter impartimur et congrua (c) morem sequimur predecessorum (d) nostrorum, et id nobis ad eterne salutis premium proficere non ambigimus. Quapropter omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presencium scilicet ac (c) futurorum comperiat (f) industria, Giselbertum sacri palacii comitem et dilectum nostrum fidelem nostram (g) exorasse (h) clemenciam suppliciter petens (i), quatenus pro Dei omnipotentis amore et

<sup>(</sup>a) Il chrismon è segnato soltanto in B (b) B comoda (c) Così hanno tutte le copie e il diploma di Berengario I, sicchè pare forma propria dell' originale; si intenda congrue (d) B precessorum (e) In B corretto su et (f) B comperiit (g) D mane (h) D exorasset (i) F petendo

<sup>(1)</sup> Per risolvere la questione in l'esame a tutti i documenti delle due modo definitivo occorrerà estendere raccolte.

remedio anime nostre omnia precepta que ab antecessoribus nostris (a) seu universa instrumenta cartarum que a fidelibus viris (6) sancte Astensi ecclesie nuper collata sunt nostre auctoritatis confirmatione eidem ecclesie, cui Audax in presenti tempore presul esse videtur, corroborare dignaremur. Cuius precibus tam pro omnipotentis Dei amore quam 5 pro eiusdem ecclesie veneratione libenter assensum prebentes, omnia que per (c) precepta aliorum regum vel imperatorum nec non que per cartarum instrumenta eidem ecclesie dudum a fidelibus viris (d) oblata sunt per hanc nostram anctoritatem prefate (e) sancte ecclesie Astensi confirmamus. et quia presenti tempore prava atque perversa consuetudo inolere 10 et crescere videtur, hac nostra regali institucione decernimus atque sancimus (f), ut nullus dux, comes, vicecomes, sculdasio (g), decanus, saltarius, vicarius, vel quilibet (h) publice partis minister in rebus et possessionibus prelibate ecclesie, tam infra civitatem quam extra civitatem, aliquam audeat inferre molestiam. nullus eciam hominibus residentibus 15 in possessionibus Beate virginis Marie et Sancti Secundi aliquam inferat (i) molestiam, aut ab eis (k) aliquas exibitiones (1) vel iniustas redibitiones (m) exigere presumat. nemo eciam eos distringere aut pignorare ant per aliorum placita ventilare andeat nisi in presencia episcopi qui (n) pro tempore ipsi ecclesie prefuerit. nulla denique magna parvaque 20 publice actionis (0) persona eos hostaticum facere (p) compellat aut iam dictam ecclesiam vel suos homines teloneum (9), ripaticum, aquaticum (r) vel aliquid (s) quod pertinere publice parti debet aliqua occasione (t) dare compellat. regali eciam censura sancimus (u), ut nulla publica persona nulliusque (v) officii de mercalis vel castellis super 25 quascumque res et possessiones iam dicte Astensis ecclesie (x), que constructa esse videntur (y) aut in antea construentur, teloneum (2) aut aliquam functionem (aa) publicam exigat, sed liceat eidem ecclesie cum (bb) omnibus

<sup>(</sup>a)  $In\ B$  -bus nostris  $su\ rasura\ e\ con\ altro\ inchiostro\ ;\ il\ tutto\ pare\ correzione\ di$  antecessorum (b)  $D\ F$  nostris (c) per  $omesso\ in\ D\ F$  (d)  $D\ F$  nostris viris (e) B prefacte  $D\ F$  predictae (f) B sanccimus (g) D sculdatio F scoldatio (h) B quislibet (i)  $D\ F$  audeat inferre (k)  $In\ B$  pare corretto,  $da\ mano\ recente$ ,  $da\ eum$ ;  $Ia\ is\ u\ rasura\ di\ u\ e\ rasura\ del\ segno\ abbreviativo\ sulla\ primitiva\ u$  (l)  $D\ F$  exhibitiones (m) F redhibitiones (n) qui  $omesso\ in\ D$  (o) B accionis F autocritatis (p)  $Cosi\ D\ F\ e\ il\ diploma\ di\ fonte; \ B\ facere presumat\ aut\ (q) <math>D\ F$  theloneum (r) aquaticum  $omesso\ in\ D\ F$  (s)  $B\ aliquod$  (t)  $B\ occaxione$  (u)  $B\ sanccimus$  (v)  $B\ nullusque$  (x)  $D\ F\ ecclesiae\ Astensis$  (y)  $F\ videtur\ D\ videtur\ con\ n\ aggiunto\ nell'interlineo. (z) <math>D\ F\ theloneum$  (a)  $B\ fonccionem$  (bb)  $D\ F\ in$ 

suis pertinenciis et castellis atque mercatis ac reliquis possessionibus suis niobilibus et inmobilibus ac familiis utriusque sexus libellariis (2) vel cartulatis (b) seu commendaticiis (c) nec non ad eamdem ecclesiam confugientibus sive cum omnibus ad se pertinentibus securo ac pacifico ordine permanere per hoc nostre concessionis et confirmationis preceptum, absque (d) calumpnia (e), minoratione (f) vel(g) contradictione cuiusquam. Contra quod nostre donationis et corroborationis preceptum si quis quomodocumque (h) insurgere tentaverit, noverit se compositurum auri (i) optimi (k) libras centum, medietatem camere nostre et medietatem observetur, manu propria roboratum anuli (n) nostri impressione subter iussimus insigniri.

Signum (M) domni (9) Hugonis (9) gloriosissimi (9) regis.

Sigefredus <sup>(r)</sup> cancellarius episcopus iussu regio <sup>(s)</sup> recognovi 15 et subscripsi <sup>(t)</sup>.

Data (u) anno dominice incarnationis .DCCCCXXVI. (v), pridie idus novembr., indicione (w) .xv. (\*), anno vero (y) domni (z) Hugonis serenissimi regis primo. Actum Aste. in Christi nomine feliciter, amen (aa).

## V.

## 926 novembre 28, Pavia.

Ugo re, ad istanza del vescovo Adalberto e del conte Giselberto, conferma la badia di S. Cristina in Pavia alla chiesa di S. Antonino e di S. Giustina in Piacenza.

Originale, arch. Capitolare di Piacenza, cassettone C, n. 21 [A]. Copia x-x1 secolo, ibid. [B].

(a) B libelariis colla seconda 1 corretta su r (b) B D cartulactis F cartulaceis (c) B comendaticis D F commendaticis (d) B asque (e) D F calumniae (f) D F innovatione (g) D F et (h) B comodocumque D F quandocunque (l) In B -m auri su rasura di rum e con altro inchiostro, ma di prima mano. (k) B obtimi (l) D Astensis (m) Così D F e il diploma di fonte; B diligenciusque (n) D F annuli (l) B Oston (p) B Ugonis (q) B gloriosisimi (r) D F Sugifredus (s) B re $\overline{g}$  C D E F regis (t) et subscripsi omesso in tutte le copie. (u) D E F datum (v) C D E F 926 (w) C D E F indictione (x) C E 15 (y) vero omesso in C E (z) D F domini (aa) amen è dato da tutte le copie ad eccezione di B.

Campi, Dell' bistoria eccl. di Piacenza, I, 255, cit., 483, n. xxxxvi, estr., da A = Ughelli, Italia sacra, II, 2ª ed., 205, cit. = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 372, datum = Muratori, Antiq. Ital. I, 371, cit. = Boselli, Delle storie Piacentine, I, 49, cit. = Lupi, Codex diplom. civ. et eccl. Bergomatis, II, 159, estr. = Codex diplom. Langobardiae, col. 889, n. dxxii, ed. Porro Lambertenghi. Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, III, 139, cit. dall'Ughelli. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 20; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 80, ed. L. Schiaparelli. Cf. Pivano, Stato e Chiesa da Bercngario I ad Arduino, p. 83, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 13, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1375.

La pergamena originale fu scritta da due mani: una, italiana, esegui il protocollo, il testo, la signatio e la datatio - e pare abbia foggiato il carattere ad imitazione di quello dei diplomi di Berengario I 888 maggio 8 (DBI, n. IV) e di Lamberto 895 febbraio (DL, n. II), che dovevano trovarsi in cancelleria (cf. Ricerche &c. V, 68 e specialmente Bullettino &c. IX, 80-82)-; l'altra, forse provenzale e del riconoscitore stesso, cioè del vescovo Sigifredo, la formula di recognitio (cf. Ricerche &c. V, 68; Bullettino &c. IX, 82-83). Coll' inchiostro usato per questa formula pare sia stato firmato il monogramma (cf. Ricerche &c. V, 159; Bullettino &c. IX, 82). Il testo dipende dal diploma di Berengario I 920 dicembre 20 (DBI, n. CXXXII), del quale è conferma (cf. Ricerche &c. V, 163; Bullettino &c. IX, 81). Sull'importanza della ricognizione cf. Ricerche &c. V, 61; Bullettino &c. IX, 82-83. Il sigillo era già mancante nel XIII secolo, quando si annotò sul verso della pergamena: «XVIII. privilegia sunt exbullata que olim fuerunt bullata».

La copia B fu eseguita colla solennità dei caratteri estrinseci propri di un originale, ed ebbe persino un sigillo cereo, del quale conserva parte del nocciolo. Lo scrittore (x-xi secolo) pare abbia preso a modello specialmente il diploma di Lotario 948 febbraio 13 (n. vii) concesso ai canonici di S. Giustina di Piacenza: egli però non fu accurato nel suo lavoro e saltò il passo da « piscationibus » a « quatenus » (cf. p. 19, rr. 17-21). Nella datazione si legge l'anno « .DCCCC XVI. ».

(C) \* In nomine domini nostri Iesu Christi aeterni Dei. Hugo divina ordinante providentia rex. Si petitionibus fidelium nostrorum libenter annuimus, devotiores eos ad nostrae fidelitatis obsequia \* reddimus. Quocirca noverit omnium fidelium Sanctae Dei ecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum industria, Adalbertum egregium presulem atque Giselbertum sacri palatii gloriosum comitem dilectosque fideles nostros suppliciter | nostram postulasse clementiam, quatenus abbatiolam unam iuris regni nostri attinentem ad honorem beatae Cristinae virginis consecratam, infra

scilicet Ticinensem urbem positam, ob Dei amorem ac pro nostrae parentumque nostrorum animae salute | sanctissimo Antonino martiri Christi ac sacratissimae Iustinae virgini hoc nostrae auctoritatis precepto cum omni eiusdem abbatiolae integritate iure proprietario 5 concedere dignaremur. Quorum petitionibus acclinati karissimique fidelis nostri Vuidonis venerabilis | episcopi fidelitatem cognocescentes (a) continuam, qui iam nominati Beati Antonini Christi martiris ac Sanctae Iustinae virginis ecclesiae pontifex fore cernitur, prescriptam abbatiolam ad honorem beatae Cristinae virginis, infra scilicet Tici-10 nensem civitatem | dedicatam (b) et positam, pro Dei amore nostraeque animae salute seu parentum vel predecessorum [nostrorum animae (c) remedio iam sepae dicto Christi martiri Antonino et Beatae virgini Iustinae in integrum proprietario iure per hoc nostrum | regale preceptum perpetuo concedimus ac largimur, et de nostro iure ac potestate in 15 eorum ius et potestatem omnino transfundimus ac delegamus una cum casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis, sacionibus (d), aquis aqua rumque decursibus, molendinis, piscationibus, servis et ancillis, aldionibus et aldianis, montibus, vallibus, planitiebus, coltis et incoltis, divisis et indivisis, ripis, rupinis omnibusque quae dici aut 20 nominari possunt ad eandem abbatiolam | pertinentibus vel aspicientibus; quatenus pretaxatus Vuido reverendus antistes dilectusque fidelis noster suique successores predictam abbatiolam cum omni sua integritate perpetualiter habeant, teneant, possideant faciantque | ex omnibus quae sibi iuste et legaliter pertinuerint et quicquid illorum decreverit 25 voluntas, absque contradictione vel molestia seu minoratione cuiusque. Si quis igitur hoc nostrae regalis concessionis preceptum infringere | vel inrumpere quandoque temptaverit, sciat se compositurum auri obtimi libras ducentas, medietatem camerae nostrae et medietatem cui ex his omnibus iniusta fuerit iniecta molestia. Quod ut verius credatur di-30 ligentiusque | futuris temporibus ab omnibus observetur, manu propria roborantes de anulo nostro subter sigillari iussimus.

\* Signum donini (MF) Hugonis piissimi regis.

\* Sigefredus vocatus episcopus et cancellarius recognovi et subscripsi \* (SR) (SI. D).

<sup>(</sup>a) Così A (b) Il diploma di fonte ha dedicatam dopo virginis (c) Così si restituisce secondo B; nel diploma di fonte animarum (d) La c su rasura di l

Data anno dominicae incarnationis .DCCCCXXVI., .IIII. kal. decembris, indictione .xv., anno vero domni Hugonis primo. Actum Papia. in Christi nomine feliciter, amen.

## VI.

926 dicembre 25, Trento.

Ugo re, ad istanza dei vescovi Adalberto e . . . , dona all'episcopio di Treviso la valle Agreddo con tutti i possessi e i diritti spettanti al fisco.

Copia membr. notarile 1311 settembre 26, arch. della Mensa vesc. di Treviso, busta 6, fasc. 66, n. 2 [B] = Copia membr. notarile 1316 giugno 18 nel Libro AC, c. 34B, ibid. [C]. A. Scott, Tarvisanorum episcoporum series nec non veterum documentorum collectio, I, 66, c. 60, pare da C (e cf. II, 327, c. 67, n. XXI,), ms. bibl. Capit. di Treviso [D] = Copia cart. sec. XVIII tra le Carte Maffei (busta XIII, 24, fasc. 32), bibl. Capit. di Verona.

UGHELLI, Italia sacra, V, 2ª ed., 500, da D = BARONII Annales eccl. . . cum critica Pagii, a. 926, p. 625, nota i (Mansi), datum = Lupi, Codex diplom. civ. et eccl. Bergomatis, II, 161, estr. e cf. nota i = Cappelletti, Le chiese d'Italia, X, 605, ed. Cipolla, Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 63, n. 201, reg. e fonti. Cf. Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 83, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 13, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1376.

L'originale era probabilmente, come possiamo argomentare dalla forma del chrismon riprodotto in B, di scrittore a noi sconosciuto. Il testo è redatto secondo il formulario di diploma di donazione per un vescovado, e lo si può confrontare in particolar modo col diploma di Berengario I 897 maggio 5 (DBI, n. xviii) concesso all'episcopio di Padova. Si veda anche il diploma di Berengario I 905 gennaio 9 (DBI, n. LII) per la chiesa di Treviso; sebbene abbia alcuni vocaboli comuni al nostro, non crediamo sia stato utilizzato come fonte (i medesimi vocaboli ricorrono, ad es., nel citato diploma di Berengario n. xviii); uguale è la corroboratio, ma in tale forma è anche di uso frequente nei diplomi di Ugo (cf. Ricerche &c. V, 123–24). La lacuna nella formula di intervento è forse da completarsi col nome del vescovo Noterio, come nel diploma di Ugo n. 1; e se così fosse, si potrebbe supporre che l'azione sia avvenuta a Verona all'epoca di quel diploma, e che la data del nostro corrisponda alla documentazione, compiuta a Trento.

In principio del secolo XIV la pergamena originale era già molto danneggiata nella parte superiore, come attestano le lacune segnate in B e da noi rappresentate con [].

(C) \* In nomine domini Dei eterni. Hugo gratia Dei rex. \* Quapropter noverit omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presentium scilicet ac futurorum industria,] (a) Adelbertum 5 [et . . . . . . ] (b) reverentissimos episcopos dilectosque fideles (c) ac consiliarios nostros humiliter nostram exorasse clementiam, quatinus omnem iudicariam in valle nuncupate (d) Agreddi cum universis terris, districtionibus, censibus (e) et redditibus cunctisque possessionibus (f), aldiones (d) et aldianes nostre regie parti iuste et legaliter 10 pertinentibus episcopio (g) sancte Tarvisianensis ecclesie, in honore beati Petri apostolorum principis constructo (h), in quo nunc Adalbertus episcopus preesse dignoscitur, per nostri precepti paginam iure proprietario concedere dignaremur. Quorum precibus aures nostre pietatis accomodantes (i), eandem vallem (k) que nuncupatur 15 Agreddo cum universis rebus ac possessionibus (1) mobilibus et inmobilibus, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis (m), sacionibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscacionibus, censibus, redditibus (n), placitis, districtionibus, servis et ancillis, aldionibus et aldianis omnibusque rebus mobilibus ac inmobilibus que dici vel 20 nominari potest (d) ad eandem vallem iuste ac legaliter pertinentibus vel aspicientibus, ac quicquid in presenti iuste et legaliter nostre regie] (o) parti pertinere videtur, pro Dei omnipotentis amore statuque (p) regni nostri a Deo nobis collati iam dicto episcopio (q) sancte Tarvisianensis ecclesie, in quo nunc Adelbertus episcopus 25 preesse videtur, per hanc nostri precepti paginam iure proprietario concedimus atque largimur, ac de nostro iure et dominio in eiusdem ecclesie ius et dominium omnino transfundimus atque largimur ad habendum, tenendum, possidendum, commutandum (r), alienandum, vel quicquid pontifex ipsius ecclesie melius previderit faciendum 30 nostra plenissima largitate, omnium hominum contradictione re-

<sup>(</sup>a) È probabile che l'arenga fosse del tenore di quella del diploma citato di Berengario I, n. XVIII; restituiamo senz' altro la promutgatio come in tale diploma, la quale del resto tutt' al più poteva differire in vocaboli insignificanti, cf. Ricerche &c. V, 86, 87. (b) È forse da completarsi Notkerium; cf. p. 20. (c) fidelles (d) Così B (e) censitis (f) possesionibus (g) episcopo (h) cunstructo (i) acomodantes (k) valle (l) posessionibus (m) saletis (n) reddittibus (o) in..... parti; restituzione molto probabile. (p) inotuque (q) episcopo (r) comutandum

mota. Si quis igitur contra hoc nostrum preceptum insurgere voluerit, aut minorare vel contradicere quesierit, sciat (a) se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camere (b) palacii nostri et medietatem prefato (c) episcopio (d) suisque pontificibus. Quod ut verius credatur et diligencius observetur, manu propria 5 roborantes (e) de anulo (f) nostro subter insigniri iussimus.

\* Signum domni (g) Hugonis (h) (M) serenissimi regis. \*

Sigefredus cancellarius (i) ad vicem Beati episcopi et (j) archicancellarii (k) recognovi et (l) subscripsi.

Data .viii. kal. ianuar., anno dominice incarnacionis .dcccc xxvi., 10 domni vero Hugonis (m) piissimi regis .i., indic. .xiiii. Actum Tridento. in Christi nomine feliciter, amen (n).

## VII.

927 febbraio 17, Pavia.

Ugo re, ad istanza del vescovo Adelberto, dona varî possessi ai monaci del monastero di S. Remigio di Berceto e conferma loro una bolla di papa Benedetto (IV?).

Privilegia ecclesiae Parmensis, c. 31, ms. cart. del sec. xVII, arch. Vaticano: arch. Segreto, arm. LXI, to. 28 [B] = Copia cart. del sec. xVII in Monumenta Ughelli, cod. Vatic. Barberini 3222 (XL, 19) = GozzI, Miscellanea storica, c. 74, ms. 426 della bibl. Reale Palatina di Parma.

UGHELLI, Italia sacra, II, 1ª ed. 195; 2ª ed. 154, da B = BORDONI, Thesaurus ecclesiae Parmensis, p. 120, Privil. n. VIII = MURATORI, Antiq. Ital. III, 62, cit.; Annali, a. 926, datum, a. 927, cit. = Affò, Storia di Parma, I, 335, n. 54, ed. = Lupi, Codex diplom. civ. et eccl. Bergomatis, II, 163, estr. Cf. Vollhart, De Hugone comite Arelatensi rege Italiae, p. 9, nota k, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 84, cit.; Voigt, Die königlicher Eigenklöster im Langobardenreiche, p. 13, cit.; Kehr, Italia pontificia, V, 434, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1377.

Il testo, che ci è pervenuto in una copia lacunosa e alquanto scorretta, specialmente nei nomi di località, pare dipenda in qualche punto da un diploma

(a) siat (b) camare (c) prefacto (d) episcopo (e) roborrantes (f) annullo (g) domini (h) Ugonis (i) cancelarius (j) ac (k) archicancelarii (l) et omesso. (m) Ugonis (n) B aggiunge dopo un forte distacco: Signum domni Ugoni (sic) serenissimi regis; è la ripetizione delle parole della signatio.

anteriore imperiale (cf. r. 3 «imperiique nostri»; e r. 24 «imperium no-«strum»). Ha in più punti una redazione speciale, ma nulla in contrasto cogli usi della cancelleria.

In nomine Domini Dei eterni. Hugo (a) gratia Dei rex. Quia imperiique nostri stabilitate considerat (c); idcirco omnium fidelium sancte (d) Dei Ecclesie nostrisque presentibus scilicet et futuris solertia 5 notum fieri volumus, eo quod Adelbertus (e) venerabilis episcopus nostri per omnia fidelissimus, cum de diversis istius regni incommodis loqueretur, retulit nobis inter cetera, qualiter canonici de Bercedo monasterio Sancti (d) Remigii, quod Liutprandus (f) rex a fundamentis edificavit subiecitque eum ut sub sacri palatii tutela esset, 10 murmurarent atque non haberent (g) ad ciborum seu vestimentorum necessitatem (h) qualiter in ipso sancto (i) loco deservire possent, obsecravitque presentiam nostram ut, propter omnem expensam quam prius consuete de anno in annum accipiebant, concederemus prefatis canonicis nominatam (k) terram, unde absque murmure possint 15 vivere Deoque servire, scilicet: in Pagazziano mansos duos, in Matalitulo similiter duos, in Roationi unum, in Insula unum, videlicet in Casaca mansos duos cum silva que dicitur Orbitula molendinosque ibi sitos duos seu et gaium unum, nec non in Bergante (1) mansos tres, et in Busitulo mansos duos, et in Ulmitulo 20 unum, et in Bante similiter unum, et petias duas de prato, quod iam antea soliti fuerunt habere, videlicet curticellam de Virialo (m) cum mansis triginta tribus et precariis tribus cum servis et ancillis ibidem pertinentibus (n) et aliis quos modo in (o) illorum detinent manus, pro mercede et remedio anime nostre et ut imperium 25 nostrum inviolabile perseveret; nec non auctoritatem (p) apostolice sedis, quam venerabilis papa Benedictus (1) de eisdem rebus illis

<sup>(</sup>a) Ugo (b) Probabilmente è in parte da restituirsi petitionibus fidelium nostrorum (c) consciderat (d) s. (e) Adelber (f) Luitprandus (g) -be- pare corretto su u (h) necessitate (i) santo (k) Probabilmente sarà da restituire, come si deve intendere, infra nominatam (l) Bergaute; cf. p. 24, r. 12. (m) Viriano a p. 24, r. 15. (n) permanentibus (o) et aliis quod uro... in; si restituisce come a p. 24, r. 17. (p) autoritatem

<sup>(1)</sup> Forse Benedetto IV (900-903); documento perduto; cf. Kehr, *Italia pontificia*, V, 434, n. \*1.

fecit, [precipiens ut nullus episcopus] (a) temerario ausu eos ad synodum aut ad aliquod obsequium invitare presumat, quod similiter roboraremus. Nos vero tantis deprecationibus atque iustis precibus aures clementie nostre alacriter inclinantes, iussimus predictis canonicis hoc nostro pragmatico scribi prece- 5 pto (b), per quod concedimus et perdonamus ipsis canonicis ut habeant, tam ipsi quam et successores illorum vel qui pro tempore ibi fuerint, predictos mansos, videlicet: in Pagaciano mansos duos (c), in Matalitulo duos (c), in Roationi unum (d), in Insula unum, (d) in Casaca (e) duos (c), nec non et silvam que dicitur 10 Orbitula (f) et molendinos ibi edificatos duos (c) seu et gaium unum, et in Bergante mansos tres (g), et in Busitulo (h) duos (c), in Ulmitulo unum (d), in Bante (i) similiter unum (d), et petias duas de prato, quod iam antea omnia preceptaria (i) auctoritate (k) habuerant, curticellamque (1) de Viriano (m) cum mansis triginta tribus (n) et pre- 15 cariis tribus (o) cum servis et ancillis ibidem iuste et legaliter pertinentibus et aliis quos modo in illorum detinent manibus, omnia (p) et in omnibus predictas res concedimus et confirmamus prelibatis canonicis, vel qui (q) pro tempore ibi fuerint, iure proprietario in integrum una cum omnibus mobilibus atque immobilibus seseque 20 moventibus, servis et ancillis utriusque sexus, scilicet cum areis et clausuris, cultis et incultis, cum vineis et campis, pratis, pascuis, silvis, salictis, sationibus atque aquarum decursibus, molendinis, piscationibus, montibus, vallibus, alpibus, planiciebus seu cum omnibus que dici aut nominari possunt ad cosdem mansos vel ad 25 candem cortem iuste et legaliter pertinentibus vel respicientibus in integrum. precipientes igitur iubemus ut auctoritatem (r) apostolicam nullus episcopus violare aliquando presumat, nullaque regni nostri persona eisdem canonicis de prefatis rebus aliquam audeat inferre molestiam aut diminorationem aut invasionem, sed liceat 30 eos quiete, quod a nobis concessum est, omni timore postposito,

<sup>(</sup>a) Tentativo di restituzione; cf. rr. 27-28; il Kehr, Italia pont. V, 434, n. \*1, restituisce nel suo regesto, secondo il senso: [interdicens, ne quis] (b) Così B
(c) 2 (d) 1 (e) Casata: cf. p. 23, r. 17. (f) Obitula; cf. p. 23, r. 17. (g) 3
(h) Busitulo (sic); cf. p. 23, r. 19. (i) Baute: cf. p. 23, r. 20. (j) preceptoria
(k) autoritate (l) curticellaque (m) A p. 23, r. 21 Virialo (n) 33 (o) 3

p) Corretto da omnibus (q) Cf. rr. 6-8. (r) antoritatem

tenere et possidere. Si quis autem, quod nequaquam credimus, huius nostri precepti pagine in aliquo temerator seu violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras trecentas, medietatem palatio nostro et medietatem prelibatis canonicis qui pro tempore ibi fuerint. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes anulo nostro subter insigniri iussimus.

Signum domni (M) Hugonis serenissimi regis.

Gerlannus (a) cancellarius ad vicem Beati episçopi et archican-10 cellarii recognovi et subscripsi (b).

Data anno dominice incarnationis .DCCCCXXVII. (e), .XIII. kal. (d) martii, indictione .xv., anno vero domni Hugonis gloriosissimi regis primo. Actum Papie. in Christi nomine feliciter, amen.

### VIII.

927 sebbraio 26, Pavia.

Ugo re conferma al doge e al popolo di Venezia i possessi, la libertà di caccia, di pascolo, di esercitare i negozi e di regolare le contese, conferma l'immunità e il diritto di coniar moneta.

Liber blancus, membr. metà del sec. XIV, c. 16, n. VII: Simile privilegium confirmationis Ugonis imperatoris factum predicto domno Ursio duci. Arch. di Stato in Venezia [B]. Codex Trevisanus, cart. principio del sec. XVI, c. 63, n. 39, ibidem [C]. DIPLOVATACCIO, De Venetae urbis libertate et eiusdem imperii dignitate et privilegiis, bibl. Marciana, cl. XIV, cod. LXXIV, c. 73 e LXXVII, c. 40 B [D] [E]. Codex diplom. Venetus (« ex an« tiquo exemplari quod Bernardus Trevisanus olim possidebat »), cart. sec. XVIII, bibl. Marciana, cl. X, cod. CLXXXI, c. 48 (= cl. X, cod. CCCX, c. 88) = FONTANINI, Diplomata mss., bibl. Comunale di San Daniele del Friuli, LXXVIII, c. 448, copia del Fontanini. Copia cart. del sec. XVIII nella Raccolta Francesconi, W. III, 9, c. 82 dell' arch. di Stato in Torino.

DANDULI Chronicon: « Dux quoque Venetiarum codem anno (cioè 927) « Hugoni regi Papiae residenti legatos suos misit Ioannem Flabianicum et Ste- « phanum Caloprinum, et ab eo obtinuit privilegium libertatum et immunita- « tum a praedecessoribus suis in regno Italiae ducibus Venetiarum retroactis

<sup>(</sup>a) Gerlanus (b) et subscripsi omesso in B (c) 927 (d) chl.

« temporibus concessarum » (MURATORI, Rer. Ital. Script. XII, 200). MARINI SANUTI De origine urbis Venete et vita omnium ducum Venetorum, cit. (MURATORI, Rer. Ital. Script. XXII, 459; nuova edizione Monticolo (Città di Castello, 1900), I, 125). CAROLI SIGONII Historiarum de regno Italiae libri viginti, ed. 1732, col. 397, cit. = LEIBNITH Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 376, cit. VERCI, Storia della Marca Trivigiana, I, 19, cit. da C. MARIN, Storia del commercio dei Veneziani, II, 120-21, estr. Romanin, Storia di Venezia, 1, 223, nota 2, cit. Pellegrini, Indice dei diplomi contenuti nel cod. Trevis. nel Giornale dell'italiana letteratura, XVII (Padova, 1807), 29, n. XXXVIII. CIPOLLA, Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 64, n. 202, reg. e sonti. Dümmler, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, X, 292, n. IX, ed. da copia di B eseguita dal sig. CICALEK. Monumenta Germ. hist., Capitularia, II, 150, n. 241, ed. KRAUSE da B C. BESTA, Tomaso Diplovataccio nel Nuovo Archivio Veneto, nuova serie, VI, 324, n. 25, reg. da D; Una parola ancora sulla raccolta e la trascrizione di antichi documenti veneziani per opera di Tomaso Diplovataccio, ibid. XXVII, 435, estr. da E. Cf. GINGINS-LA-SARRAZ, Les Hugonides in Archiv für Schweizerische Geschichte, IX, 239-40, cit.; FANTA, Die Verträge der Kaiser mit Venedig nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, I, Ergänzungsband, 51 sgg., cit.; LENTA, Uebergang Venedigs von faktischer zu nomineller Abhängigkeit von Byzanz nella Byzantinische Zeitschrift, III, 88, 92, cit.; Kretschmayr, Geschichte von Venedig, I, 101-02, 432, 11. 9, cit.; BRESSLAU, Venezianische Stndien in Festgabe für Gerold Meyer von Knonau, p. 76, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 14, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1378.

È una conferma letterale del diploma di Rodolfo II del 28 febbraio 925 (DR, n. XII); cf. Ricerche &c. V, 163. Tiene probabilmente anch'esso il luogo di un patto; cf. Fanta, op. cit. pp. 68 sgg; Mon. Germ. hist., Capitularia, II, 130, 150, Diplom. regum et imp. Germ. I, 479; Bresslau, op. cit. p. 76, nota 2. La mancanza della formola di recognitio, che non si ha neppure nel diploma di Rodolfo, risale con probabilità all'originale (cf. Ricerche &c. V. 127).

Le copie B C e gli estratti D E dipendono da copia comune andata perduta (cf. in riguardo BESTA, Tomaso Diplovataccio, op. cit. pp. 335 sgg.; Bresslau, op. cit. p. 70, nota 1; Besta, Una parola ancora &c. pp. 425, 427, 430); poniamo C a base dell'edizione e teniamo conto delle varianti di B e dell'estratto di E (1).

(1) Non abbiamo potuto consultare durante la guerra i manoscritti della

Marciana opportunamente inaccessibili; le opere del Diplovataccio, essendo teniamo conto di E secondo il testo offertoci dal Besta.

In nomine domini nostri Iesu<sup>(a)</sup> Christi Dei aeterni. Hugo gratia Dei (b) rex. Dignum est ut celsitudo regalis quantum ceteros (c) honoris (d) ac potestatis fastigio antecellit, tantum erga omnes (e) sospitatis (f) sue munus impendere satagat. Igitur omnium fidelium sancte Dei Ec-5 clesie nostrorum presentium scilicet (g) ac futurorum comperiat solertia, quia Ursus Veneticorum dux per legatos suos Iohannem (h) Fabianicum (1) et Stephanum Coloprinum nostram deprecatus est clementiam, ut cum ex rebus sui ducatus proprietates (i) obtinere (k) videtur (1) et (m) infra ditionem (n) regni nostri sita esse noscuntur, ei confirmationis no-10 stre preceptum fieri iuberemus, per quod ipse suique heredes ac patriarcha, pontifices quoque et abbates atque populus sibi subiectus proprietates suas sibi debitasque res absque cuiuspiam contrarietate seu refragatione retinere securiter queant, quemadmodum a temporibus domni (o) Karoli (p) per decretum cum Grecis sancitum (9) possiderunt. petiit (r) etiam cel-15 situdinem nostram (s), ut, in quibuscumque patriis ac provinciis (t) regni nostri quispiam Veneticus esset (u), sue potestati maneret subiectus atque omni side vel obedientia submissus. Cuius petitionibus, ut nobis celestis suffragatio copiosior adsit, libenter adquiescentes (v), hos excellentie (x) nostre apices decrevimus fieri, per quos statuentes decrevimus, ut 20 nemo ex nostro regno in finibus Civitatis Nove vel Milidisse sive in villa quae dicitur Caput Argelis (y) vel in finibus atque possessionibus eius vel etiam vineis, terris, pratis, pascuis, silvis atque piscationibus ipsius aut in ceteris locis (2), in quibus in (aa) eorum pacto relegitur, vel ubi infra ditionem (bb) imperii nostri proprietates ipse aut sui 25 videntur habere vel invenire potuerint (cc), aliquam venationem aut pabulationem exerceat, unde homines eius vel negociatores, qui in eo ambitu circumhabitant (dd), aliquam sustineant molestationem vel contrarietatem, sed (ec) securiter atque in pace vivere queant. immo (ff)

<sup>(</sup>a) B C Yesu (b) B Dei gratia (c) B veteros C cetno (d) B honores (e) Il diploma di Rodolfo ha omnes fideles (f) Il diploma di Rodolfo ha pietatis (g) B C silicet (h) B Iohanem C Ioannem (i) C Flabianicum (j) Il diploma di Rodolfo ha quamque et ex sua proprietate quam in Venetia; la dizione di B C corrisponde probabilmente all'originale. (k) C optinere (l) B C videntur (m) Il diploma di Rodolfo ha vet quae; cf nota j (n) B dictione (o) B C domini (p) C Caroli (q) B sanccitum (r) B peciti (s) B nram colla a corretta su r (t) B provintiis (u) esset omesso in B (v) C aquiescentes (x) B excelentie (y) B Argelles (z) B terris (aa) in omesso in B C; leggesi nel diploma di Rodolfo. (bb) B dictione (cc) C potuerit (dd) B circuminhabitant (ee) B set (ff) B imo

per loca et flumina cuncto in (a) nostro regno libere sua peragant negocia, ita tamen ut nullum gravamen sentiat populus eius vel eius negociatores, nisi, quod equum est, tantummodo telonaria (b) et ripatica solvant. predictus vero dux et heredes illius et proprii negociatores eorum in omnibus habeant libertatem sua (c) propria peragendi 5 absque ulla publica functione. statuimus etiam, ut nullus in territoriis, locis aliquibus peculiaribus aut ecclesiis, domibus seu rebus et reliquis possessionibus presignati ducatus a (d) sua proprietate, que in potestate regni nostri sita esse noscuntur vel in Venetia obtinere (e) videtur, (f) iniquam (g) ingerere presumat inquietudinem vel diminorationem 10 seu calumniosam contradictionem aut nefandam (h) subtractionem (i); sed (i) liceat eas (k) prefato duci ac patriarche, episcopis, abbatibus vel populo sibi subiecto et heredibus ac successoribus eorum quiete absque cuiusquam insultantis machinatione aut sinistra (1) quappiam (m) tergiversatione regubernare (n) et (o) gubernando, prout liquidius in presi- 15 gnato decreto continetur, legaliter continere. itemque precipimus de proprietatibus sive possessionibus predicti ducis, quas in territoriis regni nostri habere videtur, ut, si de eis aliqua contentio orta fuerit et ad iuramentum causa pervenerit, secundum seriem pacti diffiniatur per electos (p) duodecim inratores; et cuiuscumque gentis sit homo ille cum 20 quo predictus dux contentiones habuerit, inratores (9) de illo comitatu eligantur, ubi causa requiritur. concessimus quoque sancte metropolitanae eius ecclesie suisque episcopatibus subiectis atque et monasteriorum cenobiis (r) institiam requirendam de suis rebus in annos legales, secundum quod sancta Romana habet Ecclesia. sed (s) et hoc (t) con- 25 stituimus atque per hoc nostrum preceptum inviolabiliter (u) mansurum confirmamus, ut, in quacumque patria regni nostri quislibet Veneticorum fuerit (v), eius sit potestate distringendus eiusque per omnia debeat obedire preceptis, adeo ut nulla maior vel minor persona contra eum quempiam Veneticum defendere presumat. insuper et concedimus 30

<sup>(</sup>a) in omesso in B (b) B celonaria (c) B suam (d) Così B C e nel diploma di Rodolfo; ac nel diploma di Guido. (e) B optinere (f) Il diploma di Rodolfo ha quam in Venetia obtinere videtur vel, dopo proprietate (g) B iniqua (h) B nephandam (i) C subthractionem (j) B set (k) B C cos (l) B sinistre (m) B quippiam (n) Errore, invece di iure gubernare, riprodotto dal diploma di Rodolfo. (o) In B a et segue re espunto. (p) C ellectos (q) iuratores omesso in B C (r) B cenobiis C zenobiis (s) B set (t) In B segue con espunto. (u) B inviolabilliter (v) In B segue a aut espunto.

per hoc regie auctoritatis preceptum, ut (\*) tam nos quam nostri decessores nihil (b) amplius eos cogamus (c) pacti causa persolvere, nisi tantum annualiter denariorum libras (d) .xxv. simulque eis numorum monetam concedimus, secundum quod eorum provincie (c) duces a priscis temporibus consueto more habuerunt, ita ut nullo umquam tempore repetantur aut exigantur per aliquem neque ab ipso Urso (f) duce neque a successoribus eius, sed (g) in ea, quam in presenti concessimus (h), perpetualiter donatione consistant. Si quis autem contra hoc (h), quod in presenti per huius edicti (h) tenorem (h) Veneticorum duci populoque ipsius concessimus, agere presumpserit, ut instituta nostra violet aut infringat, ne (h) quod temptavit (m) perficere possit, sciat se compositurum auri obrizi (m) libr. centum, medietatem camere nostre et medietatem duci Veneticorum, qui per tempora fuerit. Et ut hoc verius (c) credatur et ab omnibus inviolabiliter (p) observetur, manu propria robotorums et annuli nostri impressione subter iussimus sigillari.

Signum domni (9) (M) Hugonis gloriosissimi regis.

Data (r) anno (s) dominice (t) incarnationis (u) .DCCCCXXVII. (v), .IIII. kal. mar. (x), indictione .xv. (y), anno vero (z) domni (aa) Hugonis (bb) gloriosissimi regis primo. Actum (cc) Papie (dd). in Christi 20 nomine feliciter, amen.

## IX.

927 luglio 22, Carza Vecchia (Vaglia, Firenze).

Ugo re, ad istanza della regina Alda, dà licenza e diritto a Tegrimo di governare il monastero di S. Salvatore in Agna, nominando la badessa e scegliendo le monache, nonchè di permutare le terre.

(a) ut omesso in BC (b) B nichii (c) BC cogam (d) B libr. (e) B provintie (f B ut se (g) B set (h) Nel diploma di Rodolfo concedimus (i) B hos (j) B dicti (k) B tenore (l) C nec (m) C tentavit (n) B obrici (o) B cercius C certius: così anche le copie del diploma di Rodolfo; ma il formulario regolare ha sempre verius (p) B inviolabiliter (q) donni manca in B C domini (r) Data omesso in E (s) E sub anno (t) BCE domini (u) B incarnacionis E innovationis (v) BC. Dececciuli: in B si corresse poi, e pare da altra mano, MCCCCXXVII, (congiungendo di 1111 le due prime aste, così da avere .v.) E 924 (x) B marc C martias E omette giorno e messe. (y) B quintadecima E 15 3 (2) vero manca in B (aa) BE domini C 11' (bb) CE Ugonis (cc) B Actu (dd) B Papia

Originale, biblioteca Nazionale di Firenze: fondo Rossi-Cassigoli (1) [A]. Spoglio Strozzi, ms. Magliab. XXXVII, 305, c. 3, bibl. Nazionale di Firenze, cit.

SOLDANI, Historia monasterii S. Michaelis de Passiniano, I, 32 «ex arch. «Vallisumbrosae», da A = Fioravanti, Memorie storiche della città di Pistoia, p. 146 = Lami, Ecclesiae florentinae monumenta, III, CXX, cit. IV, 54, ed. = Repetti, Dizionario, I, 56, cit. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 6; Bullettino dell'Archivio paleogr. Ital. IX, 30, ed. L. Schiaparelli. Cf. Kehr, Italia pontificia, III, 133, cit.; Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 258, nota 4, 314–15, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 14, cit.

Scrittore forse provenzale e da identificarsi col riconoscitore, cf. Bullettino &c. IX, 31-32 e Ricerche &c. V, 68-70. Interessante la formula di ricognizione col nome di tre ufficiali della cancelleria (cf. Bullettino &c. IX, 31; Ricerche &c. V, 62, 66). Il testo, sebbene in alcune espressioni della na rratio e della dispositio possa dipendere dal « monasterii aedifficantis aedictum » e dal « regulae « testamentum » (p. 31, rr. 9, 21, 22), presenta caratteristiche speciali e proprie di un gruppo di diplomi della cancelleria di Ugo (cf. Ricerche &c. V, 169-70, 175). Dei diplomi anteriori ci è pervenuto per intero uno solo, di Lotario I, 848 marzo 20 (MÜHLBACHER, Reg. n. 1134 (1100)), da cui risulta che il monastero era posseduto dall' imperatrice Ermengarda - Lotario, a preghiera della moglie Ermengarda, esime dall'obbligo militare e da pubbliche prestazioni due avvocati, due cancellieri e dodici uomini liberi del monastero -, ed abbiamo notizia di altro, di Lodovico III, 901 febbraio-marzo, col quale il monastero è confermato al vescovo di Fiesole (cf. I diplomi di Lodovico III, p. 90, n. 5); tale conferma fu poi rinnovata da Ottone II nel 982 luglio 31 (DOII, n. 277), da Enrico II (diploma perduto) e da Corrado II, il 4 aprile 1027 (DKII, n. 78) (cf. Bullettino &c. IX, 30). Intorno al monastero di S. Salvatore in Agna (Badia al Montale, circ. di Pistoia) si veda Kehr, op. cit. III, 133.

(C) \* In nomine (a) domini dei aeterni. Hugo divina hordinante providentia rex. Si fidelium (b) nostrorum (c) petitionibus aures sublimitatis nostrae accomodaverimus, devotiores illos nostrae fidelitati reddi nequaquam \* diffidimus (d). Quocirca noverit omnium fidelium sanctae Dei Aecclesiae nostrorumque presencium scilicet 5

<sup>(</sup>a) Le duc prime n di in nomine incomplete, con tre sole aste; manca cioè un' asta di una di esse. (b) Tra la seconda i e la u rasura di lettera innalzantesi, forse 1: la m è su rasura di s (c) -or- su rasura di is; cioè nostrorum corretto da nostris (d) La terza i su rasura.

<sup>(1)</sup> Cf. Arch. stor. Ital. ser. V, to. V, 484.

ac futurorum devota sollercia, ALDAM inclitam karissimamque conjugem nostram regnique nostri consortem nostram humiliter postulasse clementiam, quatenus Tetgrimo dilecto compatri et fideli nostro licenciam et potestatem, quam nostri antecessores iuste 5 et legaliter habuerunt et nos predicto hordine habemus de monasterio quod dicitur Regine, in honore domini Salvatoris aedificatum, I in comitatu Pistoriense prope fluvio Allinae positum, prout iuste et legaliter dare possumus, secundum eiusdem monasteri (a) aedifficantis (a) aedictum et regule testamentum (b) predictum mo-10 nasterium cum omni sua iusta integritate, secundum regulam vel secundum illius monasterii iustum et anticum usum hordinandum et in sua (c) potestate predicto hordine tenendum et tam abbatissas aptas quamque monachas idoneas mittendum nec non et terram ipsius monasterii iuste | et racionabiliter commutandum 15 nostra preceptaria auctoritate concedere tam illi quam suis heredibus ac proheredibus dignaremur (d). Cuius postulationibus assensum prebentes, hoc nostrum preceptum scribere iussimus (e), | per quod predicto Tetgrimo dilecto compatri et fideli nostro licenciam et potestatem, quam nostri antecessores de predicto monasterio 20 habuerunt et nos eodem hordine habemus, prout iuste et legaliter dare possumus, secundum eiusdem | monasterii aedifficantis aedictum et regule testamentum predictum monasterium cum omni sua iusta integritate, secundum regulam vel secundum eiusdem monasterii iustum et anticum usum hordinandum et i[n] sua po-25 testate | predicto hordine tenendum et tam abbatissas aptas quamque monachas idoneas mittendum nec non et terram ipsius monasterii iuste racionabiliterque commutandum nostra preceptaria auctoritate tam illi quam suis eredibus | hac proeredibus concedimus atque largimur, et de nostro iure et dominio in eius (f) ius et dominium 30 hordine supradicto dimittimus, omnium hominum contradiccione remota. Si quis igitur hanc nostri precepti paginam violare iniustae temptaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum,

<sup>(</sup>a) Così A (b) L'ultima m su rasura di s (c) A ha veramente sua; errore materiale di scrittura. (d) dig-corretto su der, e precede a dig una piccola rasura; pare stesse scritto conceder (e) La s sinale corretta su m (f) in eius pare corretto da eo quod; in sembra aggiunto dopo, ed è in carattere piccolo; di eius la i pare su rasura di o, la u è piccola e appare come scritta dopo, la s è corretta su q

medietatem camere nostrae et medietatem predicto Tetgrimo suisque heredibus hac proheredibus (a). Quod ut verius credatur diligenciusque ab omnibus observetur, | manu propria roborantes de anulo nostro subter annotari iussimus.

\* Signum domni (MF) Hugonis gloriosisimi (b) regis.

\* Petrus notarius ad vicem Beati episcopi et archicancellarii et Gerlanni cancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

5

Data anno dominice incarnationis .DCCCXXVII., .XI. KAL. AUG., indic. .XV., anno vero domni Hugonis gloriosissimi regis secundo. Actum 'Carzia in finibus Tusciae. feliciter, amen.

X.

Ugo re prende sotto la sua protezione Giorgio coi tre figli Alberico, Gandolfo e Frogerio di Bagno di Romagna, e conferma loro i possessi che avevano nel territorio Balneense e nei contadi di Montefeltro, Bobbio (Sarsina), Cesena, Rimini, Borgo S. Sepolcro e Arezzo, particolarmente la foresta che acquistarono da Gerardo. Pone il banno regio di duemila mancosi d'oro su tutti i loro possessi e diritti.

Pergamena della fine del x o del principio dell'x1 secolo, arch. Capitolare di Arezzo: n. xxxIII [B.]

Muratori, Antiq. Ital. I, 271, da B, e lo assegna « circiter annum 928 » = Fantuzzi, Monumenta Ravennatis eccl. IV, 172 = Mittarelli, Annales Camaldulenses, III, 108, cit. Pasqui, Codice diplom. di Arezzo, I, 82, nota 1, ed. da B. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides in Archiv für Schweizerische Geschichte, IX, 258, nota 40, cit.; Ficker, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens, I, 66, cit.; Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich in der Zeit von Karl dem Grossen bis auf Otto den Grossen nelle Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, VII, Ergänzungsband, 253, nota 4, cit.; Gabotto, I « ducati » dell'Italia carolingia nel Bollettino storicobibliografico Subalpino, XIV, 316-20, cit.; Pivano, Contro l'asserita divisione del regno italico in cinque grandi ducati nell'epoca carolingia in Rivista Italiana per le scienze giuridiche, L, 283, 296, cit.; Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 96, 101, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 15, 191-93, cit.

(a) La p corretta da q (b) Così A

Sul dorso della pergamena, da mano dell'xI secolo: « Mundiburdium | Ugo« nis regis | ad Georgium | Balneensis ». La scrittura non è di tipo cancelleresco; e il chrismon, nella forma costituita da x intersecato da P, non fu usato
soltanto nei diplomi, quindi non si può dire senz'altro ad imitazione di quello
di un diploma originale; però la pergamena fu munita di un sigillo cereo, che
ha lasciato macchia irregolare. Nessun dubbio che il testo sia spurio; tuttavia
non si esclude che il falsificatore possa aver utilizzato in parte un diploma autentico di mundiburdio (cf. Ricerche &c. V, 191–93). E supponendo che il
nome del luogo, dove sarebbe avvenuta l'azione, cioè Orte (cf. Ricerche &c.
V, 193), sia stato ricavato da un diploma genuino di Ugo, o da un placito tenuto alla di lui presenza, dovremmo, in base all'itinerario del sovrano, assegnare al presente documento, come data più probabile, l'anno 927 (cf. Ricerche &c. V, 15).

(C) In nomine sancte et individue Trinitatis. Hugo divina favente clemencia rex. Omnibus (a) fidelibus sancte Dei Ecclesie nostrisque presentibus scilicet hac futuris notum esse volumus, qualiter suburbium civitatis (b) Ortensium | venerunt ad nos homines 5 supplicantes ac petientes nostram regalem (c) clementiam, ut eis roborem securitatis auxilium respiceremus, tam super eos quam super eorum omnibus (a) rebus misericordiam confirmaremus. Hi homines | sunt habitatores terretorium Balneensis; nomina vero eorum propria sunt: Georgius cum tres filiis suis, id est Albericus, 10 Gandulfus atque Frodgerius. Nos namque (d) pro Dei amore animeque nostre remedium super eos et super eorum rebus adminiculum pietatis inpendimus, atque nostram regalem potentiam mundburdimus tam movilibus quam et inmovilibus rebus sive familiis, servis atque li|beris utrisque (e) sexu, que esse videntur in 15 terretorium Balneensis seu in comitatu Montefeltro, Bobio, Cesena atque Arimino et etiam Castello Felicitatis seu Aritio vel per cetelras locas, tam in omnibus (a) finibus Romanie quam in cunctis finibus Tussie sive Italie, tam in omnibus (a) finibus Spoletim (c) quam et circa maris littoribus est vel fuerit conquisita, | tam cultis quam 20 agris seu habitantibus quam inhabitantibus sive solestres quamque publicis, alpestribus seu pascualibus, animantibus, tam aquis piscan-

<sup>(</sup>a) omnibus per disteso e segno di abbreviazione sopra mn (b) ciūis con ci nella legatura corsiva usata comunemente per ti (c) Precede a regalem rasura di le (d) namque scritto per disteso con segno abbreviativo sopra m (e) Così B

tium quam et silvis venantium, | tam de hereditario iure quamque et de comparatione, insuper et statuimus ac confirmamus vos prefati Georgius et Albericus atque Gandulfus seu Frodgerius ipsa foresta quem (a) | tenetis per comparationem cartulam (b) da Garardus. Unde vos nostram regalem clementiam auxilium auctoritatis exi- 5 stet, seu et omnem vestrum conquisitum tam proprietatis quamque et pre/ceptarias atque livellarias vel per quacumque (a) genio scripturarum vel corporalis traditio sive quantacumque per monimina cartarum vestrarum instrumenta tenuistis | vel tenetis vel in antea conquirere potueritis, bannum nostrum in mancosos auri duo milia 10 mitti iuberemus, per quo salvi et quieti vivere valerent. Sicuti et fecimus, et has nostras | regales litteras in eorum scribere iussimus. de quo precipientes omnino iubemus, ut nullam (a) quelibet magna parvaque persona in persona eorum vel in eorum rebus movilibus et inmovilibus rebus seu servis et ancillis, liberis et colonis, 15 tam originariis quam noviter adquisiti (a), tam per omnia eorum monimina quam qui per diversarum cartarum strumenta | vel per qualicumque ingenium adquisitas, infra super et scriptas comitata et territorias tam Balneensis quam et ceteris finibus positas, ut nullus nullam audeat inferre molestia (a) | aut contrarietatem sine 20 legali iuditio. Qui vero fecerit, predictos duo milia mancosos auri se agnoscat esset (a) conpositurus (a), | medietatem parti camere nostre et medietatem predictorum Georgii et Alberici atque Gandulfi seu Frodgerii eorumque heredes. Ut verius credatur diligentiusque ab omnibus (c) observetur, de sigillo nostro subter iussimus si- 25 gillari (d). (SI D).

## XI.

928 febbraio 12, Verona.

Ugo re, dietro consiglio dei fedeli, pone il vescovato di Concordia con tutte le dipendenze e i diritti sotto il dominio della chiesa di Aquileia.

<sup>(</sup>a) Così B (b) crl (con segno abbr. intersecante la 1), aggiunto dopo, in carattere piccolo, ma da prima mano, come pare. (c) omnibus scritto per disteso con segno abbr. sopra mn (d) sigillari con segno abbr. sopra l'ultima i

Copia membr. del sec. XII, arch. di Stato in Venezia: Atti diplomatici. Miscellanea, n. 564 [B]. A. Belloni (not. Utini), Memorialia, III, c. 6 B, reg., ms. cart. sec. XVI, bibl. Com. di Udine. Sommario delle scritture della cassa bianca in materia di Aguileia. Privilegii, c. 1 B, n. 4, reg., ms. cart. del sec. XVI, arch. di Stato in Venezia: Consultori in iure, n. 340. Uguale reg. in altro Sommario, «Privilegia», ms. cart. del sec. XVI, ibid.: Consultori in iure, n. 343.

Mühlbacher, Unedirte Diplome aus Aquileja nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, I, 290, n. 12, da copia di B eseguita da V. Joppi; cf. p. 274, nota i = Miscellanea della R. Deputazione Veneta di stor. patr., scr. IV, III, 28, n. 12 = Cipolla, Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 64, n. 205, reg. = I.Eicht, I diplomi imperiali concessi ai patriarchi d'Aquileia, p. 34, n. xv, reg. Cf. Schiaparelli, Ricerche &c. V, 15–18, cit.

Dalla forma del chrismon, dall'ultima parte della recognitio e dal signum recognitionis riprodotti in B, possiamo ricavare che l'originale aveva il protocollo e il testo di mano dello scrittore Petrus A, e che la recognitio era autografa del notaio Pietro: sarebbe quindi stato eseguito dalle stesse mani del diploma seguente (cf. Ricerche &c. V, 69-70). Con quest'ultimo ha anche particolari affinità di dettato, sicchè pare che al comune scrittore del contesto si debba attribuire il dettato di entrambi (cf. Ricerche &c. V, 170). Intorno alla narratio e alla sua importanza storica, cf. Ricerche &c. V, 15-18, 89.

(C) In nomine (a) domini Dei eterni. Hugo gracia Dei rex. Si regalis celsitudo terrarum partibus circumquaque sibi subditis indefessis obtutibus circumspexerit, et puro moderamine locis Deo dicatis aliquod recuperacionis solidamentum inpenderit, procul dubio non solum regalem exercet consuetudinem, verum eciam et salutem anime sue futuro tempore liquido promerebitur. Idcirco noverit omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorum presencium scilicet (b) et futurorum industria, qualiter consultu et convencione nostrorum metropolitanorum fidelium episcoporum et marchionum astancium nobis (c), ob tocius Hesperie regni stabilimentum et Christiane religionis solidamentum, omnia inrecuperabilia scilicet episcopia (d), que peccatis imminentibus a sevissima Ungrorum rabie pene usque ad solum depopulata ex (e) diocesim Aquilegie pertinere videntur, alium alio coniungi et alterum

<sup>(</sup>a) noi (b) silicet (c) In B nessuna lacuna, ma manca il verbo; il Mühlbacher (op. cit. p. 290) restituisce, secondo il senso, placuit (d) La prima i aggiunta nell'interlineo. (e) Cosi B

altero mancipari, quatenus de istius inopia illius paupertas suppleatur et de alterius copia alterius inopia optemperetur, sicque ditatus (a) ad augmentum tocius Italici regni succrescat, et valitudinem contra infestacionem suorum videlicet inimicorum pre manibus sumat (b). Episcopatum vero Concordiensem, consultu omnium no- 5 strorum fidelium, sub dominio et potestate sanctissime (c) Aquilegensis ecclesie, cui nunc Ursus patriarcha presidet, divina ordinante clemencia concedimus et donamus cum omnibus ad se iuste et legaliter pertinentibus vel aspicientibus, cum monasteriis sibi subiectis, seu ecclesiis, plebibus, cortibus, titulis, vicis, villis, casalibus, mas- 10 sariciis (d), placitis, portis, vigris, vineis, olivis, campis, pratis, pascuis, silvis, venacionibus, salectis, sationibus (e), pensionibus, negociis, vendicionibus (f), redditibus, sterpaticis, paludibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscacionibus, famulis et famulabus, servis et ancillis, scusatis, aldionibus et aldianis, montibus, plani- 15 ciebus, seu (g) omnibus que dici vel nominari possunt ad eundem episcopatum pertinentibus vel adspicientibus, sub dominio et potestate sanctissime Aquilegensis ecclesie, consultu nostrorum fidelium, concedimus et largimur; sancientes (h) ut nullus marchio, dux, comes, gastaldius, decanus et cuilibet (i) rei publice exactor 20 placita inibi tenere audeat, aut aliqua freda exigere presumat<sup>(j)</sup>, aut iniustas et inportunas redibiciones inponat, sed liceat eidem Ursoni patriarche suisque successoribus Concordiensem episcopatum cum omnibus sibi iuste et legaliter pertinentibus vel adspicientibus quieto ordine detinere et possidere, episcopos, sacerdotes sive clericos in 25 eo racionabiliter ordinare, perpetuisque temporibus de eo iure habere, omnium hominum contrarietate remota. Si quis autem huius nostre dapsilitatis institucionem infringere aliquo in tempore temptaverit, centum librarum auri optimi pena se sciat esse solvendum, medietatem camere nostre et medietatem Ursoni patriarche (k) suis- 30 que successoribus. Et ut hec nostre donacionis auctoritas stabilem perpetuis temporibus optineat inconvulsumque vigorem, manu

<sup>(</sup>a) dictatus (b) summat (c) sanctisime (d) La seconda s aggiunta nell'inter-linco. (e) sactionibus (f) vendiccionibus (g) sceu (h) sanccientes (i) Cosi aveva certamente l'orig., cf. p. 38, r. 20 (in diploma dello stesso scrittore). (j) presummat (k) La 1 è su rasura di h

propria subter firmavimus (a) et annuli nostri inpressione sigillari precepimus.

Signum (b) domni (M) Hugonis gloriosissimi regis.

Petrus notarius ad vicem Beati episcopi et archicancellarii (e) recognovi et subscripsi. (S R).

Data pridie idus febroarii, anno dominice incarnacionis .DCCCCXXVIII., regni vero domni Hugonis gloriosissimi (d) regis secundo, indic. prima. Actum Verona. in Christi nomine feliciter (e), amen (f).

## XII.

928 febbraio 12, Verona.

Ugo re, ad istanza di Orso patriarca di Aquileia, prende sotto la sua protezione il monastero di S. Maria di Gazzo.

Originale, Verona, antichi archivi Comunali: S. Maria in Organo, 7, app.\*

[A]. Due copie membr. 1518 giugno 19 nel Liber privilegiorum di S. Maria in Organo, c. 12B (da copia not. 1306 marzo 24) [B] e c. 21B, ibid. Documenti varii, c. 2, fasc. cart., fine del sec. xvi, ibid. (da copia not. 1306 marzo 24) [B¹]. Due copie cart. not. 1594 settembre 28, Roma, bibl. Vallicelliana, ms. S. 83, cc. 332, 336. Copia cart. sec. xvi, in Monumenta ecclesie Aquileien. I, c. 246, bibl. Arcivescovile di "Udine: F. 55. Copia sec. xvii in Miscellanea Codici, n. 647 (Raccolta Fontanini), c. 343, arch. di Stato in Venezia. Copia 1737 aprile 1 in De Rubeis, Ad monumenta ecclesie Aquil. bibl. Marciana, cl. IX, cod. CXXV, c. 21 (la copia, da A, è del notaio Filippini e fu corretta da altra mano contemporanea). Copia cart. sec. xviii in Copie di Rotoli, c. 11, Verona, antichi archivi Comunali: S. Maria in Organo. Codice diplomatico ed anedoti del Friuli, I, all'a. 928 (dal De Rubeis), arch. Frangipane (Castello di Porpetto, Udine).

DE RUBEIS, Monumenta eccl. Aquilejensis, col. 463, da A. MURATORI Antiq. Ital. V, 939, da A = Annali, a. 926, datum. BIANCOLINI, Notizie stor. delle chiese di Verona, V, par. 1<sup>a</sup>, 51, n. XVII, da A. CIPOLLA, Verzeichniss der kaiserurkunden in den Archiven Veronas, n. 47, reg.; Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 64, n. 204, reg. e fonti. LEICHT, I diplomi imperiali concessi ai patriarchi di Aquileia, p. 34, n. XVI, reg. Cf. PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 84, cit.; GEROLA, S. Maria di Gazzo in L'Arte, a. XII, 313, nota 3, cit.; SCHIAPARELLI, Ricerche, &c. V, 16–18.

Regesto: Böhmer, n. 1379.

<sup>(</sup>a) afirmavimus (b) singnum (c) archicancellari (d) gloriosisimi (e) felicite (f) In B segue una croce.

Fu scritto da due mani: il protocollo, il testo e la signatio sono di uno scrittore che possiamo designare Petrus A; la recognitio e la datatio probabilmente del riconoscitore stesso, di nazione provenzale (cf. Ricerche &c. V, 68–70). Autore del dettato, che ha affinità con quello del diploma precedente, dev'essere stato Petrus A (cf. p. 35 e Ricerche &c. V, 170). Circa il genere del documento, cf. Ricerche &c. V, 106, 170. Il sigillo, che dovette essere applicato prima che si eseguisse la ricognizione (cf. Ricerche &c. V, 160, nota 4), era dello stampo di quello conservatoci nel diploma seguente (cf. Ricerche &c. V, 160), come apprendiamo dalla descrizione, sebbene non precisa, fatta dal notaio «Gilbertus » nella autenticazione della copia 24 marzo 1306 riprodotta in BB': «in quo quidem sigillo videbatur quedani «iniago cum corona in capite tenens in manu dextra quandam securim. In «circuitu vero dicti sigilli littere huiusmodi legebantur: H Hugo («Vgo» B') «gratia Dei pii («pii» omesso in B') Romanorum rex».

(C) In nomine domini Dei aeterni. Hugo gratia Dei rex. Si peticionibus servorum Dei aurem nostre serenitatis accomodaverimus, non solum regalem exercemus consuetudinem, verum etiam \* et salutem animae nostrae futuro tempore liquido promerebimus. Idcirco noverit omnium fidelium sanctae Dei Eclesiae 5 nostrorum presentium scilicet et futurorum industria, Ursum venerabilem patriarcham nostram humiliter | adisse (a) clementiam, quatenus pro Dei amore animeque nostrae remedium (a) monasterium eius de Gazo, quod ad honorem beatissime Mariae semperque virginis dicatum est, cui nunc Petrus abba presidet, cum omnibus | 10 ad se pertinentibus sub nostrae tuicionis munburgum obtegere debuissemus. Cuius peticionibus animum nostrae benivolentiae de more flectentes, eumdem monasterium de Gazo cum eclesia sanctae Mariae | de Organo sive cum castello de Suregada sive cum famulis et famulabus sive cum aldionibus et aldianis seu cum 15 omnibus quae dici vel nominari possunt ad eundem monas|terium pertinentibus vel aspicientibus pro [Dei] amore animaeque nostrae remedium sub nostrae tuicionis munburgum defendimus et custodimus (b); praecipientes | ut nullus marchio, nullus dux, nullus comes, nullus vicecomes nullusque gastaldius aut cuilibet(c) rei publice 20 exactor in eundem monasterium de Gazo aliquas | contrarietates facere presumat, aut aliquas iniustas et inportunas exhacciones sive

<sup>(</sup>a) Così A (b) La t corretta su c (c) Cf. p. 36, r. 20.

exhibiciones inponere temptet, aut aliqua freda exigat (a), | sed liceat prefatum monasterium cum omnibus ad se pertinentibus vel aspicientibus nostra elemosina taliter vivere qualiter permanserunt in temporibus antecessorum nostrorum (b) | imperatorum sub nostrae tuicionis munburgum. si quis autem super hoc iudicari uoluerit, rei minister veniat ante presentiam nostram, et [i]bi iusto | terminetur examine. Si quis autem, quod non credi[mus], contra hanc nostram insti[tut]ionem concessionis aliquo in tempore violator extiterit, sciat se | compositurum auri optimi libra (c) triginta, medietatem kamere nostrae et medietatem sanctae congregationi quae in eundem monasterium residet. | Et ut hoc verius credatur et diligencius ab omnibus (d) observetur, manu propria subter firmavimus et anuli | nostri inpressione subter sigillari precepimus.

\* Signum domni (M F) Hugonis gloriosissimi regis. \*

\* Petrus notarius ad vicem Beati episcopi et archicancellarii recognovi et (e) subscripsi. \* (S R) (SI D).

Data anno dominice incarnationis .DCCCCXXVIII., pridie IDUS febroarii, indiccione prima, regni vero domni Hugonis gloriosissimi regis secundo. Actum Verona. feliciter, amen.

#### XIII.

928 febbraio 12, Verona.

Ugo re prende sotto la sua protezione Lupone di Negarine coi figli Gisemperto e Audiverto.

Originale, Verona, antichi archivi Comunali: S. Maria in Organo, 8, app.\* [A]. Copia membr. 1518 giugno 19 nel Liber privilegiorum, c. 228, ibid.: S. Maria in Organo. Copia sec. XVIII tra le Carte Maffei (busta III, fasc. VIII; ma non è di mano del Maffei), arch. Capit. di Verona, da A.

Muratori, Antiq. Ital. V, 937, da A = Annali, a. 926, cit. Cipolla, Verzeichniss der kaiserurkunden in den Archiven Veronas, n. 46, reg.; Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 64, n. 203, reg. e fonti. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 40, ed. L. Schiaparelli. Cf. Schiaparelli, Ricerche &c. V, 16, 18, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1380.

<sup>(</sup>a) Da exigat al termine della linea rimane un certo spazio in bianco (b) prorum senza segno abbreviativo. (c) Cosi A (d) ab omnibus obnibus (e) La 1 corretta su grande s (del S R) principiata.

Diploma di concessione del solo mundiburdio, come il precedente e quello che segue. Intorno alla sua speciale fattura, cf. Ricerche &c. V, 106, 170. È scritto per intero da una sola mano, forse provenzale e del riconoscitore stesso (cf. Ricerche &c. V, 69), al quale sarà pure da attribuire il dettato (cf. Ricerche &c. V, 170-71). Il sigillo è di tipo diverso da quello usato nei primi diplomi, come nel n. II; emblemi della sovranità: la corona e la scure.

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo gratia Dei rex. Noverit omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque presencium scilicet ac futurorum industria, Luponem de Nugarini cum filio \* suo nomine Gisemperto et altero filio suo nomine Audivertus nostram humiliter adiisse clementiam (a), quatenus pro Dei 5 omnipotentis amore eum cum predictis suis filiis et cum omnibus illius mobilibus et immobilibus rebus illi | iustae et legaliter pertinentibus sub nostrae tuitionis mundburdo recipere dignaremur. Cuius peticionibus annuentes, eum cum predictis filiis suis et cum omnibus mobilibus et inmobilibus rebus illi iustae et legaliter | 10 pertinentibus vel (b) advenientibus sub nostre tuitionis mundburdo recepimus; precipientes ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, locopositus, decanus, saltarius, vicarius vel alia | quelibet magna parvaque persona ei neque iam dictis filiis suis aliquam sine legali iustoque iuditio audeat imferre (c) molestiam, neque occasio- 15 nibus alicuius iniustae rei | illos fatigar[e] presumat, neque per placita ventilare audeat, set liceat eum cum predictis filiis suis et cum omnibus suis mobilibus et inmobilibus rebus illi iustae (d) et legaliter pertinentibus | quietae et pacifice vivere (e), omnium hominum iniusta remota contradiccione. Si quis igitur huius nostri mund- 20 burdi violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi mancosos | mille quingentos, medietatem kamerae nostrae et medietatem predicto Luponi atque predictis suis filiis. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus opservetur, de | sigillo nostro subter insigniri iussimus.

\*Petrus notarius iussu regio recognovi et subscripsi. \* (SR)(SI).

25

<sup>(</sup>a) La a pare corretta su altra lettera; dopo clementia rasura di un tratto di asta che si innalzava. (b) La l corretta su b (c) Così A (d) La seconda asta della u scritta dopo, da prima mano. (e) uiue

Data .xviii. KAL. MAR., anno dominice incarnationis .dccccxxviii., regni vero domni Hugonis piissimi regis secundo, indic. prima. Actum Verone. feliciter, amen.

## XIV.

928 marzo 10, Ferrara.

Ugo re prende sotto la sua protezione Amelrico di Ferrara colla moglie Teoperga.

Originale, archivio di Stato in Modena: archivio Segreto, Stato. Pergamena 928, 10 marzo [A]. Copia cart. della fine del xv sec. in Prisciani Peregrini Historiarum Ferrariae liber quartus, c. 39 B, ms. archivio di Stato in Modena [B]. Copia cart. della fine del secolo xvi, scritta probabilmente da Alfonso Moro cancelliere, ibid. coll'orig. [C]; altra copia cart. fine del sec. xvi, dello stesso tenore, ibid.

MURATORI, Antiq. Ital. V, 937, da A, « erat apographum pervetustum, « sed iniuria temporum corrosum ». Cf. GINGINS-LA-SARRAZ, Les Hugonides, op. cit., p. 240, nota 30, cit.; SCHIAPARELLI, Ricerche &c. V, 18.

Regesto: Böhmer, n. 1381.

Diploma di concessione del solo mundiburdio. È dello scrittore e del dettatore del diploma precedente, col quale mostra particolari affinità (cf. Ricerche &c. V, 69, 106, 170-71). La pergamena presentava già quasi tutti gli attuali guasti nel xv secolo, quando il Prisciano ne estrasse copia. Le ricordate copie del xvi secolo, molto scorrette, non segnano lacune, ma danno una restituzione arbitraria del testo.

(C) \* In nomine domini Dei acterni. Hugo gratia Dei rex. Noverit omnium fidelium sanctae Dei Aecclesiae nostrorumque p[resentiu]m scilicet ac futurorum industria, Amelricum, \* qui et Amizo vocatur, habitator Ferrariae, cum coniuge sua nomine Teoperga nostram humiliter adiisse cl[ementiam] (a), quatenus eos cum omnibus illorum mobilibus | et inmobilibus rebus, illis quocumque scriptionis titulo iuste et legaliter pertinentibus vel hereditario iure advenient[ibus, cum] (b) servis et ancillis utriusque sexus, cum castris et cum villis | et cum omnibus que dici et nominar[i] possun[t eisdem iu]ste et legaliter pertinentibus, vel que

 <sup>(</sup>a) Dato lo spa\(\cai\)io, non sembrerebbe sufficiente restituire elementiam; C aggiunge
 postulantes
 (b) B et cum; C ha erroneamente advenientibus castris et viliis, servis

in antea Deo propitio eodem ordine a[cquire]re potuerint, sub nostrae tuitionis mundburdo recipere | dignaremur. Quod et feciprecipientes igitur iubemus, ut nullus dux, marchio, comes, vice[comes, sculdascio] (a), locopositus, decanus, saltarius, vicarius, l vel alia quelibet magna parvaque persona aliquam eis, absque le- 5 gali iuditio, audeat imferre (b) molestiam; nullus ecialm de illorum propprietatibus (c), de quibus iuste et legaliter investiti sunt, | neque de illorum libellariis iniuste et sine legali iuditio devestire presumat; nullus etiam in illorum castris neque villis placita [tenere audea]t (d), neque potestative ingredi temtet; nemo quoque | corum liberos ho- 10 mines neque servos inquietare presumat iniustae; sed liceat eundem Amelricum cum coniuge sua nomine Teoperga quietae et pacifice vivere et sua omnia, sibi iuste et | legaliter pertinentia, tenere et possidere, omnium hominum remota (e) contradiccione. Si quis igitur huius nostri mundburdi violator extiterit, sciat se com- 15 positurum | auri optimi libras viginti, medietatem kamere nostrae et medietatem predictis iugalibus eorumque heredibus. Quod ut verius credatur, de anulo nostro subter anotar[i (f) i]ussimus.

\*Petrus notarius iussu regio recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data .VI. ID. MAR., anno dominice incarnationis .DCCCCXXVIII., regni 20
vero domni Hugonis piissimi regis [.II., indicatione prima. Actum
in domo Sancti Georgii in Ferraria. feliciter.

## XV.

928 maggio 12, Pavia.

Ugo re, ad istanza del vescovo Sigifredo, concede la « publica « functio » alle chiese di Borgo San Donnino e di S. Maria di Parma.

<sup>(</sup>a) Di sculdascio scorgesi il tratto superiore della le la cresta della c. La copia C ha erroneamente comes vel alio quovis dignitatis locopositus (b) Così A (c) Così si restituisce secondo il senso e in relazione dello spazio; C ha erroneamente nullus etiam eorum bonis et proprietatibus (d) Probabile restituzione secondo il formulario e in corrispondenza dello spazio; C, erroneamente: placita imponere neque ulla potestate lugredi tentet (e) A remota remota; il secondo remota espunto. (f) La o fu scritta dopo ed è addossata alla t

Privilegia ecclesiae Parmensis, c. 21, ms. cart. del sec. XVII, arch. Vaticano: arch. Segreto, arm. LXI, to. 28 [B] = Copia cart. del sec. XVII in Monumenta UGHELLI, cod. Vatic. Barberini 3222 (XL, 19). Gozzi, Miscellanea storica, c. 76, ms. 426 della bibl. Reale Palatina di Parma; nota nel margine: «reperitur in archivio Vaticano»; ma il testo dipende dall' UGHELLI.

ANGELI, La historia della città di Parma, p. 62, cit. UGHELLI, Italia sacra, II, 1² ed. 196; 2² cd. 155 (con anno « 4 » del regno e indizione « 2 ») da B = BORDONI, Thesaurus ecclesiae Parmensis, p. 123, Privil. n. IX = MURATORI, Antiq. Ital. III, 62, cit.; Annali, a. 926 e a. 929, cit. = Affò, Storia di Parma, I, 222, cit.; 337, n. LV, ed. = CHERBI, Le grandi epoche della chiesa vescovile di Parma, I, 178, datum. Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma, I, 50 estr. e cit. colla data « 4 di maggio ». Cf. Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 84, nota 5, cit.; SCHIAPARELLI, Ricerche &c. V, 18, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1384.

Il contenuto non solleva alcun dubbio; e il dettato mostra alcuni particolari caratteri propri dei diplomi di Ugo (cf. Ricerche &c. V, 171). Gli anni di regno e l'indizione corrispondono al 928 (cf. Ricerche &c. V, 146), la qual data è anche in corrispondenza colla recognitio, poichè « Gerlannus » compare come arcicancelliere già il 12 novembre 928 (cf. Ricerche &c. V, 58-59, 61-62).

In nomine Dei eterni. Hugo gratia Dei rex. Si venerabilibus locis ea que a nostris fidelibus digne Deo inspirante suggeruntur (a) libenter concesserimus, id ad augmentum (b) nostri honoris multum proficere non dubitanius, animeque nostre ad masquum profectum esse nequaquam diffidimus. Quocirca noverit omnium fidelium sancte (c) Dei Ecclesie nostrorum presentium scilicet et futurorum industria, Sigefredum venerabilem episcopum carissimumque fidelem nostrum consiliarium nostram humiliter postulasse clementiam, quatenus sancte (d) Parmensi ecclesie in honorem sancte (e) Marie edificate, cui idem Sigefredus in presenti presul esse dinoscitur, (f) et ecclesie Sancti (g) Domnini (h) \* \* \* (i) eiusdem Sancte (j) Marie \* \* \* \* \* \* \* \* (k) de omnibus rebus, de quibus predictus Parmensis episcopus suique successores, [qui pro tempore

<sup>(</sup>a) sugeruntur (b) augumentum (c) se (d) sie (e) sante (f) dinoscitur scritto nell' interlineo. (g) santi (h) Donini (l) Spazio in bianco per una parola. Il Gozzi completa, senza fare osservazioni: Sancti Domnini de Burgo (j) sante (k) Spazio in bianco per tre o qualtro parole.

fuerint (a)], iuste et legaliter aliquam firmitatem acquirere Deo adiuvante (b) potuerunt a liberis hominibus, totam publicam functionem, que ab aliquo exactore publico per antiquam consuetudinem exigi solet, videlicet a comite vel vicecomite a sculdasio vel decano a saltario (c) vel vicario, predicte sancte (d) Parmensi ecclesie et ec- 5 clesie Sancti (d) Domnini (e) et venerabili episcopo Sigefredo suisque successoribus sub omni integritate concedere atque largiri nostra preceptaria auctoritate (f) dignaremur. Cuius petitionibus pro Dei omnipotentis amore earundemque ecclesiarum exaltatione et pro remedio anime nostre atque iam dicti venerabilis episcopi devoto 10 servitio, ut ita fieret, annuimus, hoc nostrum preceptum scribi iubentes, per quod Deo omnipotenti et predictis ecclesiis in honorem predictorum sanctorum (g) edificatis et dicto Sigefredo illustrissimo episcopo suisque successoribus totam illam publicam functionem, que ab aliquo exactore publico, de omnibus rebus illis de 15 quibus iam nominatus Sigefredus episcopus et sui successores, qui pro tempore fuerint, iuste et legaliter Deo donante aliquam firmitatem a liberis hominibus acquirere potuerunt et que per consuetudinem atque antiquum usum [exigi solet, videlicet a] (h) comite vel vicecomite a sculdasio (i) vel decano a saltario (k) vel vicario vel 20 ab alio aliquo, predicte ecclesie Sancte (d) Marie et ecclesie (l) Sancti (d) Domnini (e) sub omni integritate concedimus atque largimur, et de nostro iure et dominio in ius et dominium predictarum ecclesiarum (m) et Sigefredi eiusque successorum funditus dimittimus atque donamus ad habendum, tenendum atque possidendum, om- 25 nium magnarum parvarumque personarum contradictione remota. [Si quis igitur] (n) huius nostri precepti violator aut contradictor extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras quinquaginta, medietatem camere nostre et medietatem predictis ecclesiis et episcopo Sigifredo suisque successoribus. Quod ut verius credatur 30 diligentiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes de anulo nostro subter [insigniri] (o) iussimus.

<sup>(</sup>a) È segnata lacuna in B; cf. per la restituzione, rr. 16-17. (b) adiuante (c) sultario (d) s. (e) Donini (f) autoritate (g) santorum (h) È segnata lacuna in B; si cf. per la restituzione, rr. 3-4. (l) astaldasio (k) asaltario (l) ece (m) -arum corretto su altre lettere. (n) È segnata lacuna in B; cf. per la restituzione, Ricerche &c. V, 119. (o) È segnata lacuna in B; cf. Ricerche &c. V, 124.

Signum domni (M) Hugonis piissimi regis.

Gerlannus (a) cancellarius ad vicem Beati (b) episcopi et (c) archicancellarii recognovi et subscripsi (d).

Data quarto id. maii, anno vero dominice incarnationis 5 .DCCCCXXVIIII. (e), regni vero domni Hugonis piissimi regis .II. (f), îndictione prima. Actum Papie. in Christi nomine feliciter, amen.

## XVI.

928 novembre 12, Vienne.

Ugo re dona e conferma suoi possessi al monastero di S. Teudero (Saint-Chef, Vienne) e lo prende sotto la sua protezione.

D'Achery, Spicilegium, III, 2ª ed., 372, «eruit D. Louvet» [B] = BOU-QUET, Recueil des histor. des Gaules et de la France, IX, 690, n. II = LEIBNITII Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 384, datum = MURATORI, Annali, a. 928, datum. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., pp. 143, 145, cit.; Poupardin, Le royaume de Provence, p. 228, cit.; Le royaume de Bourgogne, p. 59, nota 6, cit.; De Manteyer, La Provence, pp. 130, 133, nota 2, cit.; Poole, Burgundian Notes, III in The English historical review, XXVIII, 111, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 18, 171, 182, cit.; Hofmeister, Deutschland und Burgund, p. 50, nota 2, cit.

Regesti: Brequigny, Table chronologique, I, 390; Böhmer, n. 1382.

Non conosciamo fonte manoscritta; fortunatamente il testo di B è intero e abbastanza corretto; cf. per il dettato, *Ricerche* &c. V, 171.

In nomine domini Dei aeterni. Hugo (g) gratia Dei rex. Si sacris et venerabilibus locis temporalia atque transitoria concedimus, magna a Domino remunerari in futuro nequaquam diffidimus. Idcirco noverit omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorum
que praesentium scilicet et futurorum industria, nos pro timore Dei omnipotentis et pro remedio animarum parentum nostrorum concessisse atque per praesentem paginam donasse ecclesiae Sanctae Mariae (h) et Sancti Teuderii, quae esse videtur sub regimine sanctae Viennensis ecclesiae, omnes res illas quas iuste et legaliter acquisivimus ab Enigrino libero homine, videlicet omnes illas res quas ipse habuit in singulis locis, scilicet in villa Comugiaco et

<sup>(</sup>a) Geslennus (b) leasti (sic) (c) et omesso in B (d) et subscripsi omesso in B (e) 929 (f)  $2^{\circ}$  (g) Hugo (h) Mariae

in villa Boriaco atque Posiaco nec non et in Muneriaco atque Bontiaco et Madelliaco sub omni integritate, una cum casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis (a), salictis, sationibus, aquis aquarumve decursibus, molendinis, piscationibus, servis et ancillis utriusque sexus et cum omnibus quae dici et nominari possunt 5 praedictis rebus iuste et legaliter pertinentibus (b) in (c) integrum, ut habeat, teneat firmiterque possideat nostra plenissima largitate, omnium hominum remota contradictione. donamus igitur praedictae Sanctae Mariae (d) Sanctique Teuderii ecclesiae totam illam proprietatem quam similiter iuste et legaliter acquisivimus in villa 10 Rispatis a quadam femina nomine Anna cum omnibus integritatibus praedictae proprietatis et cum servis et ancillis eidem proprietati pertinentibus. concedimus etiam praedictae ecclesiae totam illam proprietatem quam acquisivimus a Guttivo et Autberto et ab heredibus eorum, quae proprietas adiacere videtur in villa Cor- 15 beliano, cum vineis et servis et cum illo servo nominative qui nominatur Berno cum uxore sua et filiis et filiabus. confirmamus insuper per hoc nostrum regale praeceptum praedictae ecclesiae Sanctae Mariae (d) et Sancti Teuderii illas res quas olim eidem ecclesiae per chartulam donavimus, videlicet ecclesiam Sancti Mar- 20 tini sitam in Veseroncia cum omnibus integritatibus suis, videlicet cum servis et ancillis utriusque sexus et cum terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis (a), aquis aquarumque decursibus et cum lisdis et curvatis et cum omni districtu suo. confirmamus (e) igitur eidem ecclesiae omnes illas mobiles et immobiles res quae ibi iuste et 25 legaliter a fidelibus viris collatae sunt et deinceps conferendae, ut per hoc nostrum regale praeceptum ita firmiter eas praedicta ecclesia et abbas, qui pro tempore eidem ecclesiae praefuerit, et monachi ibi pro tempore Deo servientes teneant et possideant, et (f) tamquam in praesentia (g) ipsas legales de ipsis rebus habeant 30 firmitates, totiusque potestatis contradictione remota. Statuimus etiam ut ipsa ecclesia cum omnibus suis mobilibus et immobilibus rebus ab hodie et deinceps sub immunitatis tuitione et inconvulsa

<sup>(</sup>a) sylvis (b pertinendi (c) in omesso. (d) Mariae (c) districtu suo confirmamus. Igitur (f) et omesso in B; restituiamo secondo il formulario del diploma seguente, ef. p. 49, r. 11. (g) presentiam ha il diploma seguente, ef. p. 49, r. 12.

permaneat et secura consistat, omnium hominum verbositate deleta. Iubemus etiam atque praecipimus, ut nullius ministerii potestas super res ipsius ecclesiae placita celebret, neque aliquod servitium, quod ad publicam partem pertinuisse visum fuit, deinceps
5 exquirere audeat, nec aliquem fugientem super ipsam terram sine
licentia abbatis comprehendere neque extrahere praesumat. Contra
quod nostrae donationis seu confirmationis atque immunitatis seu
tuitionis praeceptum si quis temerario ausu insurgere tentaverit,
sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camerae nostrae et medietatem praedictae ecclesiae et abbati atque
monachis ibi pro tempore Deo servientibus. Quod ut verius
credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes de annulo nostro subter (a) annotari iussimus.

Signum (b) domni (c) Hugonis invictissimi regis.

Petrus notarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi (d).

Data pridie idus novembris, anno dominicae incarnationis .DCCCCXXVIII., regni vero domni (e) Hugonis piissimi regis tertio, indictione prima. Actum Vienna civitate. in Christi nomine feli20 citer, amen.

#### XVII.

928 novembre (14-22), Vienne.

Ugo re conferma al monastero di Saint-Oyen-de Joux (Saint-Claude) i possessi e i diritti, e gli concede l'immunità.

Originale, Archives du Jura, fonds de Saint-Claude, L.I, n. 49 [A].

BENOIT, Histoire de l'abbaye de Saint-Claude, I, 383, versione francese; 639 testo latino, da A, con facsimile (tav. v) [B]. Cf. Poupardin, Le royaume de Bourgogue, p. 59, nota 6, cit.; De Manteyer, La Provence, p. 127, nota 1, cit.; Poole, Burgundian Notes, III, op. cit., p. 111, cit.; Schiaparfelli, Ricerche &c. V, 18, 171, 184, cit.; Hofmeister, Deutschland und Burgund, p. 50, nota 3, cit.

Scrittore noto (cf. Ricerche &c. V, 68-69); per il dettato, cf. Picerche &c. V, 171 (1).

- (a) super (b) sigillum (c) domini (d) et vi (sic).
- (1) Riproduciamo di A la copia gentilmente favoritaci dall'archivista MAURICE JUSSELIN, di Chartres.

(C) \* In nomine domini nostri Iesu Christi regis aeterni. Hugo gratia Dei rex. Si ea quae Deo omnipotenti et sanctis eius a fidelibus viris donata sunt vel (a) deinceps conferuntur nostra preceptaria auctoritate corroboraverimus, id nobis ad magnum premium fore veraciter scimus. 

Quocirca noverit omnium fidelium 5 sanctae Dei Aecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum industria, Anschericum venerabilem archiepiscopum atque Gipperium Sancti Eugandi abbatem nostram humiliter exorasse clementiam, quatinus pro Dei omnipotentis timore et remedio anime nostrae onines res mobiles et inmobiles (b) que predicto 10 monasterio Sancti Eugendi (c) a fidelibus viris donatae sunt vel deinceps conferuntur scilicet iustae et legaliter, nostra preceptaria auctoritate confirmare et corroborare dignaremur. Quorum petitionibus assensum prebentes, omnia quecumque ibi iustae et legaliter donata sunt, | videlicet cortem Molingas atque cortem Vire- 15 gium atque cortem Dortingum cum omnibus pertinentiis eorum (d) [nec non] (e) et cortem Saxio et Martiniacum et Sesciacum et Coseacum(f) et Altriacum et Taxaniacum et Casteniacum atque Nigromedis et iterum Martiniacum et Tusonum et Agonascum, Moringum, Nantum atque Banziacum et villam Monachorum et 20 [....](g), Casnatis, Calencadis(h), Colonicas, Lentum, Ardionem, Loncanum, Sexiacum, Idris, Sablonem, Soinas, Bernium, Quintinadis, | Velosum (i), Taldaurum (k), tam igitur istas curtes predictas quam et omnia quecumque Sanctus Eugendus [. . . . .] (1) atque in Provincia est, que a fidelibus viris ibi iustae et legaliter donata sunt, | 25 nostra preceptaria auctoritate confirmamus et corroboramus una cum casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis, sationibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus et montibus, vallibus, lalpibus, planiciebus, cum servis et ancillis utriusque sexus et cum omnibus appenditiis earum et cum omnia (d) 30 que dici vel nominari possunt eisdem cortibus atque eiusdem aecclesiae rebus (m) in integrum, [omnium] hominum contradictione re-

<sup>(</sup>a) ve (b) n aggiunto nell'interlineo. (c) La prima e pare corretta su a (d) Così A (e) Tentativo di restituzione; manca, per guasto della pergamena, un vocabolo. (f) B Cosìacum (g) La pergamena è danneggiata per sette centimetri. (h) B...leucadis (?) (i) B Irelosan... (k) B Taldonium (?) (l) Guasto della pergamena per cinque centimetri. (m) Si completi: pertinentibus

mota. | Sta[tuente]s igitur iubemus, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes vel aliquis (a) ministerialis monachis ibi pro tempore Deo servientibus neque hominibus corum aliquam sine iusto iuditio audeat inferre molestiam neque damnietatem, | neque mansionaticos ne[que pa]ratas neque teloneum neque pontaticum neque portaticum neque pulveraticum neque rotaticum aut ullas redibitiones exigere vel exactari aliquo modo presumat, neque temptet. Precipimus ergo hac nostra regali auctoritate, ut si propter incendium vel naufragium alique firmitates deperite sint, ita per hanc 10 nostram regalem auctoritatem ipsas res predicta aecclesia et monachi ibi pro tempore Deo servientes [[teneant] et possideant, et tanquam in presentiam ipsas habeant firmitates. Contra (b) quod nostrum regale preceptum si quis sine [nostro] iusto iudicio insurgere temptaverit, sciat se compositurum auri optimi lib[ras] 15 centum, | medietatem camerae nostrae et medietatem predictae aecclesiae et [[abbati]] atque monachis ibi pro tempore Deo servientibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes de anulo nostro subter anotari iussimus.

\* Signum domni (MF) Hugonis invictissimi regis. \*

\* Petrus notarius (c) ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data .x[...] kal. decembris, [anno dominicae incarnationis .DCCCCXXVIII.,] regn[i vero domni Hugonis piissimi regis tertio, indictione] prima. Actum Vienna. in Christi nom[ine] feliciter, amen.

#### XVIII.

928 novembre 25, Valence.

Ugo re dona alcuni suoi possessi al monastero di S. Pietro di Romans (Saint-Barnard de Romans).

Cartulaire de Saint-Barnard de Romans, c. 28; ms. del sec. XII, archives dép. de la Drôme: Abbaye Saint-Barnard de Romans (1) [B].

- (a) La prima i nell' interlineo. (b) contra corretto su quod (c) notarius notarius
- (1) Cf. Stein, Bibliographie des Car- Nachrichten von der Königlichen Geselltulaires français, p. 442; Wiederhold, schaft der Wissenschaften zu Göttingen. Papsturkunden in Frankreich, III, nelle Phil-hist. Klasse, 1907, p. 15.

20

GIRAUD, Essais bistoriques sur l'abbaye de St-Barnard et sur la ville de Romans, I, 59, n. 26, da copia moderna di B (\*). De Rivaz, Diplomatique de Bourgogne. Analyse et pièces inédites publiés par Chevalier, p. 10, n. xlvi, reg. Chevalier, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Barnard de Romans. Nouvelle éd., p. 21, n. 11, da B (2). Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., pp. 143-145, cit.; 144, nota 16 estr.; Poupardin, Le royaume de Provence, p. 228, cit.; Le royaume de Bourgogne, p. 59, nota 6, cit.; De Manteyer, La Provence, pp. 130, 133, nota 2, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 18, 171, 184; Hofmeister, Deutschland und Burgund, p. 51, nota 1, cit.

Non avendo potuto aver copia diretta di B, ne riproduciamo il testo secondo l'edizione curata dallo Chevalier (2). Intorno ai caratteri del dettato, cf. Schiaparelli, *Ricerche* &c. V, 171.

In nomine domini nostri Iesu (a) Christi. Hugo (b) gratia Dei rex. Omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorum presentium scilicet ac futurorum comperiat industria, quod nos ob amorem Dei omnipotentis ac beati Petri apostolorum principis ac pro remedio anime nostre atque parentum nostrorum omnes res nostras, 5 quas iuste ac legaliter habere visi sumus tam in Montem Magnaldum quam etiam in Campagnei, in villam Baladedo et in Marcedum et in Malves villa atque in Corneliaço et in Marnades, sub omni integritate ecclesie Beati Petri site Romanis per hoc nostrum regale preceptum concedimus atque donamus, et de nostro iure et 10 dominio in ius et dominium eiusdem ecclesie atque monachis ibi pro tempore Deo servientibus omnino transfundimus ac delegamus una cum casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis (c), sationibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, montibus, vallibus, alpibus, planiciebus, cum servis et 15 ancillis utriusque sexus et cum omnibus que dici vel nominari possunt eisdem proprietatibus iuste ac legaliter pertinentibus in integrum (d), ad habendum, tenendum pleniterque possidendum, omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur huius nostri precepti violator (e) extiterit, sciat se compositurum auri optimi 20

<sup>(</sup>a) These (b) Vgo (c) salic(e)tis (d) integram (e) vialator

<sup>(1)</sup> Cf. Wiederhold, op. cit., p. 15, nota 8.

<sup>(2)</sup> Cf. Wiederhold, op. cit. p. 15, nota 8. La stampa dello Chevalier

non è stata condotta a termine. Dobbiamo alla gentilezza del WIEDERHOLD copia del testo dello CHEVALIER.

libras quinquaginta, medietatem camere nostre et medietatem predicte ecclesie et monachis ibi pro tempore (a) Deo servientibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes de anulo nostro subter anotari iussimus.

5 Signum domni Hugonis (b) (M) (c) piissimi regis.

Petrus notarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi (d).

Data .VII. kalendas decembris, anno dominice (e) incarnationis .DCCCCXXVIII., regni vero domni Hugonis piissimi regis tercio, indictione (f) prima. Actum Valentie. feliciter.

## XIX.

# (929) febbraio 28, Torino.

Adalberto marchese dona alla chiesa di S. Andrea in Torino, cella di monaci della congregazione Novaliciense, la villa di Gonzole e la corte di S. Dalmazzo. Ugo re è presente alla donazione e la conferma.

Copia membr. della fine del XIII secolo, archivio di Stato in Torino: Provincia di Torino, mazzo 15, n. 7 (Gonzole) [B]. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 929, ms. bibl. Nazionale di Torino [C]. Copia sec. XVII in Miscellanea Vernazza, XV, n. 63, ms. bibl. di Sua Maestà in Torino [D]. Copia di C. F. G. Franchi, 22 ottobre 1784, da B; si trova con B.

F. Augustini ab Ecclesia S. R. E. cardin., archiep., episcop. et abh. Pedemontanae regionis chron. historia, 201, cit. (cf. Cipolla, Monumenta Novaliciensia, I, 96) = Mabillon, Annales ord. Sancti Benedicti, a. 928, III (Lucae 1739), 369, cit. Hist. Patr. Mon., Chart. I, 131, n. lxxix, ed. P. Datta, da B, che dice « originale » = Ghirardi, Il santuario della Consolata in Torino, p. 313. Cibrario, Storia di Torino, I, 133-37, cit. Cipolla, Monumenta Novaliciensia, I, 95, n. xxxvi, ed. da B = Franchetti, La Consolata, p. 110. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., p. 150-51, cit.; Dümmler, Gesta Berengarii, p. 49, nota 3, cit.; Bresslau, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad II, I, 366, cit.; Cipolla, Di Andace vescovo d'Asti, op. cit., p. 244, cit.; Poupardin, Le royaume de Provence, p. 262, nota 3, cit.; Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit., p. 400, n. 3, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 193 sgg.; Gabotto e Rossi, Storia di Torino, I, 61, cit.

<sup>(</sup>a) tempore omesso. (b) Vgonis (c) S' [cioé signum] (d) et subscripsi omesso. (e) domini (f) indic(tione)

Il modo con cui il re Ugo conferma la donazione del marchese Adalberto, senza ricorrere ad un diploma, non ha altri esempi sicuri nei diplomi dei re d'Italia nel IX e x secolo. Intorno ai dubbi che il testo, e si esamini insieme il diploma n. XXI, sia interpolato, vedansi le nostre osservazioni in Ricerche &c. V, 193-201. La copia B è in parte imitativa e dipende indubbiamente, in modo diretto o indiretto, da pergamena anteriore antica, che può essere l'originale o la copia più antica interpolata (cf. Ricerche &c. V, 194-95). Le copie C e D dipendono direttamente o indirettamente da B (cf. CIPOLLA, Mon. Novaliciensia, I, 97).

In nomine domini Dei et salvatoris nostri Iehsu Christi. Ugo gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio hic in Ytalia tercio, pridie kal. mar., indic. secunda. Haecclesia constructa infra Taurinensem civitatem aedificata in honore beati Andree apostoli, ubi nunc cellam monachorum esse videtur, olim pertinens mona- 5 sterio Santi Petri et Andree siti Novalicio, quibus nunc donnus Dondivertus abba preesse videtur. Ego Adalbertus gratia Dei humilis marchio hic in Italia offertor et donator ipsius loci presens presentibus (a) dixi: dum fragilis et caduca vita homo adest (b) in hoc seculo, dum vivit et certe loqui potest, ordinet de rebus 10 suis bono animo (c) et disponat res suas in iudicio, unde optime [va]leat servire altissimo Domino, et intercesione sanctorum requiem eternam posideat, et premia sine fine mansura percipiat. Ideoque ego Adalbertus marchio dono et offero in sumtu et usu seu stipendiis monachorum, tam qui nunc ibidem Deo famulare 15 videntur quamque illorum qui pro tempore monastico abitu Deo servierint in subjectione ipsius Dondiverti abbatis eiusque sucesoribus, id est castrum et villam Gunçenarum cum corte Sancti Dalmacii iuris mei, que habere visus sum super Sangone et citra et ultra cum omnibus eorum apendenciis et pertinenciis et cum casis 20 et masariciis et aldionariciis (d) qui sunt in ipsis locus Gunçenarum et cortis Sancti Dalmacii cum reliquis omnibus casis et rebus sive familiis utriusque sexus, omnia et ex omnibus cum sua integritate, tam predictum castrum, villam, cortem, dominium ipsarum, contille, iurisdictionem, toloneum cum omnibus casis et pertinentiis 25

 <sup>(</sup>a) loci] predicti; scioglimento errato del compendio pp

 (b) ade; il Datta sciolse

 addere, il Cipolla Adee (c) anmo (d) Pare che B abbia aldionarinis; la seconda n è incerta per corrosione.

eorundem, tam terris, vineis, campis, pratis, pasturis, silvis, stalariis, rivis, rupinis, ac paludibus, cultis et in[cul]tis, divisis et indivisis una cum finibus et terminibus, acessibus et acesionibus et usibus aquarum aquarumque ductibus, cum omni iure, aiacenciis 5 et pertinenciis earundem rerum per loca et vocabula ad ipsum castrum, villam, cortem, casis, masariciis pertinentibus vel aspicientibus, cum mobilibus et inmobilibus rebus sive familiis in integrum. quae autem predictum castrum, vilam, cortem, contilem, iurisdicionem omnimodam ipsarum rerum cum omni sua integritate cum 10 casis et familiis utriusque sexus una cum acesionibus et ingresuras earum seu cum superioribus et inferioribus cum mobilibus et inmobilibus sive familiis habeant in integrum ab hodierna die in sumptu et<sup>(a)</sup> usu monachorum ceterorumque sucesorum suorum Deo famulantium, facientes, quod exinde Dominus dederit, [quid] volue-15 rint sine mea et heredum ac proheredum meorum contradicione, ita tamen ut non sit eis licenciam ipsas res inmobiles quovis ingenio alienare, sed in perpetuum meum sit memoriale, ut fruges ipsas, redditum, censum, contilem vel iurisdicionem in ipsorum monachorum suorumque sucessorum usu et sumptu persistant asque 20 mea et heredum ac proheredum meorum contradicione vel repeticione. Insuper per cultelum, fistucum notatum, vantonem (b) et vasonem terre atque ramum arboris a parte ipsius monasterii legitimam facio tradicionem et corporalem vestituram, et me exinde foris expuli, et a parte ipsius monasterii (c) ipsas res, ut supra, cen-25 sum, reditum, in sumptu et usu ipsorum monachorum ad habendum relinguo. Si quis vero, quod futurum non esse credo, si ego ipse Adalbertus marchio, quod absit, aut ullus de heredibus ac proheredibus meis seu quelibet opposita (d) persona qui contra hanc meam offersionis et donationis car(tulam) ire quandoque ten-30 taverimus, tunc inferamus parti ipsius aecclesie et monasterii, vel contra quem exinde litem (e) intulerimus, multa, quod est pena, auro optimo librarum quinquaginta argenti ponderas centum; sed presens hanc car(tulam) offersionis et donationis mec diuturnis temporibus firma et inconvulsa (f) permaneat (g) pro anima mea, cum

(a) Segue sumtu espunto.
(e) littem (f) inconculsa

(b) nauconem

(c) moniasterii

(d) apposita

stipulatione (a) subnixa. Et pergamena cum atramentario de terra elevans Iohani notario domni regis tradidi (b), et scribere rogavi, in qua eciam subter confirmans testibusque obtuli (c) roborandum. Actum in palacio Taurin(ensi) coram dicto domno rege confirmante (d) et laudante; feliciter.

Signum † m(anu) suprascripto Adalberti marchionis, qui hanc car(tulam) offersionis fieri rogavit et ei rel(ecta) est.

Signum † † † manibus Rogerii filii condam Aldioni et Odeberti fil(ii) Taone seu Henrici fil(ii) condam Vuanigi vasali predicti marchionis ex genere Francorum.

Signum + + + + (e) m(anibus) Ermenfredo fil(io) condam Doldini et Rudaldi fil(ii) condam Artoldi ex genere Francorum vasali predicti marchionis, testes.

Signum † m(anu) Tebaldi filii quondam item Tebaudi vasalo suprascripti <sup>(f)</sup> Rogerii, testis.

- + Raginardus (g) iudex domni (h) regis rogatus subscripsi (i).
- † Vualpertus iudex domni regis rogatus subscripsi.
- † Ego q(ui) s(upra) Iohanes notarius domni regis per data licencia suprascripto (j) Adalberto comiti scriptur (k) huius car(tule) offersionis post tradita compleui et dedi.

#### XX.

929 marzo 12, Pavia.

Ugo re, ad istanza del marchese Berengario, conferma al monastero di S. Pietro in Cielo d'Oro in Pavia le donazioni anteriori, segnatamente del re Liutprando, e i diritti, come l'inquisizione, l'immunità, pesca e navigazione nei fiumi Po e Ticino.

a) Originale, arch. di Stato in Milano: Museo diplomatico, diplomi sec. x, n. 172 [A]. Copia sec. xvIII, ibid. coll'originale.

Cf. Sickel in Mon. Germ. hist., Diplom. regum et imp. Germ. 1, 337, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 201, cit.

(a) stiplatione (b) traddi (c) contuli (d) confirmate (e) Così B; ma i testi sono due. (f) niti (g) ragihardus, ma la h è certo errata riproduțione della x della pergamena da cui dipende la copia. (h) doni (i) Questa sottoscrizione, ad eccețione di subscripsi, è in lettere maiuscole. (j) nito (k) scrptur

15

10

5

20

b) Falsificazione in forma di originale, arch. di Stato in Milano: Museo diplomi, Diplomi, sec. x, n. 172 [B]. Copia sec. xvII nella *Cronaca di S. Pietro in Ciel d'Oro sive Libro detto rosso* ms. 32, c. 50, della bibl. Universitaria di Pavia. Copia sec. xvIII, arch. di Stato in Milano, con B.

TRISTANI CALCHI Historiae patriae, lib. VI, cit. [in GRAEVII Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, II, I (1704) col. 183]. PENNOTTI Generalis totius ordinis clericorum canonicorum historia tripartita (1624), p. 199, ed.; con omissione della data, ma il testo è uguale a B=Romualdus a S. Maria, Flavia Papia sacra, I, 78, cit. = ROBOLINI, Notizie appartenenti alla storia della sua patria, II, 224, 299, cit. DUMMLER, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, X, 295, n. x, ed. da B, ritenuto orig. Codex diplom. Langobardiae, col. 902, n. DXXIX, ed. PORRO LAMBERTEN-GIII da B, ritenuto orig. LANZANI, Le concessioni immunitarie a favore dei monasteri Pavesi in Bollettino della Società Pavese di storia patria, X, 22-3, cit.; 22 nota 4, fonti. Cf. Archiv, V, 324, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 112, nota 1, cit.; SICKEL in Mon. Germ. hist., Diplom. I, 337, cit.; DARMSTÄDTER, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 13, nota 5, 89, 188, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 84, nota 3, cit.; Voigt, Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche, p. 81, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 201-02, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1383.

- a) È scritto dalle mani che eseguirono il diploma n. XXIII: una mano stese in entrambi il protocollo, il testo, la signatio e la datatio (la datatio manca, per taglio della pergamena, nel presente); una seconda, probabilmente del cancelliere Recco, la recognitio (cf. Ricerche &c. V, 68, 201). Non ci sono pervenuti i diplomi di Ariperto e di Liutprando ricordati nel testo (cf. Bethmann und Holder-Egger, Lang. Reg., nn. 44, 46). Il formulario è il medesimo del diploma di Berengario I 899 marzo 28 (DB1, n. XXVII) per il monastero di Teodota in Pavia, e dev' essere stato condotto sulla falsariga di questo, che poteva trovarsi in cancelleria per la conferma, oppure di un perduto diploma di Berengario per S. Pietro in Cielo d'Oro con uguale formulario, del quale, in tal caso, il nostro sarebbe conferma (cf. Ricerche &c. V, 166). Il medesimo testo è ripetuto nel diploma di Ottone I, 962 aprile 9 (DO1, n. 241a). Sullo stampo del nostro è stato ricalcato il testo di B, e ad esso ricorrendo completiamo di A le lacune, per guasti della pergamena, e restituiamo la datazione, asportata da taglio (cf. Ricerche &c. V, 201-02).
- b) È scritto da mano sconosciuta, con tutta probabilità del secolo x, la quale imita il carattere di A, mentre ne riproduce il testo materialmente, con tutti gli errori. Il passo aggiunto, rispetto a quello di A, è secondo noi interpolato; riteniamo quindi il diploma una falsificazione e non una nuova redazione cancelleresca di A (cf. *Ricerche* &c. V, 201–02).

(C) \* In nomine domini nostri Iesu Christi Dei aeterni. Hugo gratia Dei rex. Si circa servos et ancillas Dei munificentiam nostrae benignitatis largimur, credimus boc ad animae nostrae mercedem efficaciter pertinere. Igitur omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque presentium scilicel ac futurorum comperiat industria, qualiter per Berengarium illustrem marchionem et dilectum fidelem nostrum quid[a]m noster ex monasterio Beati Petri Caelo Aurei (a) abbas nomine Petrus, pro diversis utilitatibus sui monsasterii, ob amorem superni muneris, a nostra mansuetudine sibi fieri nostrae confirmation[is pr]eceptum petiit, et antiquorum | regum precepta, quae in eodem sancto ac venerabili loco emissa sunt. in nostra mercede roborari dignaremur. Cuins precibus libentissim[e] aurem accommodantes, boc immunitatis nostrae preceptum conscribi iussimus, per quod omnino precipientes inbemus, ut idem abbas, degens sub regula sancti Beuedicti, id monasterium cum omnibus adiacentisis iuste et legaliter pertinentibus | mobilibus atque im-

(C) In nomine domini nostri Iesu Christi Dei [ae]terni. Hugo gratia Dei rex. Si circa servos et ancillas Dei munificentiam nostrae benignitatis largimur, credimus boc 5 ad animae nostrae mercedem efficaciter pertinere. Igitur omnium sidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque presentium scilicet # ac futurorum comperiat industria, qua- 10 liter per Berengarium illustrem marchionem et dilectum sidelem nostrum quidam noster ex monasterio Beati Petri Caelo Aurei abbate(a) nomine Petrus, pro diversis utili- 15 tatibus sui monasterii (b), ob amorem superni muneris, a nostra mansueludine sibi fieri nostrae confirmationis preceptum petiit, et antiquorum regum precepta, quae in 20 eodem sancto | ac venerabili loco emissa sunt, in nostra mercede roborari dignaremur. Cuius precibus libentissimae aurem accomodantes, boc immunitatis nostrae preceptum 25 conscribi iussimus, per quod omnino precipientes iubemus, ut idem abbas, degens sub regula sancti Benedicti, id monasterium cum omnibus adiacentiis (c) iuste et lega- 30 liter pertinentibus mobilibus atque immobilibus rebus acquisitis | et acquirendis usque in finem vite

a] (a) Così A

b] (a) Così B; il diploma di fonte ha abb con segno abbreviativo intersecante bb (b) La m su rasura di s (c) -diacen- su rasura.

mobilibus rebus acquisitis et acquirendis usque in finem vitae suae omnesque posteri eius teneant atque possideant. insuper etiam 5 confirmamus onnes res (a) et possessiones quascumque idem monasterium longo tempore dinoscitur possedisse a Liutprando rege ipsius monasterii funditore (b) concesse, 10 id est inter caeteras res cortem illam quae dicitur Alpeplana, in predicto sancto loco emissa a quodam Langobardorum rege Ariperto, cunctisque aliis rebus 15 ad eandem cortem pertinentibus in omnibus locis atque vocabulis suis cum territoriis at (b) finibus per preceptum Liutprandi r[e]gis per singula loca ac vocabula denun-20 tiatis, vel earundem rerum decimas quocumque modo vel ingenio inibi collaboratis eidem sancto coenobio a tanto fundationis institutore | concessis de iure 25 regali seu monachorum possessionum, donatione, traditione (c) aliorumque hominum, comparatione quoque et quarumcumque legalium conscriptione cartarum, 30 aut postea pretaxat[um] venerabile monasterium a donis regum vel imperatorum praedecessorum nostrorum aliorumque diversorum ho-

suae omnesque posteri eius teneant atque possideant. insuper etiam confirmamus omnes res et possessiones quascumque idem monasterium longo tempore dinoscitur possedisse a Liutprando rege ipsius monasterii funditore concesse, id est inter ceteras res cortem illam quae dicitur Alpeplana, in predicto (2) sancto loco emissa a quodam Langobardorum | rege Ariperto, cunctisque aliis rebus ad eandem cortem pertinentibus in omnibus locis atque vocabulis suis cum territoriis at finibus per preceptum Liutprandi regis per singula loca ac vocabula denuntiatis, vel earundem rerum decimas quocumque modo vel ingenio inibi conlaboratis eidem sancto coenobio a tanto fundationis institutore concessis de iure regali seu monachorum possessi onum, donatione, traditione aliorumque hominum, comparatione quoque et quarumcumque legalium conscriptione cartarum, aut postea pretaxatum venerabile monasterium a donis regum vel imperatorum predecessorum nostrorum aliorumque diversorum hominum emptione, donatione, fidelium quoque oblatione, comparatione, commutatione, libellorum (b) cartarumque | con-

a] (a) res aggiunto nell'interlineo da altra mano, pure del X secolo. (b) Così A (c) Il diploma di Berengario aggiunge regum

b] (a) -to su rasura. (b) La terza 1 su rasura di o

minum emptione, donatione, fidelium quoque oblatione, comparatione, commultatione, libellorum cartarumque conscriptione acquisivit, ac deinceps inste et legali[t]er acquirere potuerit, tranquillo iure per hoc nostrae [a]uctoritatis preceptum possideat; et iuxta definistionem antece]ssoris nostri Liutprandi regis liceat coenobio s[ecundum] regulam sancti Benedicti de propria congregatione abbatem eligere, ita ut nulla (a) super eos umquam extranea inducatur persona, | sintque omnes res einsdem monasterii tam abbas quamque et monachi vel homines libellarii et servi quamque omnes alias res sub nostra regali defensione munite atque defensae; et si necessitas fuerit, de rebus et f[ami]liis ipsius monasterii per inquisitionem circumquaque manentium bonorum hominum, sicut de nostris regalibus (b) rebus, rei veritas approbetur. boc quoque statuimus, ut nullus rei publicae minister | neque aliquis ex iudiciaria potestate tam in supradicta corte Alpeplana quamque in aliis rebus bomines eiusdem monasterii liberos aut servos deinceps inquietare aut ad placitum trahere vel in finibus ipsius cortis

scriptione acquisivit, ac deinceps inste et legaliter acquirere potuerit, tranquillo iure per hoc nostrae auctoritatis preceptum possideat; et iuxta definitionem antecessoris no- 5 stri Liutprandi regis liceat coenobio secundum regulam sancti Benedicti de propria congregatione abbatem eligere, ita ut nulla super eos (2) umquam extranea in- 10 ducatur persona, sintque omnes res | eiusdem monasterii tam abbatis (b) quamque et monachi vel homines libellarii et servi quamque omnes alias res [s]ub nostra re- 15 gali defensione munite atque defense; et si necessitas fuerit, de rebus et familiis ipsius monasterii per inquisitionem circumquaque manentium bonorum hominum, 20 sicut de nostris regalibus rebus, rei veritas approbetur. hoc quoque statuimus, ut nullus rei publicae minister | neque aliquis ex iudiciaria potestate tam [in] su- 25 pradicta corte Alpeplana quamque in aliis rebus homines [eius]dem monasterii liberos aut servos deinceps inquietare aut ad [placi]tum trabere vel in finibus ipsius 30 cortis placitum tenere [aut a]liquem pignorare vel aliquo modo

distrahere presumat, vel loca ad

a] (a) La a corretta su altra vocale.

b] (a) -os su rasura di altra lettera. abbreviativo intersecante bb

<sup>(</sup>b) La g corretta su 1

<sup>(</sup>b) Il diploma di fonte ha abb con segno

placitum tenere aut aliquem pignorare vel aliquo modo distrahere presumat, vel loca ad causas audiendas vel freda exigenda aut 5 tributa vel mansiones aut paratas | faciendas nec fideiussores tollendo (a) aut homines eiusdem ecclesiae ingenuos vel servos super terram ipsius commanentes distrin-10 gendos nec ullas redibitiones aut inlicitas occasiones requirendas ingredi audeat; et quicquid exinde siscus noster vel pars publica [sp]erare potuit, in eodem sancio mo-15 nasterio, secundum concessionem et confirmationem Liutprandi regis aliorumque regum vel imperatorum | predecessorum, solemni et perpetua stabilitate firmamus; et 20 quandocumque necessitas imminet, naves einsdem monasterii per Ticinensem et Padi portum quamque per quemlibet alterum discurr[er]e possint absque alicuius im-25 pedimento vel tolonei exactione. concedimus etiam ipsi sancto ac venerabili loco omnes carpentarios illos quos praedictus locus dinoscitur per | precepti paginam 30 a tempore antecessoris nostri Liutprandi regis possedisse in valle quae dicitur Antelamo vel eos qui sunt in vico Besozolo cum filiis filiabusque vel omni

audiendas causas vel freda exigenda aut tributa vel mansiones aut paratas | faciendas nec sideiussores tollendo aut homines eiusdem ecclesiae ingenuos vel servos super terram ipsius commanentes distringendos nec ullas redibitiones aut inlicitas occasiones requirendas ingredi audeat; sed neque ullus vel ripaticum aut terraticum aut teloneum tam in sua possessione quamque et in nostro publico (a) iure a parte sepe fati monasterii umquam exigere aut tollere presumat | pro mercede et remedio anime nostrae; et quicquid exinde fiscus noster vel pars publica sperare potuit, in eodem sancto monasterio, secundum concessionem et confirmationem Liutprandi regis aliorumque regum vel imperatorum predecessorum, solemni et perpetua stabilitate firmamus; et quandocumque necessitas imminet, naves eiusdem monasterii per Ticinensem et Padi portum quamque per quemlibet | alterum (b) discurrere possint absque alicuius impedimento vel tolonei exactione. concedimus etiam ipsi sancto ac venerabili loco omnes carpentarios illos quos predictus locus dinoscitur per precepti paginam a lempore antecessoris nostri Liutprandi

a] (a) Così A: si intenda tollendos, come ha il diploma di Berengario.

b] (a) publico su rasura. (b) La a su rasura.

agnitione eorum, ut tempore oportuno indefesse operando deserviant (a), tam vel posteri eorum (b) in supra fato coenobio, absque ulla retractione (c), perpetualiter. confirmamus etiam in eodem sancto coenobio ob Dei I reverentiam nostramque perpetuam salutem corticellam unam quae dicitur Malliace et alteram quae dicitur Calavade atque capellam unam quae est in honore sanctae Dei genetricis virginis Mariae quae dicitur Primasca, quae sita esse noscitur in valle Belizona, in subsidium (d) et sustentationem monachorum, cum omnibus pertinentiis cum servis et ancillis libellariis atque aldionibus iuste et legaliter | in eisdem corticellis pertinentibus. secundum autem hanc nostram difinitionem sancimus et modis omnibus interdicimus cunctisque qui reliquam partem abbatiae in beneficium habuerint, ut nullam potestatem exerceant in predictis rebus a nostra mercede monachis delegatis, neque illorum electionem perturbent, aut contradicant, vel electum quem habuerint abbatem in aliquo conturbent, sed, | prout melius valuerint, op[em] illis et auxilium ferant apud

regis possedisse in valle quae dicitur Antelamo vel eos qui sunt in vico Besozolo cum filiis filiabusque vel omni agnitione corum, ut tempore oportuno | indefesse ope- 5 rando deserviant, tam vel posteri eorum in supra fato coenobio, absque ulla retractatione, perpetualiter. confirmamus etiam in eodem sancto coenobio ob Dei reveren- 10 tiam nostramque perpetuam salutem corticellam unam quae dicitur Malliace et alteram quae dicitur Calavade atque capellam unam quae est in bonore sanctae Dei 15 genetricis virginis Mariae quae dicitur Primasca, | quae sita esse noscitur in valle Belizona, in subsidium et sustentationem monachorum, cum omnibus pertinentiis 20 cum servis et ancillis libellariis atque aldionibus iuste et legaliter in eisdem corticellis pertinentibus. secundum autem banc nostram difinitionem sancimus et modis om- 25 nibus interdicimus cunctisque qui reliquam partem abbatiae in beneficium babuerint, ut nullam potestatem | exerceant in predictis rebus a nostra mercede monachis dele- 30 gatis, neque illorum electionem perturbent, aut contradicant, vel electum quem habuerint abbatem in aliquo conturbent, sed, prout melius

a] (a) La a corretta su u da altra mano, del secolo X. b) La e aggiunta nell' interlineo da altra mano, del X secolo, (c) Così A (d) si scritto nell' interlineo.

regem et eius militibus ad ea perficienda quae in illorum electione approbantur esse oportuna. haec autem omnia superius allegata, 5 sicuti a predecessoribus nostris regibus sive imperatoribus concess[a] et confirmata sunt, inconvulsae concedimus ac firmamus eidem venerabili loco perfruendum, perpe-10 tuis (a) temporibus iure firmis [simo possidenda, ut sub tuitionis nost\rae mundburdo secure ac sinceriter perseverent. insuper confirmamus in sepe fato monasterio pro mer-15 cede animae nostrae vada ad piscandum quae sunt in Ticino, id est in rivo Poloni, Morasca, seu vadum qui dicitur Landemarii, Costa Teveredum et illum qui di-20 citur Sestemascus, cum illo medio quod ad Sepem dicitur et illum qui ad Aunella dicitur, seu | [et illa quae sunt in Pado, habentes p]riorem [te]rminum [a] loco 25 qui nuncupatur Popula Pagana et pertingens usque ad locum quae dicitur Cap[u]t Asi ex utraque parte Padi, cum insulis positis iuxt[a] predictam piscationem, 30 vel quicquid ab [antiquo tem]pore seu moderno idem monasterium per antiquorum largitionem regum optimuit vel Pad[u]s invasit valuerint, opem illis et auxi[liu]m ferant apud regem et eius militibus ad ea perficienda quae in illorum electione approbantur esse oportuna. haec autem omnia superius allegata, sicuti | a predecessoribus nostris regibus sive imperatoribus concessa et confirmata sunt, inconvulse concedimus ac sirmamus eidem venerabili loco perfruendum, perpetuis temporibus iure sirmissimo possidenda, ut sub tuitionis nostrae mundburdo secure ac sinceriter perseverent, insuper confirmamus in sepe fato monasterio pro mercede animae nostrae vada ad piscandum quae sunt in Ticino, id est in rivo Poloni(a), Morasca, seu vadum qui dicitur Landemarii, Costa Teveredum et illum qui dicitur Sestemascus, cum illo medio quod ad Sepem dicitur et illum qui ad Annella dicitur, seu et illa quae (b) sunt in Pado, habentes priorem terminum a loco qui nuncupatur Popula Pagana et pertingens usque ad locum quae dicitur Caput Asi ex utraque parte Padi, cum insulis positis iuxta predictam piscationem, vel quicquid | ab antiquo tempore seu moderno idem monasterium per antiquorum largitionem regum opti-

a] (a) perpetuus

b] (a) Segue rasura di una parola principiante con p (b) -a q- corrette su attre lettere.

aut in futurum | [irrnperit de propriis ipsius monasterii rebus] (2). Precipientes ergo inbemus, ut nemo ex sidelibus s[ancta]e Dei Ecclesiae simulque nostris tam presentibus quamque absentibus parti predicti m[ona]sterii de his omnibus, quae stuspra a nobis co[n]cess[a et con]firmata sunt, quolibet tempore ullam pressumat inferre (b) molestiam aut contrarictatem, sed sub omni integri|[tate, sicuti a nobis concessa et confirmata sunt, perbe nnister ibidem ad utislitatiem) monasterii ipsius aliqua (c) diminorat[ione pertin]eant. Si quis autem contra buius nostri precept[i securit]atem aliquam violentiam aut invasionem inferred temptaverit, sciat se composit[urum a]uri optimi libras triginta, medietatem palatio nostro et relignam | [medietatem parti einsdem monasmerifil. Et ut haec nostra auctoritas plenijorem in] Dei nomine optineant (d) vigorem, manu priopriia subter firmavimus et anuli nostri impres[sione in]signiri inssimus.

\* [Signum domn]i (M F) Hugonis piissimi regis. \*

nuit vel Padus invasit aut in futurum irruperit [de propriis ipsius monasterii rebus] (a). Precipientes ergo inbemus, nt nemo ex fidelibus sanctae Dei Ecclesiae simulque no- 5 stris tam presentibus quamque absentibus parti predicti monasterii de his omnibus, quae supra a nobis concessa et confirmata sunt, quolibet | tempore ullam presumat 10 inferre molestiam aut contrarietatem, sed sub omni integritate, siculi a nobis concessa et confirmata sunt, perhenniter ibidem [ald utilitatem monasterii ipsins ali- 15 qua (b) diminoratione pertin[e]ant. Si quis autem contra buius nostri precepti securitatem aliquam violentiam aut invasionem inferre temptaverit, sciat se compositurum 20 auri optimi | libras triginta, medietatem palatio nostro et reliquam medietatem parti einsdem monasterii. Et ut haec nostra auctoritas pleniorem in Dei nomine 25 optineant vigorem, mann propria subter firmavimus et anuli nostri [im]pressione insigniri inssimus.

\* Signum Domni (M) Hugonis piissimi regis. \*

a] (a) Restituzione secondo il diploma di Berengario e in conformità dello spazio; il passo in B è stato raschiato. Uguale passo dà il diploma di Ottone I, coll'aggiunta vel aliorum tra monasterii e rebus (b) La prima e corretta su r (c) Si intenda sine aliqua come ha il diploma di Berengario I. (d) Così A

b] (a) II passo tra [] è stato raschiato. (b) Si intenda sine aliqua; manca sine anche nel diploma di fonte,

\* Recco cancellarius ad vicem (a) Garlanni (b) abbatis et archicancellarii (c) recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID)

5 [Data .III. id. mar., anno dominicae incarnationis .DCCCCXXVIIII., domni vero Hugonis piissimi regis tertio, indictione .II. Actum Papia. feli-

\* Recco cancellarius ad vicem Garlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SI D).

Data .1111. id. mar., anno dominicae incarnationis
.DCCCCXXVIIII., domni vero Hugonis piissimi regis tertio, indictione .11. Actum Papia. feliciter,
amen.

#### XXI.

929 luglio 24, Pavia.

Ugo re, a preghiera della contessa Ermengarda, conferma al monastero della Novalesa le corti Breme e Pollicino nonchè una torre in Torino, donate dal marchese Adalberto.

Copia membr. notarile del sec. XIII, archivio di Stato in Torino: Breme. Regolari di qua dai Monti, mazzo 2 [B]. Copia cart. sec. XVI, ibid.: Provincia di Alba, mazzo 6 (Pollenzo); in un fasc. cart., c. 1, contenente privilegi per Breme, da B [C]. Copia cart. sec. XVI-XVII, ibid.: Novalesa, mazzo 2, da B [D].

Hist. Patr. Mon., Chart. I, 135, n. LXXXI, ed. P. DATTA, da D. CIPOLLA, Monumenta Novaliciensia I, 101, n. XXXVII, da B, colle varianti di C D = Franchetti, La Consolata, p. 112, estr. Patrucco, I Saraceni nelleAlpi Occidentali nella Biblioteca della Società stor. Subalpina, XXXII, 354, reg. Cf. Dümmler, Gesta Berengarii, p. 49, nota 3, cit.; Cipolla, Di Audace vescovo d'Asti, op. cit., p. 244, cit.; Poupardin, Le royaume de Provence, p. 262, nota 3, cit.; Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit., p. 400, nota 3, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 84, nota 4, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 193 sgg.

Intorno al dubbio che il diploma possa essere interpolato nella narratio, nel passo col ricordo della congregazione Novaliciense a Torino, nella basilica di S. Andrea, vedansi le nostre osservazioni in *Ricerche* &c. V, 193–201. L'omissione della formula di recognitio è da ascriversi allo scrittore di B o della copia fonte di B.

a] (a) uem con segno abbreviativo. (b) Così A (c) archicellarti

In nomine domini Dei eterni. Hugo (a) gratia Dei rex. Noverit omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presencium (b) et futurorum (c) industria, qualiter per peticionem Ermengardis (4) summe comitisse fidelissime sororis nostre congregatio sancte Novalisiensis ecclesie, que (e) et nunc habitare videtur in 5 civitate Taurinensi, pro (f) incursione et more (g) Paganorum, in basilica Sancti Andree apostoli, nostre suggessit (h) maiestati(i), quatenus pro (f) Dei amore animeque nostre remedio quandam curtem Bremedo videlicet (k) et aliam sitam Policino et in honore sancte Marie Dei genitricis constructam, quas curtes olim ante 10 hos (1) dies Adelbertus (m) gloriosissimus (n) marchio per cartarum instrumenta Novalisiensi (o) cenobio iure proprietario (p) donavit, atque unam turrim in predicta civitate constructam cum omni sua integritate et cum terris sibi aderentibus, sicut ipse Adelbertus eam acquisivit (9) et eidem loco concessit, nostre a[uctorit]atis (7) pagina 15 confirmaremus (s). Cuius peticionem ratam considerantes, hanc nostre auctoritatis paginam scribi iussimus, per quam iam dicto cenobio prescriptas duas curtes, Bremeto scilicet, quam ab Herlando emit, et Pollicinum, quam a Gisla eidem Adelberto evenit et iure proprietario tenuit et possedit, absque alicuius contradictione et in- 20 pulsione nostra regali confirmacione roboramus et stabilimus ac perdonamus ipsi cenobio Novalisiensi (1), pariter cum predicta turre in predicta civitate constructa, sub omni integritate et cum terris sibi aderentibus, sicut idem [Ade]lbertus(u) marchio eam acquisivit et eidem loco concessit, omnino transfundimus et stabilimus ad 25 habendum, [tenendum,] (v) et quicquid (w) voluerit secundum Deum faciendum, omnium magnarum (x) parv[arumque](y) personarum contradictione aut molestacione remota. Si quis vero hanc nostram confirmacionem violare temptaverit, mille libras auri conponere cogatur, medietatem palacio nostro et medietatem parti [eiusdem](2) 30

<sup>(</sup>a) Vgo (b) prescencium (c) futturorum (d) Corretto da Ermengaud; con rasura di u e la r su rasura di d (e) qui (f) per (g: Si deve forse correggere metu o timore; oppure et more è cattiva lettura di sevorum? (h) sugessit (i) magestati (k) vedelicet (l) os (m) Aldelbertus (n) groriossimus (o) Novalisiensis (p) propietario (q) aquisivit (r) ac . . . atis (s) -re- aggiunto nell'interlineo. (t) La prima sillaba si scritta nell'interlineo. (u) . . . . lbeltus (v) In B spaçio in bianco; probabile restituzione. (w) quiquid (x) magnarum aggiunto nell'interlineo. (y) paru . . . (z) parti . . . ; poichè in B seguono vocaboli al dativo e parti è di uso raro

Novalisiensis (a) cenobii (b). Quod ut verius credatur diligenciusque observetur (c) ab omnibus, manu propria roborantes ex anulo nostro insigniri iussimus.

Signum donni (d) (M) Hugonis piissimi regis.

5 Data (e) .VIIII. kal. (f) aug., anno dominice (g) incarnacionis .DCCCCXXVIIII., regni vero domni (d) Hugonis (h) [piissimi] (i) regis quarto, indicione secunda. Actum Papie. feliciter.

## XXII.

929 agosto 7, Pavia.

Ugo re, ad istanza del vescovo Sigifredo, dona il vescovato di Sipar, la pieve Umago e l'isola Paciana (Monfalcone) colle dipendenze alla chiesa di Trieste; e prende questa, con Sipar e Umago, sotto la sua protezione.

Copia x-xi secolo, archivio di Stato di Venezia: Atti diplomatici restituiti dal Governo austriaco, n. 219 c. [B].

Hormayer, Historisch-statistisches Archiv für Süddeutschland. II Band. IV Kritisch-Diplomatische Beyträge, 219, n. vII, da B = Kandler, Codice diplomatico Istriano, a. 929 = Benussi, Nel Medio Evo, pagine di storia Istriana, pp. 221–22, note 96, 97, estr.; cf. pp. 255, 265, 533, 602. Cipolla, Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 64, n. 206, reg. e fonti. Cf. Dümmler, nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, X, 298, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 202 sgg.

Regesto: Böhmer, n. 1385.

Il dubbio sollevato dal Dümmler sull'autenticità del diploma ci pare più che fondato: la sua struttura diplomatica presenta irregolarità che riteniamo dovute ad un interpolatore. Il testo sarebbe interpolato nei passi riguardanti la donazione del vescovato di Sipar. Si vedano le nostre osservazioni nelle Ricerche &c. V, 202-06. Nella presente edizione sono tra ( ) i passi che riteniamo interpolati. Mentre la rimanente parte del testo corrisponde al genere di diploma uscito dalla cancelleria di Ugo, i caratteri estrinseci della copia B attestano che essa fu stesa ad imitazione di un vero originale, scritto al modo

nei diplomi di Ugo e Lotario (cf. Ricerche &c. V, 122), non è da escludere che la forma corretta sia prefato o predicto (Novalisiensi cenobio) (a) Novalisiensi (b) cenobio (c) observatur (d) donni (e) datta (f) kall (g) domini (h) Ugonis (i) Lacuna in B; cf. per la restituzione, Ricerche &c. V, 129.

e dalle stesse mani dei nn. xx e xxIII, pure riconosciuti dal cancelliere Recco (cf. *Ricerche* &c. V, 68, 206). Lo scrittore di B pare il medesimo della pergamena col falso diploma di Berengario I, 911 o 914 giugno 27 (DB1, n. + x) per la stessa chiesa di Trieste.

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo gratia Dei rex (a). Noverit omnium sidelium sanctae (b) Dei ecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum industria, Sigefredum venerabilem episcopum (c) et dilectum fide lem nostrum humiliter nostram exorasse clementiam, quatinus (episcopatum Separiensis (d) sive Hu- 5 mago plebs (e) ipsius episcopii fuit) (1) cum omni sua pertinentia cum piscationibus (f) et (g) venationibus suis atque insulam quae nominatur Paciano, et adiacet in comitatu Foroiuliensi (h), cum omnibus suis pertinentiis tam cum venationibus (i) suis quam et piscationibus et montibus (i), vallibus, planitiebus atque olivetis, rupis et rupinis, 10 aquis aquarumque decursibus, vulgariis, cultis et incultis et cum omnibus suis pertinentiis sanctae Tergestine ecclesiae, cui Radaldus in presenti presul esse videtur, nostra preceptaria auctoritate sub omni integritate concedere atque largiri dignaremur. Cuius petitionibus (k) assensum prebentes, (predictum Sipariensem episcopa- 15 tum, qui olim plebs (1) ipsius sanctae Tergestine ecclesiae fuit)(2), cum omni sua integritate, prout [iu]ste et legaliter (m) possumus, nostra preceptaria auctoritate eidem sanctae Terg[es]tine ecclesiae et episcopo Radaldo suisque successoribus omnino conceeldimus, donamus atque largimur. nec non et predictam insulam Pactia- 20 nam sub omni integritate funditus eidem ecclesiae et predicto episcopo suisque successoribus delegamus, (quatinus potestatem ha-

<sup>(</sup>a) rex pare aggiunto dopo. (b) scae sença segno abbreviativo. (c) esm e sença segno abbreviativo. (d) - sis su rasura. (e) ples (f) La a colla seconda asta crestata, per errore, invece di dare questo tratto alla c (g) ett (h) foroiuliensls (j) venenationibus (j) monctibus (k) -ti- corretto sulla prima asta della t corsiva seguente. (l) plebs con segno abbreviativo intersecante la b (m) prout [iu]ste et legaliter su rasura.

<sup>(1)</sup> Il passo tra ( ) sarebbe, secondo noi, interpolato; come tentativo di restituzione si potrebbe proporre: « qua-« tinus ecclesiam Separiensis sive Hu-« mago plebs cum &c.».

<sup>(2)</sup> Anche questo passo tra ( ) sarebbe interpolato, e si potrebbe restituire: « predictant Sipariensem ec« clesiam sive Humago plebem cum « &c. ».

beant tam predictus episcopus quam et (a) successores sui de eodem episcopatu, qualiter illis melius secundum (b) Deum visum fuerat, faciendum et ordinandum, atque predictam (e) insulam pleniter licentiam et potestatem habeant ad tenendum et possidendum. igitur 5 concedimus (4) sanctae Tergestine ecclesiae et supradicto (e) episcopo suisque successoribus eundem Sipariensum (f) episcopatum atque predicto (f) Humago sub omni integritate) (1), una cum casis, terris, vineis, campis, pratis, silvis, salectis, sacionibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis (g), piscationibus (h), servis et ancillis, aldio-10 nibus et aldianis, montibus, vallibus, planiciebus et cum omnibus (ad eundem episcopatum atque) (1) ad eandem insulam iuste et legaliter respicientibus, ad habendum, tenendum et racionabiliter commutandum ac perhenniter possidendum, omnium hominum remota contradictione. insuper eandem ecclesiam Tergestinam cum ipsa 15 ecclesia Separiense sibi concessa et cum iam dicto (f) Humago sub omni integritate et cum eodem episcopo et cum clericis ibi Deo servientibus et cum liberis hominibus et famulis seu quos dudum prefate ecclesiae habuerunt et quos nunc in presenti habere videntur et cum omnibus rebus iuste (i) et legaliter in ipsis ecclesiis (k) 20 respicientibus sub nostrae tuicionis mundburdo recepimus. Precipientes igitur iubemus, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, sculdassius, gastaldius, decanus vel cuiuslibet ordinis seu dignitatis parvaque persona deinceps eundem episcopum vel suas ecclesias aut suos liberos vel commendatos aut excusatos vel servos seu 25 eiusdem ecclesiae clericos deinceps iniuste (1) molestare presumat; nullus insuper eos distringere, pignerare vel iniusto ordine temptet; nemo etiam in prediis prelibate ecclesiae aut in suis mansionibus absque voluntate iam dicti episcopi resolvat; nullus quoque commendatos, libellarios (m) vel cartulatos aut excusatos iam fate eccle-

<sup>(</sup>a) et in parte su rasura, forse di s principiata. (b) sedm e segno abbreviativo. (c) predictum (d) Tra e e d rasura di n (e) supredicto (f) Così B (g) moleellinis; con el corretto da d (h) piscactionibus (l) Segue a iuste rasura di r (k) La seconda i su rasura di s (l) La u corretta su altra lettera, forse e (m) La prima l pare corretta su e crestata.

<sup>(1)</sup> Il passo tra ( ) sarebbe interpolato e da espungersi per la restituzione del testo.

siae per publica placita ire compellat, aut ab eis aliquas daciones (a), exhibiciones, reddibitiones, fredas vel quicquid ad publice partis functionem pertinere videtur exigat, nihilque quod iniustum aut contra legem videatur inferat; sed liceat eidem (b) episcopo suisque (c) successoribus (d) omnia canonice (e) previdere (f) et diiudicare (g) secundum Deum et vivere cum omnibus sibi subiectis (h) securo at (i) quieto ordine, remota totius (k) potestatis inquietudine. Si quis igitur hoc nostrae munificentiae preceptum seu tuitionis mundburdum aliquando infringere vel violare temptaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camerae nostrae 10 et medietatem prelibate sanctae Tergestinae ecclesiae. Quod ut verius credatur et diligencius observetur, manu propria roborantes de anulo nostro subter anotari iussimus.

\* Signum domni (1) (M) Hugonis (m) piissimi regis. \*

\* Reccho cancellarius ad vicem Garlanni (n) abbatis et archican- 15 cellarii recognovi et subscripsi. \* (S R).

Data .VII. ID. AUG., anno dominicae incarnationis .DCCCCXXVIII., regni autem domni Hugonis piissimi regis quarto, indic. secunda. Actum Papia (°). feliciter.

#### XXIII.

929 agosto 30, Pavia.

Ugo re, ad istanza del vescovo Adelardo, dona il monte Torre alla chiesa di Volterra.

Originale, archivio Vescovile di Volterra: sec. x, decade terza, n. IV [A]. Copia in « Copie ed estratti delle pergamene di attinenza dell'archivio Vesco-« vile della città di Volterra ordinate dall' Ill.<sup>mo</sup> e Rev.<sup>mo</sup> Monsig,<sup>re</sup> Cav.<sup>e</sup> Ales-« SANDRO GALLETTI l'anno MDCCLXXXII, Secolo Nono », ibidem.

Scipione Ammirato, Vescovi di Fiesole, di Volterra et d'Arezzo, p. 75, cit. = Giachi, Saggio di ricerche sopra lo stato antico e moderno di Volterra, 2º ed.,

(a) La o corretta su altra lettera. (b) L'occhiello della d è su i (c) La i su rasura di s principiata. (d) successorib senza segno abbr. e colla prima c su rasura di s (e) La o corretta su i (i) -vide- su rasura. (g) L'occhiello della prima d e su i (h) La b corretta su altra lettera. (i) Così B (k) Della prima t corsiva è omesso il tratto superiore orizzontale, ha così forma di a corsiva aperta. (l) domini (m) Hugoni (n) Garlani (o) pp

p. 196, cit. Leoncini, Illustrazione sulla cattedrale di Volterra, p. 242, cit. da A. Pflugk-Harttung, Iter Italicum, I, 338, n. v, reg., da A. Mühlbacher, Unedirte Diplome, II, nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, V, 400, n. 17, ed. da A, da copia eseguita da A. Cinci. Schneider, Regestum Volaterranum, p. 6, n. 20, reg. da A; Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 267, nota 3, 269, nota 3, cit. Archivio paleografico italiano, IX, tav. 41, ed. L. Schiaparelli.

È scritto da due mani, quelle che hanno steso le medesime parti del diploma n. xx; la ricognizione dev'essere autografa del cancelliere Recco (cf. Ricerche &c. V, 68). Il dettato, redatto in forma breve e semplice, ci offre il tipo più caratteristico del diploma uscito dalla cancelleria di Ugo e Lotario (cf. Ricerche &c. V, 169 sgg). Il testo è scritto nella parte più stretta della pergamena (charta transversa); manca il chrismon; il sigillo su applicato, per mancanza di spazio, sotto la formula di recognitio.

In nomine domini Dei aeterni. Hugo gratia Dei rex. Noverit omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque \* (a) presentium scilicet ac futurorum industria, Adelardum venerabilem episcopum et dilectum fidelem nostrum humiliter nostram adiisse clementiam, quatinus pro amore superne remunerationis quendam montem qui dicitur Turris, de iure regni nostri et de comitatu Vulterre pertinentem (b), prope Sancto Geminiano adia centem, qui mons tenere videtur unum caput in Aquaviva Ducola, alio tenente in terra Adelmi, tertio in terra Sanctae Mariae, aliut in terra Ildepran|di, 10 aliut in via publica, hic mons sicut coherentiis discernitur, prout iuste et legaliter dare possumus, Deo et sanctae Mariae, cuius ecclesiae idem | Adelardus in presenti presul esse videtur, nostra preceptaria auctoritate concedere atque largiri dignaremur. petitionibus annu|entes, predictum (c) montem (d), sicut coherentiis 15 discernitur ut supra dicitur, prout iuste et legaliter dare possumus, Deo et sanctae Mariae suaeque | ecclesiae nostra preceptaria auctoritate concedimus, donamus atque largimur, et de nostro iure et dominio in cius ius et dominium omnino trans|fundimus et delegamus ad habendum, tenendum et tam ipse episcopus quam et 20 sui successores rationabiliter commutandum, omnium hominum iniusta contradictione remota. Si quis igitur huius nostri precepti

<sup>(</sup>a) nrorumque senza segno abbreviativo. (b) La m corretta su altra lettera, e segue cancellatura di una o di due altre lettere. (c) La u corretta su a (d) mo corretto su terr

violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras triginta, | medietatem camerae nostrae et medietatem praefate ecclesiae et episcopo qui ibi nunc est vel qui pro tempore fuerit. Quod ut verius credatur | et diligentius observetur, manu propria roborantes de anulo nostro subter anotari iussimus.

5

\* Signum domni (MF) Hugonis piissimi regis. \*

\* Reccho cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SI D).

Data .III. kal. septemb., anno dominicae (a) incarnationis .DCCCCXXVIIII., regni vero domni Hugonis piissimi regis .IIII., in- 10 dictione II. Actum Papia. feliciter, amen.

## XXIV.

929 settembre 17, Parma.

Ugo re, ad intercessione della regina Alda, della contessa Ermengarda e del conte Sansone, conferma alla chiesa di Parma i diplomi, l'abbazia di Berceto, il « districtum », il teloneo e il giro delle mura della città, Lugolo, la Corte Regia e il Prato Regio; le concede l'immunità e il diritto di inquisizione.

Pergamena, in forma di diploma originale, del sec. x: arch. Capitolare di Parma [A]. Copia 1750 nel *Transumptum omnium documentorum* dell'arch. Capitolare di Parma, II, c. 84, n. xxxI, ibid. Copia cart. sec. xvIII, ibid.: arca A. caps. II, n. 31. Copia Gozzi, cod. 426, c. 77 della bibl. Reale Palatina di Parma. Copia cart. sec. xvIII, cod. 479, ibid. Copia sec. xix di E. Bicchieri, *Codice diplomatico*, sec. x, n. xxxI, arch. di Stato in Parma (colla data «.xvI. kal.»),

Della Torre, Vita di S. Colombano, 2° ed., p. 34, datum, da A (che ritiene l'autografo del n. xxvi) = Rossetti, Bobbio illustrato, I, 93. Muratori, Antiq. Ital. II, 942, datum, da A (che ritiene l'autografo del n. xxv). Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma, I, 50, cit. Cherbi, Le grandi epoche della chiesa vescovile di Parma, I, 178, cit. Cf. Mühlbacher, Die Urkunden Karls III in Sitzungsberichte d. k. Akademie d. Wiss., Wien, phil.-hist. Classe, XCII, 483, nota 2 (che considera l'orig. di Böhmer, n. 1386; cf. nn. xxv, xxvi); Reg. Kar., n. 1543 (1501), cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 207 sgg. cit.; Pivano, Le Valli dei Cavalieri in Archivio storico per le provincie Parmensi, nuova serie, XVI, 375.

<sup>(</sup>a) duicae senza segno abbreviativo.

Intorno a questa falsificazione cf. Ricerche &c. V, 209 sgg. Il carattere paleografico mostra l'imitazione di un diploma dello scrittore «Petrus»; le correzioni e aggiunte a p. 71, rr. 7–11 e a p. 72, rr. 10, 15 possono essere della prima mano come di altra del x secolo. Il testo pare condotto sulla falsariga di quello del n. xxv, e diamo in carattere corsivo le parti che dipenderebbero da questo.

(C) \* In nomine sanctae (a) et individuae Trinitatis. Hugo divino (b) fretus auxilio rex. Nichil arcius ad nostrae sublimitatis honorem nostrique regiminis corroborationem facere (c) credimus, quam si sanctarum Dei aecclesiarum habentes sollicitudinem earum ! dotes 5 inconvulsas servare curamus, et votis fidelium pias aures accomodamus. Ac per hoc omnium sanctae Dei Aecclesiae nostrorumque fidelium presentium et futurorum noverit sagacitas, qualiter interveniente Aldae (4) karissima coniuge nostra seu Hermengarda (e) dilectam (f) sororem nostram inclitamque commitissam et Sanison comite (g) 10 Sigefredus (h) venerabilis (i) sanctae Parmensis aecclesiae episcopus (k) nostrae serenitatis adiit (1) clementiam petens (m), quatenus precepta atque auctoritates | piissimorum augustorum vel regum predecessorum nostrorum omnium, quotquot a tempore divae memoriae Ratchis regis usque ad presens nostrum tempus s[ui pre]decessores prefate sanctae Par-15 mensi aecclesiae acquisierunt, abbaciam scilicet de Bercedo in honorem sancti Remigii exstructam ac eiusdem Parmensis civitatis | districtum et omne ius publicum et toloneum ambitumque murorum in circuitu et locellu[m] (n) quendam Luculum nomine situm in alpinis ac scopulosis vastor[um montium] locis in comitatu Parmensi cum finibus 20 et terminibus suis, sicut in precepto bonae memoriae Karoli imperatoris predecessoris nostri continetur (1), cet[era]qu[e] etiam q[u]ae | a predecessoribus nostris prelibatae aecclesiae Parmensi dudum collata

dell' « ambitum murorum in circuitu ». Su questi diplomi, di non sicura autenticità, si vedano anche *Ricerche* &c. V, 212 e PIVANO, *Le Valli dei Cavalieri*, pp. 374-75.

<sup>(</sup>a) scae senza segno abbreviativo. (b) diu- su rasura. (c) fā (d) Cosi A (e) Hermgā (f) dil con segno abbr. sulla 1: prima si scrisse amabile che poi fu espunto. (g) Cosi A; il passo qualiter-comite fu aggiunto nell'interlineo. (h) La s finale corretta su m (correzione da Sigefredum) (i) -is corretto su em (correzione da venerabilem) (k) eps colla s su m (correzione da episcopum) (l) Corretto da adisse con it nell'interlineo. (m) petens aggiunto nell'interlineo. (n) locellum su rasura.

<sup>(1)</sup> Cf. il diploma di Carlo III, 881 marzo 13 (MÜHLBACHER, n. 1613 (1570)) di donazione della corte Lugolo, e il diploma 885 aprile 16 (MÜHLBACHER, n. 1696 (1651) di concessione

sunt, nostri corroboratione precepti per interventum et petitionem Aldae dilectissimae coniugis [nost]r[ae] atque Samson illustrissimi comitis et dilecti fidelis atque consiliarii nostri confirmaremus atque corroboraremus. Quorum simul iunctis condignis petitionibus ratam fore Deo pleniter existimantes atque [a]d remedium animae nostrae 5 prosicere sirmiter cognoscentes, hos nostrae actoritatis (a) apices inscribi iussimus, quibus decernimus ut iam dictam abbatiam de Bercedo integre et districtum iuris publici (b) Parmensis civitatis cum ambitu murorum sive toloneum einsdem civitatis nec non et Cortem Regiam cum pertinentia sua(c) | et Pratum Regium seu et locellum illum no- 10 mine Luculum (d) cum finibus et terminationibus suis, ut dictum est, vel quicquid antiqui reges seu imperatores et reliqui homines Deum timentes memorate sanctae Parmensi aecclesiae suis preceptis vel testamentis contulerunt et postea precellentissimi reges atque augusti sua auctoritate confir maverunt, iuste et legaliter (e), stabilia 15 atque inconvulsa nostris futurisque temporibus in sua potestate vel iure sue sanctae Parmensis aecclesiae prescriptus Sigefredus episcopus suique successores perpetualiter teneant (f). statuimus etiam et omnimodis interdicimus, ut nullus sub regno nostro constitutus de rebus suprataxate Parmensis aecclesiae in quibuscumque comita tibus 20 vel locis aliquam diminorationem facere aut alias quaslibet annuales dominationes aut consuetudinario more exigere vel tollere aliquid aut clericos eiusdem (g) aecclesiae in personis vel domibus suis ledere audeat; sed repulsa omni iniusta consuetudine liceat pretexato (a) venerabili episcopo Sigefredo suisque successoribus omnes res \ iam dictae Parmen- 25 sis aecclesiae, de quibus legitimam vestituram tennit vel tenere dinoscitur aut in futurum tentura est, cum universis sibi subiectis sub immunitatis nostrae defensione quieto ordine tenere atque pro incolomitate nostra altissimum Dominum exorare. omnimodis etiam precipimus, ut, si de rebus iam dictae | aecclesiae ullam diminorationem quislibet facere 30 temptaverit, non sit necesse iam dicto episcopo einsque successoribus sive einsdem aecclesiae causam peragentibus ullam facere probationem, sed diligenter per bone sidei homines iureiurando, si opus suerit, siniatur.

<sup>(</sup>a) Così A (b) La b corretta su p (c) cũ pertiñ sua aggiunto nel margine.
(d) lvculum con v corretto su o (ē) iuste et leḡ aggiunto nell'interlineo. (f) teneant scritto dopo, in carattere più avvicinato. (g) -dem nell'interlineo.

Quicumque ergo huius nostri precepti prevaricator | exstiterit, trecentas auri optimi componat libras, medietatem kamerae nostrae et medietatem praefatae Parmensi aecclesiae et iam dicto Sigefredo episcopo eiusque successoribus qui pro tempore fuerint. Quod autem ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes de anulo | nostro subter annotari iussimus.

‡ Signum domni (M) Hugonis gloriosissimi regis. ‡

\* Petrus notarius iussu regio recognovi et subscripsi. \* (S R) (SI D).

Data .xv. KAL. OCTUB., anno dominicae incarnationis .DCCCCXXVIII., re[gni] velro dom]ni Hugonis invictissimi regis quarto, indic. tercia. Actum Parme. in Dei nomine feliciter, amen.

# XXV.

930 settembre 16, Parma.

Ugo re, ad intercessione della regina Alda e del conte Sansone, conferma alla chiesa di Parma i diplomi, la badia di Berceto, il « districtum » e il teloneo della città, la Corte Regia e il Prato Regio; le concede l'immunità e il diritto di inquisizione.

Privilegia ecclesiae Parmensis, c. 23, ms. cart. del sec. XVII, arch. Vaticano: arch. Segreto, arm. LXI, to. 28 [B] = Copia cart. del sec. XVII in Monumenta Ughelli, cod. Vatic. Barberini 3222 (XL, 19).

C. SIGONII Historiarum de regno Italiae libri viginti, ed. 1732, col. 400, cit. con «.xv. kal. octob.». Angeli, La historia della città di Parma, p. 62, cit. UGHELLI, Italia sacra, II; 1ª ed. 198; 2ª ed. 156, da B = BORDONI, Thesaurus ecclesiae Parmensis, p. 125, Privil. n. x = Eckhart, Origines familiae Habsburgo-Austriacae, col. 157 = Dumont, Corps universel diplomatique, I, 30, n. xlvII = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 398, estr. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., pp. 106, 151, 219, cit.; Brunner, Zeugen und Inquisitionsbeweis im deutschen Gerichtsverfahrem Karolingischer Zeit in Sitzungsberichte d. k. Akademie d. Wiss., Wien, phil.-bist. Classe, LI, 440; Mühleacher, Die Urkunden Karls III, op. cit., p. 483; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 23, 166, 207 sgg., cit.; Pivano, Le Valli dei Cavalieri, op. cit., p. 375, cit. Il Böhmer lo ha ritenuto tutt'uno col diploma seguente, n. 1386 de' suoi Regesti, quindi parecchie citazioni secondo tale numero si riferiscono ad entrambi i diplomi.

Il testo ripete quello del diploma n. III per la stessa chiesa di Parma del quale il presente diploma è quindi una rinnovazione: il re Ugo conferma al vescovo Sigefredo, con eguale tenore, i diritti e i possessi concessi al di lui antecessore Ercardo (cf. *Ricerche* &c. V, 110–12, 166, 207–10).

A migliorare il testo datoci da B ci soccorre, oltrechè il confronto col diploma di fonte (n. III), il diploma precedente (n. XXIV), che è una falsificazione in forma di originale della fine del secolo x, compilata, a quanto pare, sulla falsariga del nostro (cf. *Ricerche* &c. V, 209 sgg.).

In nomine sancte (a) et individue Trinitatis. Hugo divino fretus auxilio rex. Nihil arcius (b) ad nostre sublimitatis honorem nostrique regiminis corroborationem facere posse credimus, quam si sanctarum (c) Dei ecclesiarum habentes sollicitudinem earum dotes inconvulsas servare curamus, et votis fidelium pias aures accomodamus. Ac per (d) 5 hoc omnium sancte (e) Dei Ecclesie nostrorumque fidelium (f) presentium scilicet et futurorum sagacitas noverit, Sigifredum venerabilem sancte (c) Parmensis ecclesie episcopum nostre serenitatis adiisse clementiam, quatenus precepta atque auctoritates (g) piissimorum augustorum vel regum predecessorum nostrorum omnium, quotquot a tempore dive 10 memorie Rachis regis usque ad presens nostrum tempus sui predecessores prefate sancte (h) Parmensi ecclesie acquirere potnerunt, abbatiam scilicet de Bercedo in honorem sancti (e) Remigii extructam (i) et ciusdem Parmensis civitatis districtum et omne ius publicum vel toloneum, veluti a nostris predecessoribus prelibate Parmensi ecclesie dudum 15 fuerunt (i) collata, ita demum nostri corroboratione precepti eorumdem auctoritatibus (k) nostram superadderemus confirmationem. id ipsum autem per dilectissimam coniugem nostram Aldam atque Sanson illustrissimum (1) [comitem] (m) et dilectum fidelem et consiliarium nostrum suppliciter sibi sueque ecclesie corroborari postulavit. Nos simul 20 condignis iunctis (n) petitionibus [ratam Deo] (o) fore pleniter existiman-- tes atque ad remedium anime nostre proficere (p) firmiter cognoscentes,

<sup>(</sup>a) sante (b) acrius: l'originale dovera avere probabilmente arcius, come leggesi nel n. XXIV, forma derivata da falsa lettura di aptius nel diploma di fonte, n. III (cf. Ricerche &c. V, 209). (c) santarum (d) pro (e) s. (f) nostrorumque fidelium omesso in B (g) autoritates (h) sancte omesso in B i) Cost B (j) fuerat (k) autoritatibus (l) ill. (m) Lacuna in B; cf. il diploma n. XXIV (p. 72, r. 4). (p) proficiscere

hos nostre auctoritatis (a) apices inscribi iussimus, quibus decernimus ut abbatia de Bercedo ac districtum iuris publici Parmensis [civitatis] (b) sive teloneum einsdem loci nec non Cors Regia et Pratum Regium, vel quidquid antiqui reges sive imperatores et reliqui homines 5 Deum timentes memorate sancte (c) Parmensi ecclesie suis preceptis aut testamentis concesserunt et postmodum preexcellentissimi reges atque augusti sua auctoritate (d) confirmaverunt, stabilia atque inconvulsa nostris futurisque temporibus in potestate vel iure prescripti Sigifredi sancte (e) Parmensis ecclesie episcopi suorumque successorum maneant statuimus etiam et omnino (f) interdicimus, ut nullus sub regno nostro constitutus de rebus suprataxate (g) Parmensis ecclesie in quibuscunque comitatibus vel locis aliquam deminorationem facere aut alias quaslibet (h) annuales dominationes exigere aut consuetudinario more aliquid tollere vel clericos einsdem ecclesie in personis vel do-15 mibus suis ledere audeat; sed repulsa omni iniusta consuetudine liceat prefato venerabili episcopo Sigifredo suisque successoribus omnes res iam dicte Parmensis ecclesie, de quibus legitimam vestituram tenuit (i) vel tenere dignoscitur, cum universis sibi subiectis sub immunitatis nostre defensione quieto ordine tenere atque pro incolumitate 20 nostra altissimum Dominum exorare. omnimodis (i) etiam precipimus, ut, si de rebus iam dicte ecclesie ullam diminorationem quilibet facere tentaverit, non sit necesse iam dicto episcopo einsque successoribus sive eiusdem ecclesie causam peragentibus ullam facere probationem, sed diligenter per bone fidei homines iureiurando, si opus fuerit, fiat 25 inquisitio, ut rei veritas clarescat. Quicunque ergo buius nostri precepti prevaricator extiterit, trecentas auri optimi componat (k) libras, medietatem camere (1) nostre et medietatem prefate Parmensi ecclesie et iam dicto Sigifredo episcopo suisque successoribus qui pro tem-Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus pore fuerint. 30 observetur, manu propria roborantes de anulo nostro subter adnotari iussimus.

Signum domni (M) Hugonis serenissimi regis.

<sup>(</sup>a) autoritatis (b) Lacuna in B; cf. anche il diploma n. XXIV (p. 72, r. 8).
(c) s. (d) autoritate (e) santç (f) omnino omesso in B; omnimodis ha il diploma n. XXIV (p. 72, r. 19).
(g) suprataxatis (h) quasdam (i) tenuerint (j) omnibus modis (k) componet (i) cammere

Petrus notarius iussu regis recognovi et subscripsi (a).

Data .xvi. (b) kal. (c) octobris, anno dominice incarnationis .dccccxxx. (d), regni vero domni Hugonis invictissimi regis quinto, indictione quarta. Actum Parme, in Dei nomine feliciter.

### XXVI.

930 settembre 16, Parma.

Ugo re, ad intercessione della regina Alda, della contessa Ermengarda e del conte Sansone, conferma alla chiesa di Parma i diplomi, l'abbazia di Berceto, il « districtum », il teloneo e l'ambito delle mura della città, Lugolo, la Corte Regia e il Prato Regio; le concede l'immunità e il diritto di inquisizione.

Copia del sec. XI inserta nel placito 935 settembre 18 (n. XXXIX) [B]. Copia cart. del sec. XVIII, nel cod. 479 della bibl. Reale Palatina di Parma. Terraneo, *Tabularium Celto-Ligusticum*, a. 930, ms. bibl. Nazionale di Torino, estr. dal Muratori.

Della Torre, Vita di S. Colombano, ed. 2<sup>8</sup>, p. 34, datum, da B (ritiene che l'autografo sia il n. XXIV) = Rossetti, Bobbio illustrato, I, 93. Muratori, Antiq. Ital. II, 938, da B; Annali, a. 930, cit. Affò, Storia di Parma, I, 222-23, cit., 342, n. LVIII, ed. da B. Cf. Pivano, Stato e Chiesa da Berangario I ad Arduino, p. 84, nota 5, cit.; Le Valli dei Cavalieri op. cit., p. 375, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 23, 207 sgg., cit.; e le note bibliografiche dei nn. XXIV, XXV.

Regesto: Böhmer, n. 1386.

Si distacca dal diploma n. XXIV soltanto nell'escatocollo. Sulla dipendenza da quello e falsità cf. *Ricerche* &c. V, 207 sgg. La formula «iussum «Papie et actum Parme», nella datatio, non ha riscontro negli usi della cancelleria di Ugo e Lotario.

In nomine sanctae et individue Trinitatis. Hugo (e) divino fretus auxilio rex. Nichil arcius ad (f) nostre sublimitatis honorem nostrique regiminis corroboracionem facere credimus, quam si sanctarum Dei ecclesiarum habentes sollicitudinem earum (g) dotes inconvulsas servare curamus, et votis fidelium pias aures accomodamus. 5 Ac per hoc omnium sanctae Dei Ecclesie nostrorumque fidelium pre-

<sup>(</sup>a) et subscripsi omesso in B (b) 16 (c) chl. (d) 930 (e) I.a h aggiunta dopo. (f) ab (g) I.a e pare sia stata rasa.

sentium et futurorum noverit sagacitas, qualiter interventione Alde amantissime et carissime coniugis (a) nostre seu Ermengarde cometisse et dilecte sororis ac consiliatricis nostre nec non et Samson comitis nobilissimi fidelis nostri Sigefredus venerabilis sanctae Par-5 mensis ecclesiae episcopus dilectusque fidelis noster nostre serenitatis adiit (b) celsitudinem petens, quatinus precepta atque auctoritates (c) piissimorum augustorum vel regum predecessorum (d) nostrorum omniumque, quodquod a tempore dive memorie Radchis (e) regis usque ad presens nostrum tempus sui predecessores prefate sanctae Parmensi (f) ec-10 clesie acquisierunt, abbaciam silicet (8) de Bercetum in onore sancti Remigii extructam (g) in integrum ac eiusdem Parmensis civitatis districtum et omnem (g) ins publicum et theloneum ambitumque murorum in circuitu et locellum quendam Luculum nomine situm in alpinis ac scopulosis vastorum montium locis in comitatum (g) Parmensem (g) cum finibus et 15 terminibus suis in integrum, sicut in precepto bone memorie Karoli imperatoris predecessoris nostri continetur, ceteraque etiam que a predecessoribus nostris prelibate ecclesie Parmensi dudum collata sunt, nostri corroboratione precepti concederemus atque corroboraremus. Corum simul iunctis condignis peticionibus ratam fore Deo pleniter existimantes 20 atque ad remedium anime nostre proficere firmiter cognoscentes, hos (h) nostre auctoritatis apices inscribi iussimus, quibus decernimus ut iam dictam (i) abaciam de Bercedo integre et districtum iuris publici Parmensis civitatis cum ambitu murorum sive theloneum eiusdem (k) civitatis nec non et Curtem Regiam cum pertinencia sua et Pratum Regium 25 seu et locellum illum (1) nomine Luculum cum finibus et terminationibus suis, ut dictum est, vel quicquit antiqui reges seu imperatores et reliqui homines Deum timentes memorate sancte Parmensi (m) ecclesie suis preceptis vel testamentis contulerunt et postea precellentissimi (n) reges atque augusti sua (o) auctoritate (p) confirmaverunt, inste et lega-30 liter, stabilia (9) atque inconvulsa nostris futurisque temporibus in sua potestate vel iure suae sancte Parmensis ecclesie prescriptus Sigefredus episcopus suique (r) successores perpetualiter teneant.

<sup>(</sup>a) coniugnis (b) addiit (c) anctoritatis (d) La c corretta su lettera principiata, forse s (e) La d nell'interlineo. (f) parmensis (g) Così B (h) hoc (i) dicta (k) La s corretta su c (l) illum nell'interlineo. (m) parmensis (n) precelentissimi; la 1 corretta su r (o) La a corretta su b (p) auctoritatem (q) stabili (r) suisque

etiam et omnimodis interdicimus, ut nullus sub regno nostro constitutus de rebus suprataxate Parmensis ecclesie in quibuscumque comitatibus vel locis aliquam diminorationem facere aut alias quaslibet (2) annuales dominationes aut consuetudinario (b) more exigere vel tollere aliquit aut clericos (c) eiusdem ecclesie in personis vel domibus suis le- 5 dere audeat; sed repulsa omni iniusta (1) consuetudine liceat pretaxato venerabili episcopo Sigefredo suisque successoribus omnes res iam dicte Parmensis ecclesie, de quibus legitimam vestituram tenuit vel tenere dinoscitur (e) aut in futurum tentura est, cum universis sibi subiectis sub immunitatis nostre defensione quieto ordine tenere atque pro inco- 10 lomitate nostra altissimum Dominum exorare, omnimodis (f) etiam precipimus, ut, si de rebus iam dicte ecclesie ullam diminorationem quislibet facere templaverit, non sit necesse iam dicto episcopo eiusque successoribus sive (g) eiusdem ecclesie causam (h) peragentibus ullam facere probationem, sed diligenter per bone fidei homines iurciurando finiatur, 15 ut rei veritas declaretur. Quicumque ergo huius nostri precepti prevaricator estiterit (i), trecentas (k) auri optimi libras componere cogatur, medietatem camere (1) nostre et medietatem prefate Parmensi (m) ecclesie et iam dicto Sigefredo episcopo eiusque successoribus qui pro tempore fuerint. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus 20 observetur, manu propria roborantes de anulo nostro subter annotari iussimus.

Signum domni Hugonis gloriosissimi regis.

Petrus notarius ad vicem Gerlandi (i) abbatis et archicancellarii (n) recognovi et subscripsi.

25

Data .xvi. kal. (6) octub., anno dominice incarnationis .dccccxxx., regni vero domni Hugonis invictissimi regis quinto (p), indic. quarta. Iussum Papie et actum Parme. in Dei nomine feliciter.

<sup>(</sup>a) quislibet (b) consuetumdinario coll'ultima o corretta su u (c) clericis colla seconda i corretta da u (d) Dopo n rasura di qui (q) (e) dinosscitur (f) Dopo ni- rasura di bus (corretto da omnibus) (g) sue corretto da siue (h) La c corretta da p (i) Così B (k) trecentes (l) camare (m) parmensis (n) archicangellarii (o) -al su rasura. (p) quicto

## XXVII.

931 aprile 17, Pavia.

Ugo re prende sotto la sua protezione la chiesa di S. Antonino e di S. Vittore, in Piacenza, le concede il diritto di in qui sitio e le conferma un diploma di Carlo III, nonchè i diplomi e le carte distrutte da incendio o comunque andate perdute.

Originale, archivio Capitolare di S. Antonino di Piacenza: pergamene antiche, G sotto [A]. Copia membr. sec. XII, ibidem: D. 58.

Campi, Dell' historia eccl. di Piacenza, I, 256, cit. da A. Boselli, Delle storie Piacentine, I, 58, nota 62, datum, da A. Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, III, 148, cit. da A. Dümmler, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, X, 298, n. XI, da A, secondo copia eseguita dal conte Bernardo Pallastrelli. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 42, ed. L. Schiaparelli. Cf. Schiaparelli, Ricerche &c. V, 23, cit.

La recognitio è probabilmente autografa del riconoscitore. Le altre parti sono di scrittore sconosciuto, che però si attiene al tipo di scrittura che supponiamo propria del riconoscitore (cf. Ricerche &c. V, 69).

Il testo dipende dal diploma di Carlo III 881 maggio 11 (M. n. 1620 (1577)); contiene in più la conferma dei diplomi e dei documenti distrutti da incendio (cf. *Ricerche* &c. V, 163), fatta già da Carlo III con diploma 881 aprile 9 (M. n. 1616 (1573)).

(C) \* In nomine domini nostri Iesu Christi regis aeterni. Hugo gracia Dei divina favente clemencia rex. Noverit omnium fidelium sancte Dei Ecclesiae nostrorumque presencium scilicet ac futurorum (a), qualiter Sigefredus ve\*\* nerabilis (b) episcopus et dilectus consiliarius noster deprecatus est celsitudinem nostram, ut ob mercedis nostre aucmentum fratres (c) consistentes in ecclesia Beati Antonini martiris et Victoris confessoris Christi ut (d) sub nostra (d) inmunitatis tuicione | ac defensionis corroboracione suscipisemus (d). Cuius peticionibus ob amorem domini nostri Iesu Christi libenti animo assensum (e) prebentes, decrevimus ita fieri, et iussimus (f) eis hoc nostre auctoritatis (g) pre-

<sup>(</sup>a) Si aggiunga industria come ha it diploma di fonte. (b) venerarabilis (c) sratres (d) Così A (e) -sens- su rasura. (f) iu- su rasura. (g) auc- su rasura.

ceptum fieri, per quod (a) decernimus atque iubemus, ut nullus iudex publicus | vel quislibet ex indiciaria potestate nec missus discurrens neque cuiuslibet potestatis persona ex rebus quibus nunc iustam et legalem vestituram habent, aut in antea Deo auxiliante eidem ecclesiae ad usum sacertotum (b) legali ordine quocumque ingenio ibi- 5 dem | collata fuerint aut data per diversa loca regni nostri, seu quas divina pietas ibi augeri voluerit, aliquam ingerere pressumat inquietludinem vel diminoracionem; steld nec in ecclesias, domos vel agros seu reliquas possessiones memorate ecclesiae vel in corum sacerdotibus | in quibuslibet locis aut territoriis vel infra diccionis regni nostri aut (c) 10 causas iudiciario more audiendas vel freda, teloneum, mansionaticas aut fidesiussores (b) tollendos seu homines ipsorum supradictorum [sace]rtotum(b) tam ingenuos quamque et servos distringendos | aut quaslibet illicitas (d) occasiones aut redibiciones ullas (e) ingredi audeat; sed liceat eis cum iam dictis omnibus rebus eorumque propriis mobilibus 15 et inmobilibus ac familiis sub nostra manere tuicione atque inmunitatis defensione. Precipinus (f) quoque de suprascriptis rebus eorum inquisi ciones, hubi eis contemcio orta fuerit, per veraces homines circummanentes ipsius loci sieri (g) ad rei veritatem inveniendam. Confirmamus propterea ac (b) nostra corroboracione preceptum a dive 20 memorie Karolo augusto eidem ecclesie de quibuscumque rebus mobilibus et immobilibus | collatum, sive cetera munimina et cartarum instrumenta a quibuscumque hominibus iuste et legaliter eidem ecclesiae et sacerdotibus seu cuncto ordini cleri illic Domino famulancium devoluta, iubentes ut munimina et cetera (h) cartarum 25 instrumenta iuste et legaliter facta, que ab igne cre mata sunt vel perdita (1), ita hac (1) nostra regali auctoritate restituantur atque solidentur (), tamquam si ab igne umquam tacta vel damnata (k) numquam fuissent, omnium hominum contradiccione remota. Si quis autem ausu (1) temerario hoc infringere conatus fuerit, volumus ut triginta 30

<sup>(</sup>a) fieri per quod su rasura. (b) Così A (c) Si intenda ad (d) illiciatas e) Manca, come pure nel diptoma di fonte, exigendas o requirendas (f) precipmus (g) -ie- su rasura. (h) cer la c corretta su e (i) La h corretta su c (j) La e corretta su a (k) L'ultima a corretta su e (l) autem ausu su rasura.

<sup>(1)</sup> Cf. i diplomi di Carlo III, 881 aprile 9 (M. n. 1616 (1573)) e di Ugo e Lotario, n. LXV.

libras auri optimi eorum (a) persolvat. | Ut hec auctoritas largicionis nostre sirmior habeatur et per sutura tempora a sidelibus nostris verius credatur et diligencius observetur, [man]u propria nostra subter eam sirmavimus et anuli nostri inpresione (a) asignari iussimus.

5 \* Signum donini (MF) Hugonis invictissimi regis. \*

\* Petrus cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data .xv. KAL. MAD., anno dominice incarnacionis .DCCCCXXXI., regni vero domni Hugonis gloriosissimi regi<sup>(a)</sup> quinto, indiccione 10 quarta. Actum Papia. feliciter.

(a) Così A



# I DIPLOMI DI UGO E DI LOTARIO

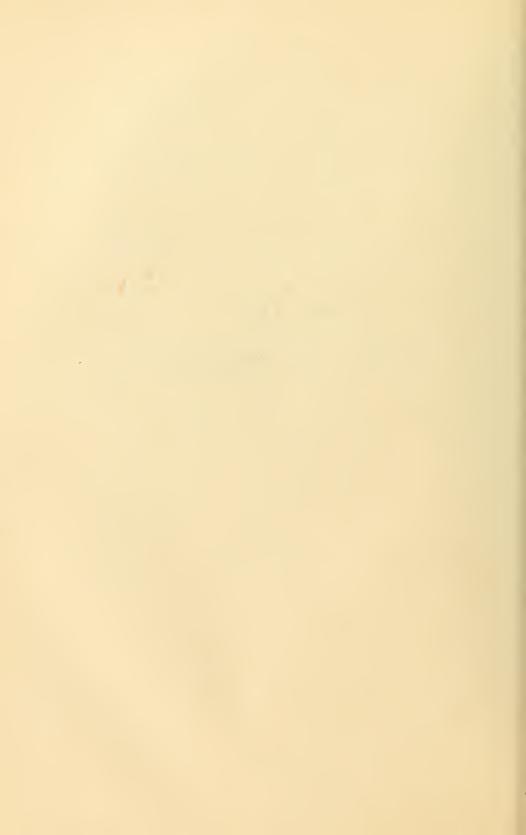

## XXVIII.

931 ottobre 17, Verona.

Ugo e Lotario re, ad istanza del marchese Bosone e del vescovo Guido, concedono il castello di Muggia colle dipendenze alla chiesa di Aquileia.

Copia cart. del sec. xv nel ms. Guarneriano CXXXVII della bibl. Comunale di San Daniele del Friuli [B]. Pertinentia patriarcatui Aquileiensi et patriae Foriiulii, c. 3, n. 4, ms. membr. seconda metà del xv sec., arch. di Stato in Venezia: Consultori in iure, n. 366, 2 [C]. Sommario delle scritture della cassa bianca in materia di Aquileia. Privilegii, c. 2, n. 5, reg., ms. cart. del sec. xvi, arch. di Stato in Venezia: Consultori in iure, n. 340. Uguale reg. in altro Sommario, «Privilegia », ms. cart. del sec. xvi, ibid.: Consultori in iure, n. 343. De Rubeis, Ad monumenta ecclesiae Aquil., bibl. Marciana, cl. ix, cod. LVI, c. 465, da B (copia autogr. del De Rubeis). Copia sec. xviii in De Rubeis, Ad monumenta ecclesiae Aquil., ibid., cl. ix, cod. CXXV, c. 22, da B [D].

LIRUTI, Notizie delle cose del Friuli, III, 260-61, datum, da B. DI MANZANO, Annali del Friuli, I 351, cit. Dümmler, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen zur dentschen Geschichte, X, 300, n. XII, da C, D. BUTTAZZONI, Ugo e Lotario, re d'Italia, fanno donazione ai patriarchi d'Aquileia del castello di Muggia in L'Archeografo Triestino, N. S., III, 99, da copia di C trasmessagli da V. Ioppi. Czörnig, Das Land Görz und Gradisca, p. 214, cit. De Franceschi, L'Istria. Note storiche, p. 98, cit. Cipolla, Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 64, n. 207, reg. e fonti. Leicht, I diplomi imperiali concessi ai patriarchi di Aquileia, p. 34, n. XVII, reg. Benussi, Nel Medioevo. Pagine di storia Istriana, pp. 213, nota 80; 252, nota 176; 290; 380, cit. Cf. Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 185, nota 3, cit.; Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit. p. 405, nota 6, estr.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 87, nota 2, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 23, cit.

Il formulario del nostro diploma ha servito di fonte a quello di Ottone I 964 novembre 1, pure per la chiesa di Aquileia (DO 1, n. 271). Notevole il ricordo dei parenti e della prole (p. 86, rr. 10-11; p. 87, rr. 7-8); cf. Ricerche &c. V, 90, 177 sgg. Le copie BC non pare dipendano dall'originale, ma da copia comune andata perduta, nella quale la recognitio o già mancava

oppure era danneggiata per guasto della pergamena, come sembra più probabile per il fatto che in B la signatio è di altra mano, in inchiostro diverso, e tra la signatio e la datatio rimane spazio in bianco di alcune linee. Era forse riconosciuto dal cancelliere «Petrus», «iussu regum» o «ad vicem» dell'arcicancelliere «Gerlannus» (Cf. Ricerche &c. V, 58-59, 62).

In nomine domini (a) Dei aeterni. Hugo et Lotharius gratia Dei reges. Si regalis (b) providentia divino inflammata (c) amore sacratis locis libenter exhibere contendit, procul dubio gloriam eterne possessionis promerebitur, et divinis aminiculis regnum eius fulciri non ambigitur (d). Quapropter omnium fidelium sancte Dei Ec- 5 clesie nostrorumque presentium scilicet (e) et futurorum noverit sollertia (f), Bosonem nostrum dilectissimum fratrem et gloriosissimum marchionem atque Vuidonem reverentissimum episcopum, nostros videlicet fideles, nostram humillime (g) adiisse (h) clementiam, quatenus ob (i) divinum intuitum et nostre anime remedium paren- 10 tumque nostrorum et augmentationem (i) nostre prolis nec non et regni nostri stabilimentum quoddam castellum nomine Mugla, adiacens supra littus oceani maris in comitatu Istriense (k), sancte Aquileiensi (1) ecclesie (m), cui reverentissimus patriarcha Ursus presidet, perpetuis temporibus habendum iure proprietario concedere digna- 15 remur. Quorum precibus animum nostre benivolentie de more flectentes, predictum castellum quod dicitur Mugla, adiacens supra littus (n) oceani maris in comitatu Istriense (o), cum omnibus iuste et legaliter ad ipsum castrum pertinentibus vel aspicientibus, prout iuste et legaliter (p) possumus, cum placitis, strictis (9), censibus, red- 20 ditibus, angariis, seu cum omnibus que dici et nominari possunt ad ipsum castellum de iure (r) regni nostri iuste et legaliter pertinentibus vel aspicientibus, sancte Aquileiensi (s) ecclesie concedimus et largimur, quatenus idem reverentissimus pater Ursus, vel qui pro tempore fuerint (t) in predicto sedile constituti, habeant, teneant, 25 possideant et ordinent ecclesiastico more, prout eis melius secundum

<sup>(</sup>a) domini omesso in C (b) B C regali (c) C inflamata (d) In C manca il passo et divinis - ambigitur (e) C silicet (f) C solertia (g) C humilime (h) B C adisse (i) B loc (j) C aucmentationem (k) C Histrie (l) B Aquileiensis C Acquilegien (m) B eclesie (n) C litus (o) C Histriense (p) In B manca il passo ad ipsum castrum - et legaliter (q) Cosi B C per districtis (r) B iure de (s) C Acquilegiensis (t) C fuerit

Deum visum fuerit; santientes (a) ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, gastaldius, aut quislibet rei publice exactor contra hoc nostre donationis preceptum iniusto ordine consurgere audeat, aut ibi placitum tenere presumat, aut aliquas redibitiones sive exactiones facere pertemptet (b), sed (c) liceat eidem religioso pontifici, vel iis (d) qui pro tempore fuerint, pro nostris inconvulsis beneficiis salutiferas ad Deum pro nostre tuitionis salvatione nostrorumque parentum et nostre prolis augmentatione (e) atque regni nostri stabilitate incessanter orationes effundere. Si quis vero contra hanc nostram regalem institutionem ac perdonationem insurgere temptaverit (f), sciat se compositurum auri optimi libras triginta, medietatem camere nostre et medietatem prenominate sancte Aquileiensi (g) ecclesie suisque pontificibus. Et ut hoc verius credatur et diligentius observetur, manibus propriis roborantes de comuni anulo (h) subter annotari iussimus.

Signa serenissimorum (M) (M) Hugonis et Lotharii regum.

Data .xvi. kal. novembris (i), anno dominice (k) incarnationis .dccccxxxi., regni autem domni Hugonis (l) invictissimi regis sexto, et domni Lotharii item regis primo, indictione (m) .iiii. Actum Verona. feliciter.

#### XXIX.

932 febbraio 29, Pavia.

Ugo e Lotario re, dietro intervento della regina Alda e della contessa Ermengarda, confermano alla chiesa di Parma la badia di Mezzano Scotti.

Falsificazione in forma di originale, o copia, del sec. x-x1: arch. Capitolare di Parma [B]. Copia 1750 nel Transumptum omnium documentorum dell'arch. Capitolare di Parma, II, c. 91, n. xxxIII, ibid. Copia sec. xVIII, ibid.: Arca A, caps. II, n. 33. Copie Gozzi nei codici 421, c. 143 e 426, c. 79 della bibl. Reale Palatina di Parma [C C1]. Copia sec. xIX di E. BICCHIERI, Codice diplomatico, sec. x, n. xxxIII, arch. di Stato in Parma.

<sup>(</sup>a) C sancientes (b) C pertentet (c) B set (d) C his (e) C aucmentatione (f) C temptaverint (g) C Acquilegie $\overline{n}$  (h) C annullo (i) B nove $\overline{n}$  (k) B domini C do $\overline{m}$  (l) C Ugonis (m) B indici $\overline{n}$ 

Affò, Storia di Parma, I, 223, cit.; 338, n. LVI, ed. da B = Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma, I, 51, cit. Cf. Mühlbacher, Die Urkunden Karls III, op. cit., p. 483, nota 5, cit.; Kehr, Italia pontificia, V, 532, cit.; Schaparelli, Ricerche &c. V, 213-15, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1387.

Sulla falsificazione di questo diploma, già riconosciuta dall'Affò, dall'Al-LODI e dal KEHR, cf. Ricerche &c. V, 213-15. Il testo dipende dal diploma di Carlo III dell'anno 881 (M., n. 1614 (1571)) - nella narratio (cf. p. 89, r. 4) erroneamente attribuito a Carlomanno -, del quale sarebbe conferma. La pergamena dell'arch. Capitolare di Parma non sembrerebbe, a giudicare da certi errori propri della fretta e della trascuranza nello scrivere, la prima redazione del falso, ma una copia (non porta traccia di applicazione del sigillo); e i suoi caratteri estrinseci mostrano tale affinità con quelli del falso diploma di Ugo n. xxiv, da far ritenere che sia stata eseguita ad imitazione di questo, oppure, data l'ipotesi fatta, che la pergamena originale fosse della stessa mano. E poichè tra i due diplomi si notano pure affinità di dettato (particolarmente nelle formule di intitulatio e di intervento), ne risulterebbe come molto probabile, che testo e scrittura di entrambi gli originali fossero dello stesso autore. Le copie del Gozzi sembrerebbero a tutta prima dipendere da pergamena diversa da B, e precisamente dall'originale: egli indica la sua fonte con « repe-«ritur in archivio cathedralis Parmae» (cod. 426, c. 79, nel margine), riproduce la signatio coi monogrammi (cf. p. 90, nota c), dà forme più corrette; ma esaminando tutte le divergenze da B, le omissioni (cf. p. 88, nota e; p. 89, nota r), la correzione nel nome del vescovo di Parma (cf. p. 89, nota t), è da ritenere più probabile che egli abbia attinto alla pergamena tuttora conservata e che le sue aggiunte e correzioni sieno arbitrarie; perciò delle sue principali varianti teniamo conto soltanto nelle note.

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius divino freti auxilio reges (a). Si impugnantibus (b) aecclesias (c) omnipotentis Dei eique famulantes vexantibus tutelam nostre protectionis (d) ad coercendum eos \* opponimus, invictissima superni protectoris dextera cursum huius vite nostrae et statum regni in hoc seculo 5 protegi ac dirigi et in futuro nobis aeternam gloriam credimus largiri (e). Igitur omnibus sanctae Dei Aecclesiae fidelibus nostrisque presentibus scilicet et futuris notissimum | fieri volumus, quatenus Sigefredus sanctae Parmensis aecclesiae venerabilis episcopus noster si-

<sup>(</sup>a) -ge- su rasura. (b) C pugnantibus ed omette si C<sup>I</sup> sum pugnantibus (e cosi pure hanno le due copie, sec. XVIII e 1750 dell'arch. Capitolare). (c) C C<sup>I</sup> ecclesiis (d) -onis scritto nell'interlineo. (e) Il passo et in futuro - largiri omesso in C C<sup>I</sup>

quidem in omnibus fidelissimus pietatis nostrae adiit clementiam humiliter petens et obnixe deprecans, qualiter, interveniente Alda coniunge (a) nostra karissima seu Hermengarda | sorore nostra inclita commitissa, ut, sicut per (b) preceptum a domno Karlomanno (c) 5 piissimo rege predecessore nostro concessum est, et a nobis per nostrum (d) dictum corroboraremus (e) abbaciam monasterii quod dicitur Mediana sitam(f) in honore beati(g) Pauli apostoli doctorisque gentium, sibi suaeque | aecclesiae Parmensi iure proprietario cum omnibus adiacentiis et pertinenciis earum in integrum perpetuis tempo-10 ribus concederemus. Cuius precibus benignitatis nostrae aurem accomodantes einsque erga nos devotissimam fidelitatem intendentes, inssimus ei suaeque (h) | Parmensi (i) aecclesiae (k), in honore sanctae Dei genetricis semperque virginis Mariae dedicatae, hoc imperialis nostrae auctoritatis conscribi preceptum, per quod concedimus ei (1), donamus atque 15 largimur prelibatam abbatiam Medianam in honore beati Pauli dedicatam cum omnibus | adiacentiis et pertinentiis suis, cortis, capellis et aedificiis earum, terris, campis, pratis, vineis, silvis, servis et ancillis utriusque sexus, mobilibus et immobilibus cum omni integritate eorum et universis quae dici aut nominari possunt ad predictam abba|ciam 20 pertinentibus (m), nostra imperiali (n) concessione, ut habeat, teneat, fruatur perhenniter tam ille quam et (0) successores eins ad partem sepe nominatae suae aecclesiae faciantque exinde quicquid secundum aeternum arbitrem (p) melius eis | previsum fuerit (q). Ouicumque vero contra hanc nostram donationem, concessionem seu largitionem ire (r), agere, 25 causari vel de potestate predicte Parmensis aecclesiae subtrahere quesierit, .c. libras auri optimi cogatur persolvere, medietatem palatio nostro | et medietatem prefato (9) Vuibodo (1) episcopo suisque successoribus, ad partem predicte Parmensis aecclesiae, quibus violentia illata fuerit. Et ut haec nostrae donationis, concessionis, largitionis auctoritas pre-

sentibus futurisque | temporibus plenissimum vigorem optineat et (a) verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu (b) propria subter firmavimus et bulla nostra insigniri iussimus (c).

\* Petrus cancellarius iussu regum recognovi et subscripsi. \* (S R).

Data (d) PRID. KAL. MAR., anno dominicae incarnationis .DCCCCXXXII., regni autem domni Hugonis invictissimi regis sexto, et domni Lotharii item regis primo, indic. quinta. Actum Titinum (e). feliciter, amen.

### XXX.

932 aprile 28, Pavia.

Ugo e Lotario re, dietro intervento del vescovo Sigefredo e di Sansone, confermano al monastero di Teodota in Pavia i possessi e i diritti concessi dall'imperatore Lodovico III, gli concedono inoltre libertà di navigazione e di pesca nel Po e nel Ticino e gli confermano due guadi per pesca nel Ticino.

Originale (?), bibl. Ambrosiana, Milano: DI, n. 24 [A].

Muratori, Antiq. Ital. II, 57, da A; Annali, a. 932, cit. Robolini, Notizie appartenenti alla storia della sua patria, II, 63, cit. Codex diplom. Langobardie, col. 926, n. dxliii, ed. Porro Lambertenghi, da A. Lanzani, Le concessioni immunitarie a favore dei monasteri Pavesi, op. cit., p. 19, cit., e nota 3, fonti. Archivio paleografico italiano, IX, tav. 43, ed. L. Schiaparelli. Cf. Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 89, nota 3, cit.; Poole, Burgundian Notes, III, op. cit., p. 110, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 27, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1388.

La scrittura presenta particolare somiglianza con quella dei diplomi nn. xx, xxIII, e nella recognitio parrebbe di scorgere imitazione del carattere autografo del cancelliere Recco, quale si ha presumibilmente in detti diplomi (cf. Ricerche &c. V, 68). L'originalità è dubbia. Il testo, sebbene sia conferma di quello del diploma di Lodovico III 901 marzo 11 (DL III, n. IX), espressamente ricordato (p. 91, r. 10), dipende nella redazione materiale dal

<sup>(</sup>a)  $CC^I$  et ut (b) manum  $CC^I$  manu (c)  $CC^I$  danno la signatio: Signa serenissimorum (MM) Hugonis et Lotharii regum (d) A data segue rasura di una lettera, forse k (e) Così B colla prima i corretta su a C Ticini  $C^I$  (e le copie 1750 e sec. XVIII dell'arch. Capit.) Ticinum

diploma di Berengario I 900 marzo 11 (DB I, n. XXX; cf. Ricerche &c. V, 163-64); e non poche sviste sono sfuggite al nostro scrittore. Il guado «Furcas» è già ricordato nel diploma di Lodovico III. Ritroviamo il medesimo testo nei diplomi di Ottone I 965 gennaio 3 (DO I, n. 274), e di Ottone III 996 agosto 1 (DO III, n. 221). Al diploma va assegnato l'a. 932, al quale corrispondono gli anni del regno di Ugo e Lotario e l'indizione; l'a. 931 della pergamena o è errato o ha riferimento all'azione (cf. Ricerche &c. V, 147).

(C) In nomine sancte et individue Trinitatis. Hugo et Lotharius divina favente clementia reges. Si circa servos et ancillas Dei in venerabilibus locis famulantes tuitionis nostre magnificentiam (a) nostros predecessores immitantes (b) clementiam (c) impendimus, et aput 5 Deum veniam promereri tet regni nostri statum divina ope fulciri non ambigimus. Omnium igitur fidelium sancte Dei Aecclesie nostrorumque presentium scilicet ac futurorum noverit industria, qualiter Stilgefredus venerabilis episcopus et Samson nostri dilectissimi consiliarii obtutibus nostre magestatis obtulerunt preceptum dive memo|rie 10 Hloduici imperatoris nostra pietate collatum (d) in Rixindam abbatissam monasterii quod dicitur Theodote, sito infra urbem Ticinensem, suppliciter postulantes, ut iterum in Rixindam, que nunc est in eodem coenobio abbatissa, similiter nostrum emitteremus preceptum. Quorum precibus nostre celsitu|dinis animum inclinantes, hoc immunitatis nostre 15 preceptum conscribi iussimus, per quod omnino precipientes iubemus, ut eadem abbatissam (b) degens sub regula sancti Benedicti id monasterium cum omnibus adiacentiis iure et legaliter pertinentibus mobilibus atque immobilibus rebus adquisitis et adquirendis | usque in finem vite sue teneat atque possideat. insuper eliam confirmamus omnes res 20 quascumque idem monasterium longo tempore dinoscitur possedisse a Gregorio ipsius monasterio (b) fundatore, id est inter ceteras res campus Zavani, quem ipse quondam tanti monasterii fundator comparavit a Tatone et Laurentio, cum aecclesia in honore sancte Marie que dicitur Corbellaria et alia aecclesia in honore sancti Vincentii in loco 25 que dicitur Venerosassi, cunctisque aliis rebus in omnibus locis atque vocabulis eidem sancto coenobio a tanto fundationis institutore con-

<sup>(</sup>a) Il diploma di fonte ha munificentiam (b) Così A (c) Il diploma di fonte ha clementer (d) Nel diploma di fonte optulit preceptum nostra pietate collatum, cioe un precedente diploma di Berengario (DB1, n. XXVII).

cessis de iure parentum seu et donatione, traditione regum | aliorumque hominum, comparatione quoque quarumcumque legalium conscriptione cartarum, aut postea pretaxatum venerabilem monasterium a donis regum atque imperatorum predecessorum nostrorum aliorumque diversorum bominum emptione, donatione, fidelium quoque oblatione, 5 traditione, comparatione, commutatione, libellariorum cartarumque conscriptione atquisitis (a) ac deinceps inste et legaliter atquirere potnerit, tranquillo iure per hoc nostre auctoritatis preceptum possideat; et ut liceat idem coenobium secundum regulam sancti Benedicti de propria congregatione abbatissam | cligere; sintque omnes res cidem (b) mon[a]- 10 sterii tam homines liberi et servi quamque olmness res alie sub nostra regali defensione munite atque defense, et si necesse fuerit, de rebus et familiis ipsius monasterii per inquisitionem circamanentium bonorum hominum, sicut de nostris regalibus rebus, veritas adprobatur (6). boc quoque statuimus, | ut nullus rei publice minister neque aliquis ex 15 indiciaria potestatem (b) homines einsdem monasterii liberos aut servos deinceps in [qu]ietare presumat, vel loca ad causas audiend[a]s [vel freda elxigenda aut tributa aut mansionaticum fatiendum vel paratas faciendas nec sideiussores tollendos ant homines ciusdem | aecclesie ingenuos vel servos super terram ipsius coenobii commanentes distringendos 20 vel ullas redibiciones ant inlicitas hoccasiones requirendas ingredi audeat; et quicquid exinde fiscus noster vel pars publica sperare poluerit (d), in eodem monasterio, secundum concessionem et confirmationem regum et imperatorum et predecessorum nostrorum, | sollemniter perpetua stabilitate firmamus pro mercede ac remedio anime nostre parentorum- 25 que (b) nostrorum. damusque ei licentiam de silva nostra Carbonaria et gagio materiamen ad reparationem ipsius monasterii suscipere ac ligna sive cerros ad usum ignis habere inxta temporis oportunitatem quantum necesse | fuerit. et quandocumque necessitas emet (e), naves eius per Ticinensem portum tam per portum Buricum quam per quemlibet 30 alterum discurre (f) possint absque alicuius contradictione vel telonei exactione. et quia contra voluntatem Dei aliquanta monasteria a publica potestate propter navigium datione (b) ad regiam utilitatem |

<sup>(</sup>a) S' intenda adquisivit come ha il diploma di fonte. (b) Cosi A (c) adprobetur ha il diploma di fonte. (d) potuit ha il diploma di fonte. (e) Si intenda emine come ha il diploma di fonte. (f) Si intenda discurrere come ha il diploma di fonte,

inquietantur, huic sancto loco funditus concendimus (a) et largimur, ut deinceps in antea de ipsis navibus et de omnibus publicis functionibus quietus atque securus permaneat absque alicuius hominijs inquietudine. et omnes rerum commutaciones, quas predicta abbatissa 5 Rixinda iusto ordine fecit, maneant inconvulse. hec autem | omnia superius alligata, sicuti a predecessoribus nostris regibus et imperatoribus concessa et confirmata sunt, concedimus et confirmamus eidem venerabili coenobio perfruendum, temporibus perpetuis iure firmissimo possidenda, ut sub tuicionis nostrae mundiburdo secure perseverent. 10 insuper confirmanus prefato monasterio | pro remedio anime nostre vadum unum in Padum ad piscandum, ubi nominatur Capud Lacti, habentem in terminum superiorem in Quocuzo Gepidasco, inde percurrit ad eundem locum ubi Agonia influit Padum. stabilimus etiam predicto monasterio insulas iuxta predictam piscationem ex utraque 15 parte Padi, quicquid antiquo tempore | idem monasterium seu moderno obtinuit vel Padum invasit aut in futurum ruperit (b) de propriis ipsius monasterii rebus, fine Nebiasco usque ad fluvium Agonia, deinde ipse finis desendit (a) in Padum, a (c) termino qui vocatur Grindolato percurrit in Melum insitum, deinde ad portum Capud Lacti, quantum | 20 idem monasterium preterito tempore obtinuit suo iure iuste et legaliter, seu quod Cunipert rex inibi ipsum (d) contulit preceptum. iterum etiam concedimus et confirmamus in codem sancto coenobio vados duos ad piscandum in fluvio Ticino: unum qui nominatur iuxta Furcas et basilica Sancti Germani, uno capite | ipso vado te-25 nente usque ad rium qui nominatur Alto et ubi superius et inferius pontum anticum fuit, uno capite tenente in viam publicam, sicut modo ipsum vadum ad piscandum manet vel in antea evenerit; et alterum vadum iuxta runco que (a) nominatur Sancti Petri, uno capite tenente in ipso | runco et alio ad locum que (a) nominatur 30 Retrorsum, sicut modo ipsum vadum manet vel in antea evenerit; ut habeat pars ipsius monasterii ipsos vados et piscationem in integrum, quecumque voluerit faciendi. damusque ad homines ipsius monasterii in predicto fluvio Pado et Ticino in quocumque | loco

<sup>(</sup>a) Così A (b) Si intenda irruperit come ha il diploma di fonte. (c) Si intenda et a come ha il diploma di fonte. (d) Si intenda per suum come ha il diploma di fonte.

voluerint aut in vados nostros cum nostris piscatoribus licentiam piscandi sine aliqua contradictione. precipientes ergo iubemus, ut nemo ex fidelibus nostris neque presentibus neque absentibus(\*) predicti monasterii de his omnibus, que supra inserta sunt, ullam presumat inferre molestiam aut | contrarietatem, sed sub omni integritate, sicut a 5 nobis confirmata sunt, perhenniter ibidem ad utilitatem monasterii ipsius sine aliqua diminoratione permaneat (\*). Si quis autem contra huius nostri precepti securitatem aliquam violentiam aut invasionem | inferre temptaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem palatio nostro et medietatem partibus eiusdem monasterii. 10 Et ut verius credatur ac diligentius ab omnibus observetur, manibus propriis (\*) subter | roborantes anuli [no]stri inpressione insigniri iuss[i]mus.

\* Signa serenissimorum (M) (M) Hugonis et Lotharii regum. \*

15

20

\* Recco cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (S R) (SI D).

Data Juli. kal. mad., anno dominice incarnationis .DCCCCXXXI., regni vero domni Hugonis .vi., Lotharii filio eius .ii., indictione .v. Actum Papiae. in Dei nomine feliciter, amen.

#### XXXI.

932 luglio 1, Lucca.

Ugo e Lotario re, a preghiera del marchese Bosone, donano alla chiesa di S. Martino di Lucca la corte Massarosa colle dipendenze.

Originale, arch. Arcivescovile di Lucca: Privilegi, n. 2 [A]. Copia sec. XI, arch. Capitolare di Lucca: CC, 4, Banco XII. Copia notarile sec. XII, ibid.: CC, 2. Banco XII; sul dorso della pergamena: «Mandato copia a Roma anno «1527». [B]. Copia not. 1243 agosto 26, ibid.: CC, 3, Banco XII. Copia cart. not. 1374 novembre 22, ibid.: cod. P + XXXI, c. 7 B. Copia cart. sec. XVII, ibid.: cod. P + XII, c. 5, da B. Due copie cart. not. 1659 ottobre 6, ibid.: Banco XVIII, busta 6.

<sup>(</sup>a) Si completi, aggiungendo parti come ha il diploma di fonte. (b) Si intenda permaneant come ha il diploma di fonte. (c) propriis su rasura.

FIORENTINI, Memorie della gran contessa Matilda, 2ª ed., p. 400, estr. da A, con a. «932». Puccinelli, Historia di Ugo principe della Toscana, p. 5, estr.; Cronica dell' insigne abbadia di Fiorenza, p. 184, n. 1, da copia di A trasmessagli dal Fiorentini, con a. «932». Ughelli, Italia sacra, I, 1ª ed. 854; 2ª ed. 801, da A, coll'a. «dececexxxii» = Eckhart, Origines familiae Absburgo-Austriacae, col. 151 = Origines Guelficae, I, 242 = Muratori, Annali, a. 932, datum. Bouche, La chorographie et l'histoire chron. de Provence, I, 791, estr. Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, I, 95, cit.; V, par. 3ª, p. 640, n. mdcclxix, ed. Barsocchini, da A, con a. «dececexxxii» e omette l'indizione. Guidi e Parenti, Regesto del Capitolo di Lucca, I, 5, n. 9, estr. da A. Cf. Davidsohn, Geschichte von Florenz, I, 102, cit. (ed. ital., I, par. 1, p. 152, cit.); Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit., p. 404, nota 2, estr.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 89, cit.; Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 226, 229, 231, 232, cit.; Schneider, Ricerche &c. V, 27, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1389.

È scritto da mano conosciuta, forse del riconoscitore (cf. Ricerche &c. V, 68-9); ha caratteri estrinseci ed intrinseci di particolare solennità. Per il dettato, cf. Ricerche &c. V, 172. Alcune particolarità del testo, come la mancanza della promulgatio, la speciale composizione della narratio e della dispositio, la duplice minatio colla pena spirituale staccata da quella pecuniaria, sono forse dovute ad influenza della carta di vendita ricordata nel testo (p. 96, r. 8); cf. Ricerche &c. V, 177. Notevole, nella dispositio, la clausola col ricordo dei parenti (cf. Ricerche &c. V, 179-81). Vedansi le conferme di Ottone I 962 marzo 13 (DO 1, n. 238), Ottone II 982 dicembre 21 (DO 11, n. 289), Ottone III 998 settembre (DO 111, n. 301) e Corrado II 1038 febbraio 23 (DK 11, n. 260). Gli anni di regno e l'indizione si riferiscono al 932, sicchè l'anno 933 dell'originale, se non errato, si riferirà alla documentazione o sarà dovuto all'uso del computo pisano (cf. Ricerche &c. V, 147).

(C) \* In nomine domini nostri Iesu Christi regis aeterni. Hugo et Lotharius gratia Dei reges. Quia decet regali magnificentiae loca sancta ditari atque venerari et omnibus Christianis de animabus parentum suorum curam atque sollicitudinem gerere, \* ideo dignum duximus modo in presenti sanctissimi Martini episcopi locum Lucae situm de hereditatibus nostris in aliquid locupletari, ut et ipsis pro quibus offertur ad refrigerium (a) et ipsis qui offerunt ad remedium profitiat sempiternum. Quapropter considerantes nos hoc et in animo volventes, prece et admonitione karissimi

<sup>(</sup>a) re- scritto nell'interlineo.

fratris nostri | Bosonis illustrissimi marchionis, offerimus predicto sancto loco pro remedio animarum Adelberti marchionis (a) et Bertae serenissimae comitissae karissimeque matris nostrae predicto beato Martino pontifici aeclesiaeque suae site Lucae suisque fidelibus ibi pro tempore Deo famulantibus, sacerdotibus scilicet et diaco- 5 nibus, subdiaconibus quoque | ceterisque ibi pro tempore ordinatis, videlicet cortem unam de iure proprietatis nostrae pertinentem, quam predicta mater nostra de patris nostri suoque precio comparavit, et dicitur Massa Grausi, consistens in ipso comitatu Lucensi, cum terris et massariciis ibi iuste et legaliter modo in presenti perti- 10 nentibus, videlicet: in loco Mozatico | manentes duos, in Arsitulo (b) manentes duos, in Montisano manentem unum, in Fiocle manentes quattuor, in Casule manentes tres, in Cerri manentem unum, in Scopeto manentes duos, in Platano manentem unum, iusta ipsam corte (c) adiacentes manentes decem, in Colezani manentem unum, 15 in Panicale manentem | unum, qui omnes iam dicte corti vicini esse videntur; in aliis locis et villis ad ipsam cortem pertinentes, ad Toiano ultra portam manentes quinque, a Retiniano manentem unum, ad Turrim iuxta Campum Maiorem manentem unum, in Casule Montanino manentem unum, in Bulisano manentes duos, 20 in Corsanico manentes duos, lin Cerbaiola manentem unum, in Bonazula iusta Versiliam campum unum, iusta ecclesia(d) Sancti Angeli in Cornuta campum unum, ad Metato campora duo, unum ex uno latere Sercli fluminis et alterum campum ex altero latere, unum caput tenent in terra Sancti Antimi et alterum caput tenent | 25 cum ambobus lateribus in terra Sanctae Mariae; seu et petiolam unam de terra in insula iusta flumen Sercli, cum omnibus pertinentiis eiusdem cortis nostra preceptaria auctoritate iam dicto sancto loco concedimus funditusque largimur, omnium episcoporum penitus de eadem corte potestates (e) | subtrahentes atque aufferentes. 30 illud quoque rogamus, ut, si aliqua necessitas illis fuerit, de ac re episcopus illorum qui tempore (f) fuerit illis paterno amore subveniat, quemadmod[um pa]st[o]r bonus suis clericis facere debet. iubemus denique pleniterque statuimus, ut si umquam in tempore aliquis

<sup>(</sup>a) ma- su cancellatura di et (b) Corretto da ursitulo (c) Cosi A (d Corretto da ecclesiae (e) potestatestates (f) Si intenda pro tempore

episcopus, vel | ipse qui nunc ibi presul est, super illos malo hordine surrexerit et de ipsa terra in aliquod aut super totum deminorationem eisdem fratribus corumque successoribus fecerit aut facere quesierit et pro ipsa sacerdotum laceratione hoc clare factum 5 fuerit, statim deveniat ipsa cortis cum omni sua integritate in potestate propinquioris parentis nostri qui pro tempore fuerit, et tamdiu ipse eam per hanc nostram iussionem teneat, donec Dominus talem pastorem eidem sanctissimo loco donet, qui hoc quod iubemus adimplere studeat. igitur ipse qui eam illis subtrahere ] 10 quesierit, pro perfiditate sua aeternam possideat maledictionem (a) interitumque sempiternum, et quod nobis et predictis animabus debuerat esse ad premium salutis sempiterne, illi sit ad augmentum dampnationis perpetuae. pro maiori quoque securitate ipsorum servorum Dei futuraque stabilitate filium nostrum | Lotharium no-15 biscum regnantem hoc preceptum simul nobiscum firmari corroborarique manu propria fecimus. concedentes eandem cortem predicto sancto loco in prescripto tenore una cum casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salictis, sationibus, aquis aquarumque decursibus, montibus, vallibus, alpibus, planiciebus, lolivetis, 20 piscationibus, servis et ancillis utriusque sexus, aldionibus et aldianis et cum omnibus que dici vel nomiri (b) possunt ad eandem cortem, que Massa Grausi dicitur, iuste et legaliter respicientibus in integrum, ut habeant predicti Dei servi et predicta aecclesia solide ac delibate eandem cortem, quemadmodum mater nostra habuit, 25 teneant (c) | firmiterque possideant proprietario iure, faciant de frugibus seu de reditionibus eius quicquid voluerint, omnium hominum contradictione atque oppressione remota. Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, s[cia]t se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamerae nostrae et medietatem pre-30 dictae aecclesiae et clericis ibi pro tempore Deo servientibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus opservetur, manibus propriis roborantes de anulo nostro subter anotari iussimus.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lotharii regum. \*

<sup>(</sup>a) La prima i aggiunta dopo. (b) Si intenda nominari (c) Il passo quemadmodum - teneant su rasura e pare di prima mano.

\* Petrus cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (S R) (SI D).

Data kalend. iulii, anno dominicae incarnationis .DCCCCXXXIII., regni autem domni Hugonis piissimi regis .vi., domni Lotharii item regis .u., indictione .v. Actum in civitate Luca. feliciter.

## XXXII.

933 (936) [gennaio] 16, Arezzo.

Ugo e Lotario re, a preghiera del vescovo Sigifredo, donano al monastero di S. Fiora e Lucilla in Arezzo la chiesa di S. Maria in Montione, il Campo regio vicino ad essa, la terra acquistata da Berta, madre del re Ugo, in Monte Ferentino, la selva di Mugliano, e inoltre gli confermano una sorte in Querceto che ebbe in dono dal marchese Bosone.

Originale, arch. Capitolare di Arezzo: arch. Abb. S. Florae, n. 4 [A]. Copia cart. sec. xviii, ibid. [B].

Orlendi, Orbiş sacer et profanus, II, pars 2, 1362, da copia di A, trasmessagli dall'abbate del monastero di S. Fiora e Lucilla Florus Gratia. Muratori, Antiq. Ital. III, 63, da A = Mabillon, De re diplom. II, 3ª ed., app., p. CXXIV. Pasqui, Codice diplom. Aretino, I, 82, n. 60, da A. Cf. Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 89, cit.; Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 284, 287, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 29, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1391.

È scritto per intero da mano che più tardi, a partire dall'anno 937, ritroviamo in parecchi diplomi, segnatamente in quelli riconosciuti dal cappellano, poi notaio e cancelliere, Giseprando (cf. Ricerche &c. V, 70–71). La pergamena è molto guasta, e benchè il medesimo contenuto, con poche aggiunte, si abbia nel diploma n. XLIX, che è del presente una rinnovazione (cf. Ricerche &c. V, 167), quest'ultimo, avendo una redazione libera con clausole speciali, non giova a restituire il nostro testo, eccettuato un punto (cf. p. 99, nota f), come pure non ci serve la copia B. Va esaminato insieme al seguente diploma per la data: differiscono di un giorno e hanno lo stesso « actum »; l'anno di Cristo è il 936; l' indizione VI, che correva nel 933; gli anni VIII del regno di Ugo e III di Lotario che corrispondono al 934 (cf. Ricerche &c. V, 147). L' itinerario (cf. Ricerche &c. V, 29) ci fa ritenere più probabile che l'azione del diploma, avvenuta indubbiamente ad Arezzo, come risulta dalla dispositio del n. XXXIII, sia da porsi nell'anno 933. Se poi si suppone che lo scrittore abbia principiato il cam-

biamento degli anni di regno - anticipandolo, rispetto all'èra precisa - coll'anno cristiano, avremo allora concordanza degli anni di regno coll' indizione. L'anno 936 dell'originale non sarà da considerare un errore, ma da riferire alla documentazione; ed una prova è forse data dal fatto che il presente diploma è di ingrossatore che troviamo regolarmente in ufficio soltanto più tardi. Il Pasqui, op. cit. p. 84, nota 1, dà quest'altra spiegazione: « Ambedue (cioè i « diplomi nn. XXXII, XXXIII) furono scritti in Arezzo quando Ugo di qui passò « per muoversi contro Roma: non furono però emessi dalla cancelleria che tre « anni dopo, allorchè il re Ugo, ritornando su Roma, passò medesimamente per « Arezzo. Allora fu, che nell'atto della consegna, si appose la data ai due pri-« vilegi coll'aggiungere .xxxvi. e .xvii. kl. (.xvi. kl. nel secondo) sopra quello «spazio che era stato prima lasciato bianco...»; noi non abbiamo rilevato alcun carattere estrinseco che attesti un' aggiunta posteriore nei dati cronologici; è poi da considerare l'itinerario dei sovrani, e nulla induce a ritenere come probabile che nel gennaio 936 essi potessero trovarsi ad Arezzo (cf. Ricerche &c. V, 32).

[(C) \* In nomine domini nostri Iesu Christi regis aeterni. Hugo et Lotharius gratia] Dei reges (a). Si sanctis ac venerabilibus locis quicquam ex his quae possidemus offerimus, procul dubio presentis et aeternae vitae prem[ium ad]ipisci [non tit]uba[mus.] \* [Quocirca noverit omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum industria,] (b) Sigefredum (c) venerabilem episcopum dilectumque fidelem nostrum nostram humiliter adiisse clementiam, quatinus pro Dei omnipotentis timore [et remedio animae nostrae] (d) | in monasterio Sanctae Flora[e eiusdemque congregationi eorumque successoribus ibidem mil]ita[ntibus] (e) quandam ecclesiam in honore sanctae Mariae constructam, in Monte Ionio edificatam, cum omnibus rebus et familiis ad eam in integrum pertine[ntibus, nec non et campum iuxta eandem ecclesiam regiae potestati hactenus] (f) pertinentem, et omnem illam terram quam mater nostra Berta a Camerino adquisivit in Monte Ferentino, atque de

<sup>(</sup>a) Per la invocatio nei diplomi di Ugo e Lotario cf. Ricerche &c. V, p. 76.
È questa l'invocatio usata anche nel diploma seguente, che ha col nostro speciale rapporto. Per l'intitulatio cf. Ricerche &c. p. 77.
(b) Per la restituzione della promulgatio, cf. Ricerche &c., p. 86.
(c) La lettura Sigefredum è sicura; scorgonsi nettamente s. g. f. dum Il Pasqui, op. cit. p. 82 restituisce Teodicium sanctae eccleslae Arctine] episcopum
(d) Probabile restituzione, secondo lo spazio e il formulario generale; la stessa formula si ha, ad esempio, nel diploma di Ugo n. XVII.
(e) Probabile restituzione, cf. p. 100, rr. 19-29; e in conformità dello spazio.
(f) Cf. p. 100, rr. 8-9 e il relativo passo nel diploma n. XLIX.

silva Muclani quicquid nunc regiae parti legaliter pertinere videtur, nostra [prec]eptali auctoritate [concedere et largiri, insuper] (a) quandam | sortem in Querceto, quam frater noster Boso inclitus [m]archio eidem collegio per c[artulam] off[ersionis c]o[ntu]lit, quae laboratur per Bonipertum liberum hominem, ill[i]s [c]onfirmare et corroborare 5 curavissemus. Cu[i]us [pe]ticionibus libenti animo pro Dei amore assensum prebentes, predictam ecclesiam cum sua integri|tate, omnibus rebus et familiis ad eam pertinentibus, nec non et campum iuxta eandem ecclesiam regiae potestati pertinentem et omnem illam terram in Monte Ferentino, quam mater nostra Berta a Camerino 10 adquisivit, et predictam silvam in quantum legaliter ad nostram regiam partem pertinet, | prout iuste et legaliter possumus, eidem ecclesiae et predictae congregationi pro Dei amore animaque matris nostrae concedimus et largimur; sortem insuper in Querceto, quam frater noster per cartulam predictae dedit congregationi, iam 15 dictae ecclesiae et congregationi confirmamus et corroboramus; hec omnia itaque supradicta, videlicet ecclesiam et Campum Regium iuxta eam et terram in Monte Ferentini (b), silvam vero atque sortem, predictae Sanctae Florae ecclesiae eiusdemque congregationi | eorumque successoribus ibidem militantibus una cum predicta ca- 20 pella, casi[s], terris, vineis, campis, pratis, silvis, pascuis, runculis, sationibus, aquis aquarumque decursibus, montibus, vallibus, alpibus, planitiebus, cum servis et ancillis et cum omnibus (c) que dici vel nominari possunt | ad predictam ecclesiam vel campum seu ad silvam vel sortem iuste et legaliter pertinentibus vel respicien- 25 tibus in integrum, quatinus habeant, teneant firmiterque possideant iure quieto. Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, sciat se compositurum | auri optimi libras quinquaginta, medietatem kamerae nostrae et in[edietatein] monachis predicto (d) coenobio servientibus. [Quo]d ut verius credatur diligentiusque in posterum 30 conservetur, manibus propriis roborantes de anulo nostro subter annotari iussimus.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lotharii regum. \*

(a) Probabile restituzione; cf. r. 14. (b) Così A (c) omibus senza segno di abbreviazione. (d) Si intenda in predicto



\* Petrus cancellarius ad vicem Gerlandi abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data .xvii. kal. [febr.](\*) anno dominicae incarnationis .dccccxxxvi., regni autem domni Hugonis reg[is] .viii., et domni Lotharii item 5 regis .iii., indictione .vi. Actum in dom[o Sancti Donati. feli]-citer (\*).

#### XXXIII.

933 (936), gennaio 17, Arezzo.

Ugo e Lotario re, ad istanza del marchese Bosone, confermano ai canonici di S. Donato in Arezzo le donazioni del vescovo Pietro e dell'imperatore Lotario I, nonchè la corte Colonaria, e loro donano i campi Longoria, Piunta e Graticiata.

Originale, arch. Capitolare di Arezzo: n. XXXIV [A]. Copia sec. XI in rotolo membr., ibid.: n. 138 [B].

Muratori, Antiq. Ital. V, 237, da A; Annali, a. 933, datum. Pasqui, Codice diplom. Aretino I, 84, n. 61, da A. Cf. Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit. pp. 404, nota 2, cit., 406, nota 2, estr.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 89, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 29, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1390.

Presenta, come i nn. XXXI, XXXVI, XLII, particolari caratteri di solennità, dovuti al comune scrittore, che è probabilmente il cancelliere Pietro (cf. Ricerche &c. V, 68-70). Del medesimo autore è il dettato del n. XXXI (cf. Ricerche &c. V, 172, 177). La prima parte della dispositio è improntata a quella dei diplomi di Carlo III 882 febbraio 15 (M., n. 1633 (1590)) e di Lodovico III 900 ottobre 12 (D L III, n. II), pure concessi alla chiesa di Arezzo; dai diplomi ricordati nel testo e confermati sono stati riprodotti i nomi di località e alcuni passi, mantenendosi il dettato in genere abbastanza indipendente (cf. Ricerche &c. V, 164). Il medesimo testo è ripetuto nel diploma di Adalberto 961 febbraio 28 (Pasqui, op. cit. I, 94, n. 69); dal nostro diploma dipende quello di Ottone I 963 maggio 10 (DO I, n. 253); si vedano pure i diplomi di Ottone III 996 luglio 12 (DO III, n. 217), Enrico II 1020 (D H II, n. 436), Corrado II 1027 marzo 31 (D K II, n. 74) e di Federico I 1163 novembre 9 (Pasqui, op. cit. I, 495, n. 567). Per la datazione cf. le osservazioni al diploma

<sup>(</sup>a) Si restituisce come nel diploma seguente, col quale è per la data in stretta relazione.

precedente: i dati cronologici, ad eccezione dell'a. di Cristo, e l'actum devono riferirsi all'azione, avvenuta nel 933, mentre l'a. 936 sarebbe quello della stesura del diploma. Ricorriamo alla copia B per completare alcune lacune di A, prodotte da guasti della pergamena.

(C) \* In nomine domini nostri Iesu Christi regis aeterni. Hugo et Lotharius gratia Dei reges. Quia regalis magnificentia pia et larga erga Dei cultores et aeclesiarum (2) Dei recuperatrix et restauratrix esse debet, ut id agendo (b) premium mereatur consequi sempiternum, \* ideoque venientibus nobis ad domum Sancti Donati 5 confessoris et martyris Christi, pro timore Dei omnipotentis et ipsius sanctissimi locis (c) veneratione animarumque nostrarum seu parentum nostrorum salvatione, ibique precibus karissimi fratris nostri Bosonis incliti marchionis adquiescentibus, aliquantam terram, quam bone memoriae Petrus | episcopus ad utilitatem cano- 10 nicorum ibi pro tempore Deo servientium distribuit et serenissimus avius noster Lotharius imperator in aliquid postea confirmavit et in aliquid (4) suo proprio dono concessit, sed deinde pastorum neglegentia et pravorum hominum cupiditate illis subtracta fuit, videlicet: vineam unam ad Pinum cum campo ibi prope similiter | 15 ad Pinum nominantem, et (e) campum alterum qui dicitur Pratum Sale, nec non corticellam unam que dicitur ad Clane cum sua pertinentia, et aliam (f) corticellam que vocatur Moionam (g) sub integritate, sicut discernitur in scripto a iam nominato Petro episcopo facto (1); aecclesiam quoque Sancti Petri in Castello, quam dive me- 20 moriae Lotharius imperator (2) avius noster pro remedio anime suae canonicos ibi servientes habere concessit (1), nec non et villas tres, quarum una | nominatur Durna, altera Plica, tercia Speia, quas similiter avius (f) noster eiusdem loci canonicis confirmavit (3); mercatum insuper unum, quod celebratur in missa sancti Hylariani (3); 25 cortem etiam que nominatur Camenina, et est in Castello Felicitatis,

<sup>(</sup>a) aeclarum senza segno di abbreviazione. (b) -nd corretto da m (c) Cosi A (d) Segue rasura di postea (e) et nell'interlineo. (f) La i nell'interlineo. (g) ad Moionam ha il documento del vescovo Pietro I di cui alla nota 1.

<sup>(1)</sup> Cf. il documento del vescovo Pietro I; PASQUI, *Codice diplom.*, I, 44, n. 30.

<sup>(2)</sup> Lotario I, 835 ott. 6; Mühl-BACHER, n. 1052 (1018).

<sup>(3)</sup> Lotario I, 843 agosto 29; Mühl-BACHER, n. 1108 (1074).

[cum] aecclesia in bonore Sancti Andree haedificata cum omni sua pertinentia, quam suo proprio dono idem avius noster prefati loci concessit canonicis (t); campum insuper unum | qui vocatur Piscinulae, et consistit in pago Ariciense, cum omnibus suis apendiciis, sicut ipse 5 avius noster eum ipsis concessit (1); cortem namque que vocatur Col[onar]ia cum onini sua pertinentia (2), quam ipsi nunc detinent, per hoc nostrjum regalle preceptum canonicis qui nunc ibi serviunt, scilicet Leoni archidiacono, Dadoni archipresbitero, Petro presbitero, qui fuit vicedominus, et item | Petro monacho presbi-10 tero et sacristae, sapienti grammatico, Suaverico et Vuillelmo diaconibus, Arnulfo (a) diacono (b), [Stratario] (c), Petro, Atoni atque Leoni presbiteris, Stephano quoque diacono et reliquis qui ibi in presenti serviunt corumque successoribus, qui futuris temporibus ibi servierint, restituimus pleniterque corroboramus; de iure insuper regni 15 nostri donamus predicti loci canonicis campum unum qui dicitur Longoria con iacentem prope Perilasium, qui capere videtur modia xx (4); ita videlicet (e), ut nec rector einsdem sedis nec cuiuslibet potestatis persona de prefatis rebus vel de eorum pertinentiis seu de his que divina pietas inibi ageri (f) voluerit illis aliquam inferre pre-20 sumat contrarietatem, vel diminorationem ullam ingere (g) adtemptet. sed et nos pro mercedis | nostrae augmento et ut in hoc opere nostra nostrorumque fratrum relicorumque parentum fiat mercedis amplificatio, quandam (1) terram, quam mater nostra suo pretio comparavit, scilicet campum de Piunta et campum de Graticiata (3) 25 et predictum campum de Longoria (h) memorate aecclesiae, que est constructa in honore beati Donati confessoris et mar|tyris Christi, ad necessitates fratrum consulendas proprietario iure concedimus tam

<sup>(</sup>a) arn-su rasura. (b) diacono è corretto su altra parola. (c) stratario fu raso, ma leggesi in B e nel diploma di conferma di Adalberto 961 febb. 28. (d) Il secondo x aggiunto dopo, ma pare da prima mano, con altro inchiostro; nel diploma di Adalberto si la .xx. (e) Il passo-iacentem prope - videlicet è su rasura. (f) Si intenda augeri (g) Si intenda ingerere (h) Segue rasura di due o tre lettere; il passo predictum campum de Longoria è su rasura.

<sup>(1)</sup> Cf. il citato diploma di Lotario I, 843 agosto 29.

<sup>(2)</sup> Cf. il diploma di Carlo il Calvo 875 sett. 29, Вöнмен, Reg. п. 1787;

Pasqui, op. cit. I, 63, n. 44.
(3) Cf. il diploma di Berengario I, 916 gennaio 2 (D B 1, n. cix).

nostris quamque et successorum nostrorum temporibus, ut in stipendiis fratrum ibidem Deo servientium absque aliqua [dimi]noratione aut cuiuslibet potestatis contrarietate perhennis perseveret temporibus (1). tuimus quoque, ut sit ipsa canonica cum canonicis | ipsius loci sub magisterio et regimine Leonis huius presentis archidiaconi et Da- 5 donis archipresbiteri eorum successoribus (a), facientes pari voto communique consensu de frugibus et reditibus, quod in ipsa canonica annualiter Dominus dederit, seu de helemosinis absolute et libere quod canonici facere debent, absque alicuius contradictione vel molestatione. | quia Tuscis consuetudo est, ut recepto ab aecclesia 10 libello, in contumatiam convertantur contra ecclesiam, ita ut vix aut numquam constitutum reddant censum, precipimus modisque omnibus iubemus, ut non episcopus vel canonicus libellum aut aliquod scriptum alicui homini faciant, nisi laboratoribus qui fructum terrae aecclesiae et canonicis | ipsius loci reddant sine molestia vel 15 contradictione aliqua. precipimus quoque, ut in ipsa canonica nulla deimceps (a) adiciatur persona absque illorum communi consensu, ne (b) propterea aliqua inter illos oriatur discordia. pro maiori quoque illorum securitate recipimus illos, cum omnibus illorum mobilibus et inmobilibus rebus illis | iuste et legaliter pertinentibus, sub no- 20 strae tuitionis mundburdo, quatinus securae (a) vivere Deoque servire et pro nobis stat[uque] regni nostri remedioque animarum nostrarum et fratrum [nostr]orum [orare] illos iugiter delectet. Si quis igitur huius nostrae confirmationis et donationis precepti violator vel contradictor extiterit, | sciat se compositurum auri optimi libras 25 centum, medietatem kamerae nostrae et medietatem canonicis predictae aecclesiae qui ibi pro tempore servierint. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes de anulo nostro subter anotari iussimus.

<sup>\*</sup> Signa (c) serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lotharii 30 regum. \*

<sup>\*</sup> Petrus cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

<sup>(</sup>a) Così A (b) Segue rasura, come pare, di ob, corretto poi id (c) La a corretta da um

<sup>(1)</sup> Cf. il citato diploma di Lotario I, 843 agosto 29.

Data anno dominice incarnationis .DCCCCXXXVI., .xVI. kal. feb., regni autem domni Hugonis piissimi regis .VIII., domnique Lotharii item regis .III., indic. .VI. Actum in domo Sancti Donati. feliciter.

## XXXIV.

933 marzo 8, Pavia.

Ugo e Lotario re donano al monastero di Cluny le due corti di Savigneux e Ambérieux-en-Dombes.

Cartulaire C de l'abbaye de Cluny, c. 56; ms. sec. xI-XII, bibl. Nazionale di Parigi: n. 2262 nouv. acq. lat. [B].

BERNARD et BRUEL, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, I, 403, n. 417, da B. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., p. 193, cit.; Trog, Rudolf I und Rudolf II von Hochburgund, p. 76, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, pp. 109, nota 7, 136, nota 1, cit.; Poupardin, Le royaume de Provence, p. 232 e nota 2, cit.; De Manteyer, La Provence, p. 133, nota 2, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 29, 182-84, cit.; Hofmeister, Deutschland und Burgund, p. 45 e nota 3, cit.

La donazione delle due corti fatta da Ugo e Lotario al monastero di Cluny è espressamente ricordata nelle conferme di Leone VII 937 (JAFFÉ, Reg. Pont. Rom., 2ª ed., n. 3600) e di Lodovico IV 939 giugno 20 (LAUER, Recueil des actes de Louis IV roi de France, p. 32, n. x). Il dettato è in corrispondenza cogli usi cancellereschi; cf. per la minatio, Ricerche &c. V, 122-23; per i possessi privati di Ugo, ibid., pp. 181 sgg. Mentre gli anni di regno corrispondono al 934, l'indizione vorrebbe il 933; però considerando la datazione del gruppo dei diplomi dal n. 32 al 36, riteniamo l'indizione come l'elemento cronologico più sicuro, e supponiamo che la discordanza negli anni di regno dipenda unicamente dall'aver fatto principiare l'era del regno in anticipo cogli anni di Cristo; l'anno 934, se proprio della pergamena originale, sarebbe dovuto a errore o a riferimento alla documentazione (cf. Ricerche &c. V, 147) (1).

In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius gratia Dei reges. Si venerabilibus (a) Deoque dicatis locis temporalia largiti fuerimus beneficia, aeterna premia a Domino adipisci non dubitamus. Ideoque noverit omnium fidelium sanctae Dei Aecclesie

<sup>(</sup>a) Il passo In nomine - venerabilibus in lettere capitali.

<sup>(1)</sup> Riproduciamo il testo di B secondo la collazione gentilmente favoritaci da R. POUPARDIN.

nostrorumque presentium scilicet ac futurorum universitas, quia nos pro amore Dei omnipotentis sanctaeque Mariae (a) virginis et beatorum apostolorum Petri (b) scilicet et Pauli (c) ceterorumque apostolorum amore remedioque animarum nostrarum seu patris et matris nostrae Teubaldi scilicet et Berte ceterorumque parentum no- 5 strorum concedimus sancto ac venerabili monasterio Cluniensi, ubi nunc in presenti Odo abbas esse videtur, duas curtes iure proprietatis nostre coniacentes in comitatu Lugdunensi, quarum una vocatur Savignei et (d) altera Ambrei, cum omnibus illorum (e) integritatibus, preter Leutardum pistorem et quinque alios servientes inde 10 pertinentes, qui nobis modo serviunt, quos nostre reservavimus potestati; videlicet cum capellis, casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salictis, sationibus (f), aquis aquarumque decursibus, montibus, vallibus, alpibus, planitiebus, servis et ancillis utriusque sexus, preter ipsos sex, quos supra nostre potestati reservavimus, 15 servientes, aldionibus et aldianis et cum omnibus que dici vel nominari (g) possunt ad ipsas duas curtes iuste et legaliter pertinentibus in integrum, ipsos antepositos servientes, quatinus a presenti die cum omnibus illorum (e) integritatibus, ipsos, ut diximus, sex servientes antepositos, sint in iure et dominio eiusdem coenobii 20 et abbatis, qui nunc ibi est, successorumque suorum ad communem utilitatem fratrum ibi pro tempore Deo servientium, iure quieto et absque ulla contradictione. Quam nostram donationem si quis temerario ausu conatus (h) fuerit infringere vel violari (e), sciat se ab omnipotente Deo dampnari quemadmodum de sacrilegio (i), secu- 25 lariter autem cognoscat se compositurum auri obtimi libras centum, medietatem camere nostrae et medietatem abbati predicti coenobii suisque successoribus et fratribus qui ibi pro tempore fuerint. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes de anulo nostro subter adnotari iussimus. 30

Signa serenissimorum (M) (M) Hugonis et Lotharii regum. Petrus cancellarius ad vicem Gerlanni (i) abbatis et archicancellarii recognovi (k) et subscripsi (i).

(a) Mariae (b) Petri (c) Pavli (d) et nell' interlineo. (e) Così B (f) salionibus (g) Corretto da nominare (h) co- nell' interlineo. (i) Corretto da sacralegio (j) Iarlanni (k) recognovit (l) et subscripsi omesso.

Data .viii. id. mar., anno dominicae incarnationis .dccccxxxiii., regni autem domni Hugonis piissimi regis .viii., item domni Lotarii regis .iii., indictione .vi. Actum Papia. in Dei nomine feliciter, amen.

# XXXV.

933 [luglio] 25, Pavia.

Ugo e Lotario re donano al conte Aleramo la corte Auriola colle dipendenze tra i fiumi Lamporo e Stura.

Originale, arch. di Stato in Torino: Museo storico, sala I [A]. Copia cart. 1789 giugno 25, ibid.: Ducato di Monferrato. Diplomi. Mazzo I, n. 1.

Durandi, Il Piemonte Cispadano antico, p. 236, nota a = Vernazza, Vita di Benvenuto San Giorgio, p. 39, cit. = Moriondo, Monumenta Aquensia, II, 290, n. 2 = Muletti, Memorie stor.-diplom. di Saluzzo, I, 286. Historiae patriae monumenta. Chart. I, 138, n. lxxxiv, ed. P. Datta, da A. Vayra, Il Museo storico della casa di Savoia, pp. 313-15, cit. e facs. della signatio. Archivio paleografico italiano, IX, tav. 44, ed. L. Schiaparelli. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., p. 177, nota 10, cit.; Bresslau, Jahrbücher des dentschen Reichs unter Konrad II, I, 389, cit., nota 4 fonti, 410, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 34, 241, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 137-38, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 29, cit.

Scrittore sconosciuto: nella recognitio pare abbia imitato la scrittura che si ha in parecchi diplomi riconosciuti dal cancelliere Pietro; nelle altre parti il suo carattere mostra somiglianze con quello dello scrittore Teodolfo (cf. Ricerche, &c. V, 69). Redazione del testo semplice e in tutto conforme agli usi cancellereschi. Cf. per il nome del mese, p. 108, nota d; l'indizione e gli anni di regno corrispondono al 933, sicchè l'anno 934 dell'originale, se non dovuto a errore, sarà da riferire alla documentazione o all'uso del computo pisano (cf. Ricerche &c. V, 147). Le precedenti edizioni hanno: «Auriola adiacentem in comitatu Aquense» (cf. r. 6 e p. 108, r. 1), donde furono erroneamente identificati la corte e i fiumi citati nel testo.

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius gratia Dei reges. Noverit omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum universitas, Ingelbertum comitem dilectumque fidelem \* nostrum nostram postulasse celsitudinem, quatinus cuidam fideli nostro Alledramo comiti quandam cortem que nominatur Auriola, adiacentem in comitatu [Ver-

ce]|[e]nse (a), concedere dignaremur. Cuius petitionibus inclinati, iam dictam cortem cum omnibus rebus inter duo flumina, Amporio | scilicet et Stura, una cum castro et capellis, kasis, massariciis (b), vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salictis, sationibus, ripis, rupinis, montibus et vallibus, planicieb[us], molendinis, pi- 5 scationibus, venationibus, servis et ancillis, aldionibus et aldianis omnibusque rebus ad ipsam cortem | pertinentibus vel aspicientibus in integrum, per hoc nostrae inscriptionis preceptum concedimus, donamus atque largimur, et de iure regni nostri in eius ius et dominium omnino transfundimus ac delegamus, ut habeat ipse 10 suique heredes habeantque potestatem | tenendi, vendendi, comutandi, alienandi, pro anima iudicandi, vel quicquid eorum decreverit animus faciendi, omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur huius nostri precepti violato (c) exstiterit, sciat se compositurum auri optimi | libras centum, medietatem kamerae 15 nostrae et medietatem prefato Alledramo comiti suisque heredibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (MF) (MF) Hugonis et Lotharii regum. \*

20

\* Petrus cancellarius ad vicem Gerlandi abbatis et archicancenlarii (c) recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data .VIII. KAL. [AUG.] (d), anno dominicae i[Incarnationis .D]CCCCXXXIIII., regni vero domni Hugonis invictissimi regis octavo, et domni Lotharii [item regis ter]tio, indic. sexta. Actum Papia. 25 feliciter.

(a) A tutta prima parrebbe potersi leggere anche Casalense; ma un esame più attento ci fa ritenere che si debba restituire nercelense; scorgesi abbastanza nettamente l'asta verticale, in basso, della τ; che poi la lettera seguente sia c e non s si deduce dall'inclinazione della cresta e dalla mancanza di prolungamento. La lettura Aquense, che danno le precedenti edizioni, è insostenibile.
(b) Il passo concedere - massaricio è su rasura di prima mano.
(c) Così Λ
(d) Del nome del mese scorgonsi tratti della lettera iniziale, che potrebbe essere Λ ο Μ, e il segno abbreviativo; ma considerando lo spazio e la posizione del segno, riteniamo molto probabile la restituzione augi

#### XXXVI.

933 settembre 20, « in Prata Paludis ».

Ugo e Lotario re prendono sotto la loro protezione tutti i possessi dei canonici di Modena, e particolarmente quanto fu loro concesso dai vescovi Geminiano e Leudoino ed il diacono Peresindo ebbe a livello e in enfiteusi.

Originale, arch. Capitolare di Modena: A. 13. XIV [A]. Estr. del sec. xvI, bibl. Ambrosiana, cod. D. 231 Inf., c. 58. Copia 1821 di F. BASSOLI, *Collectio diplomatum*, c. 37, n. XI, ms. arch. Capit. di Modena.

C. SIGONII Historiarum de regno Italiae libri viginti, ed. 1732, col. 404, cit., all'a. 934. SILLINGARDI, Catalogus omnium episc. Mutinensium, p. 22, da A, con « decimo cal. octobris » = UGHELLI, Italia sacra, II, 1ª ed. 122, 2ª ed. 99. MURATORI, Antiq. Ital. III, 63, datum; Annali, a. 934, datum, da A. TIRABOSCHI, Memorie stor. Modenesi, I, Cod. diplom., p. 102, n. LXXXIII, da A. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 45, ed. L. SCHIAPARELLI. Cf. VOLLHART, De Hugone comite Arelatensi rege Italiae, p. 18, nota mm, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 89 e nota 7, cit.; SCHIAPARELLI, Ricerche &c. V, 29, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1392.

È di scrittore noto, che dev'essere probabilmente identificato col cancelliere Pietro (cf. Ricerche &c. V, 68-70); appartiene al gruppo dei diplomi di questo scrittore eseguiti con particolari caratteri estrinseci di solennità. Le formule di recognitio e di datatio, come attesta il diverso colore dell'inchiostro, sono state aggiunte dopo un certo intervallo di tempo. Gli anni di regno e l'indizione corrispondono al 933, e l'anno 934 dell'originale, se non è dovuto al computo pisano, sarà da ascrivere a errore o da riferire alla documentazione (cf. Ricerche &c. V, 147). Non ci sono pervenuti i documenti ricordati nella narratio.

(C) \* In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hugo et Lotharius gratia Dei reges. Si pro mercede aeterne retributionis sacerdotum et canonicorum curam (a) et sollicitudinem gerimus, non solum \* ad hanc vitam transitoriam verum etiam ad haeternam nobis profuturum esse liquido credimus. Idcirco notum esse volumus omnibus fidelibus sanctae Dei Aecclesiae nostrisque scilicet presentibus et futuris, quoniam sacre canonice congregatio Muti-

(a) cu- corretto da et

nensis aecclesiae | detulit nobis privilegia quedam in quibus aexaratum et scriptum fuit, quomodo quidam Geminianus et Leodoinus episcopi concesserunt eis quartam portionem de omnibus rebus ad supradictam sedem pertinentibus, id est tam de domibus quam et de ceteris | aedificiis, terris coltis (a) et incoltis (b), agris, 5 vineis, pratis, pascuis, silvis glandiferis (c) vel etiam ceteris silvis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus et inniobilibus et omnibus (4) adiacentiis suis; insuper etiam adiunctum fuit, qualiter concessum (e) fuit eis quod Peresindus diaconus per libellum et inphiteosin de iure prefate aecclesiae habuit; sed ob firmitatis gratiam nostram 10 deprecati sunt clementiam, ut preceptum mansuetudinis nostrae de universis rebus illorum, sicut in eorum privilegiis | continetur, recipere mererentur. Nos autem ob amorem domini nostri Iesu Christi petitionibus illorum, in quantum iuste et legaliter possumus, satisfacientes (f), iussimus eis hos regales apices fieri atque 15 conscribi. per quos decernimus atque iubemus, ut nullus iudex publicus vel aliqua opposita persona aut eciam episcopus vel comes, liber vel servus in eorum rebus vel locis aliquid invadere aut in alico calumniari iniuste audeat, sed liceat eos quiete et cum summa salvatione | omnia eorum possidere, sicut in eorum privi- 20 legiis continetur. similiter autem sanccimus (g) et constituimus, ut quicquid modo habent, proprietates bonorum hominum, donationes vel legales (h) offersiones, et quicquid ipsi canonici de iam dicta aecclesia | per paginam scriptionis habent ad censum reddendum vel de monasteriis aut in antea legaliter habere potuerint, omnia sub 25 nostrae tuitionis mundburdo quieto et pacifico hordine habeant atque possideant, nullo (i) umquam (k) eis | aliquam iniuriam vel molestiam inferente, sed liceat eos quiete vivere, ut libentius et securius Deo in divinis laudibus vacent et pro nobis et omni stabilitate regni nostri assiduis precibus uberius | exorare valeant. Si quis autem 30 eis calumniosus vel invasor in illorum rebus, domibus, massariciis vel locis fuerit, vel aliquid eis intulit (1) quod sacris legibus obvia-

<sup>(</sup>a) La t corretta su altra lettera principiata, forse 1 (b) La o corretta su i (c) La 1 corretta su r (d) omnib senza segno abbreviativo. (e) La seconda c corretta su i (f) fatisfacientes (g) Così A (h) La prima 1 corretta su c (i) La o pare corretta su i (k) La prima m corretta su ri (l) Così A per intulerit

verit, centum quinquaginta libras auri (a) optimi restituat, medietatem | palatio nostro et medietatem predictis canonicis qui ibi pro tempore Deo servierint. Et ut haec nostra auctoritas perpetuis temporibus inviolata manere valeat, manibus propriis subter firmavimus et anulo nostro sigillari (b) iussimus.

\* Signa serenissimorum (MF) (MF) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Petrus cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data .xii. kal. octub., anno dominicae incarnationis .dccccxxxiii., regni autem domni Hugonis invictissimi regis octavo, et domni Lotharii item regis tertio, indic. .vii. Actum in Prata Paludis. feliciter.

### XXXVII.

935 maggio 12, Pavia.

Ugo e Lotario re, a preghiera del nobile Lanfranco, donano al di lui vassallo Gariberto l'ancella Valperga coi figli.

Originale, bibl. Comunale di Bergamo: Pergamene Lupi, Salo. Cass. 3 G, cassetto F, n. 14 [A]. Copia Lupi, ms. A, 3, 1, ibid., segnata n. 61.

Lupi, Codex diplom. civ. et eccl. Bergomatis, II, 193, da A = Codex diplom. Langobardiae, col. 933, 11. DXLVI, ed. Finazzi. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 46, ed. L. Schiaparelli. Cf. Schiaparelli, Ricerche &c. V, 32, cit. Regesto: Böhmer, 11. 1394.

Lo scrittore della recognitio ha imitato la scrittura che riteniamo autografa del cancelliere Pietro; le altre parti del diploma sono di mano diversa, pure sconosciuta (cf. Ricerche, &c. V, 69). Il dettato è condotto secondo il formulario di un gruppo speciale di diplomi della cancelleria di Ugo e Lotario (cf. Ricerche &c. V, 172). La minatio ha l'incipit proprio della formula di immunità: confusione dovuta forse a svista materiale nell'uso del formulario o nella trascrizione dalla minuta (cf. ibid., p. 119). I monogrammi sono firmati con inchiostro diverso da quello usato per la scrittura del testo. Assegnamo al diploma l'anno 935, corrispondente all'indizione VIII, all'a. Ix del regno di Ugo e anche all'a. Iv del regno di Lotario, supponendo che quest'ul-

<sup>. (</sup>a) La prima asta della u corretta da asta di τ, cioè su τ non compiuta. (b) La g corretta su i

timo sia stato computato in ritardo rispetto all'era precisa; l'anno 936 della pergamena, se non errato, sarà dovuto all'uso del computo pisano o da riferirsi alla documentazione (cf. ibid., p. 148).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ugo et Lotharius gratia Dei reges. Noverit omnium fidelium sancte Dei Eclesie nostrorumque presentium scilicet ac futurorum universitas, Lanfrancum nobilem vassum nostrum karissimum fidelem hu # militer nostram supplicasse celsitudinem, quatenus ob amore (a) superne (b) 5 remunerationis atque fidelitatis sue obseguio Gariberto, qui et Gezoni, sui vasso, quondam Stefani filio, quandam | ancillam Vualperga nomine cum filiis suis ac filia, quorum nomina scilicet hec sunt: Paulus, Iohannes, Martinus, Bennatus et Eresinda, iuris nostri actenus pertinentes de curte nostra Burscanti, | nostra prece- 10 ptali auctoritate sibi concedere et donare dignaremur. Cuius petitionibus (c) annuentes, predicta Vualperga ancilla (a) cum suis filiis ac filia, videlicet: Paulus, Iohannes, Mar|tinus, Bennatus et Eresinda, prout iuste et legaliter possumus, nostra preceptali auctoritate concedimus et donamus, et de nostro iure et dominio in 15 eius et eredum suorum iure ac | dominio modis omnibus transfundimus et delegamus, ut habeant, teneant firmiterque possideant proprietario iure, habeantque potestatem vendendi, donandi, | commutandi, alienandi, pro anima iudicandi, vel quicquid eorum decreverin[t] animos (a) faciendi, tocius potestatis inquietudine vel 20 contradiccione remota. Staltuentes itaque iubemus, ut quicumque contra hunc nostrum preceptalem donum insurgere quesierit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medie tatem kamere palacii nostri et medietatem predicto Gariberto, qui et Gezoni, suisque heredibus. Quod ut verius credatur diligenciusque ab om- 25 nibus | observetur, manibus propriis roborantes de anulo nostro subter anotari iussimus.

\* Signa (d) serenissimorum (MF) (MF) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Petrus cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancel- 30 larii recognovi et subscripsi. \* (S I D).

(a) Così A (b) Avanti superne rasura di una lettera. (c) La s su rasura. (d) La n su rasura.

Data .mii. idus magii, (a) anno dominice incarnationis .dccccxxxvi., domni vero Hugonis piissimi regis .viiii., filii autem eius Lotharii item regis .mii., indictione .viii. Actum Papie. in Christi nomine felititer (b), amen.

# XXXVIII.

(935) maggio 30, Parma.

Placito in favore della canonica di S. Maria di Parma tenuto dal conte Sarilone alla presenza del re Ugo.

Originale, arch. Capitolare di Parma [A]. Copia 1750 nel Transumptum omnium documentorum dell'arch. Capitolare di Parma, II, 96, n. xxxv, ibid. Copia cart. sec. xvIII, ibid.: Arca A, caps. II, n. 35. Copia sec. xIX di E. BICCHIERI, Codice diplomatico, sec. X, n. xxxv, arch. di Stato in Parma.

Affò, Storia di Parma, I, 224, cit.; 339, n. LVII, ed. da A = FICKER, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens, IV, 29, n. 23. Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma, I, 51-52, cit. Cf. Schiaparelli, Ricerche &c. V, 32.

Regesto: Hübner, n. 868.

† Dum in Dei nomine civitate Parma, in domum sancte Parmensis celesie, in turre noviter edificatam a domnus Sigefredus u(ir) u(enerabilis) eiusdemque sancte Parmensis eclesie episcopus, hubi domnus | Hugo gloriosisimus (b) rex preerat, sub quadam (c) pergola vitis prope ipsa mater eclesia, per data licenciam predicto (b) domni Sigefredi presul, in iudicio retsi|deret Sarilo comes palacii singulorum hominum iusticiam faciemdam (d) ac deliberandam, resedentibus cum eo: Adelbertus vasus (e) domnorum regum; Iohannes, Arnus|tus, Petrus, item Iohannes, Raginaldus (f), Aquilinus, Papius, Racharedus, Alboinus, Ritpertus, Arialdus, Gumtelmus (g) et Fulbertus iudices domnorum regum; | Iohannes, Sigelbertus, Stefanus, Petrus, Adelbertus et Gauselmus notariis (b) sacri palacii; Cristofalus scavinus ipsius Parmensis, Rimegausus, Adelber|tus (h), Constabilis, Stabile, Cunibertus, Petrus notarii ipsius Parmensis; Be-

<sup>(</sup>a) Tra a e g rasura di una o due lettere. (b) Così A (c) La seconda a corretta su m (d) Così A; la e corretta su a (e) Si aveva uuasus; la prima u può essere soltanto corrosa come essere stata raschiata. (f) La seconda a corretta su altra lettera. (g) Tra 1 e m rasura di li (h) La a corretta su altra lettera.

rengerius filius quondam item Berengerii, Arialdus, item Berengerius, Adericus, Ado (a), Ber nardus, Iohannes, Namdivaldus et (b) Vuinigisus et Leo vasi (c) predicto pontifici; Ino, Bruningus, Gumtardus, Lanfrancus et Tetgerius (d) vuasi | Huberti comes; Gundelbertus, Adelbertus, item Adelbertus, Cristofalus et Restaldus de predicta 5 civitate et reliqui plures. Ibique eorum | veniens presencia Madelbertus notarius et avokato canonice Sancte Dei genetricis Marie sita Parma, et ostensit ibi noticia una, hubi | continebatur in ea inter cetera, qualiter adramiset se Rodulfus filius quondam Odilardi ad probandum per testes, quod de molendinum illum, qui 10 est edificatum sub urbem huius civitatis Parma prope porta qui dicitur Pediculosa, infra istos treginta annos | investitus fuiset, cousque pars predicte canonice cum exinde desvestiset: et ego dedi ei vuadia de placito et testes ipsos reprob[an]dum | per testes aut omines per inquisicionem da pars predicte canonice; constitutum 15 placitum missum fui infra tres dies, quas vos | Sarilo comes palacii ic civitate Parma tenuisetis; hodie est transhacto die tercio, quod vos placitum tenere incipistis, et ego | semper istos die paratus fui cum iam dictos testes seu cum scuto et fuste reprobacionem ipsam dandum, et odie ic vestri | presencia paratus sum cum ipsos testes 20 cum scuto et fuste reprobacionem ipsam dandum, sicuti vuadiam dedi. Cum | ipse Madelbertus notarius et avocatus taliter retuliset, tunc predictus Sarilo comes palacii fecit predictus Rodulfus | per ipsum placitum (e) et foris querere; set eum ibi non invenit. et hanc noticia pro securitate pars predicte [cano]nice | fieri admonue- 25 runt (f). Quidem et ego Vualandus notarius domnorum regum ex (g) iussione suprascripto comiti palacii seu (h) iudicum | amonicionem scripsi; anno regni domnorum regum Deo propicio domni Hugoni nono, Lotharii vero quinto, tercio kal. iunii, indic. octava. 30

- + SARILO COMES PALACII SUBSCRIPSI.
- † Aquilinus iudex domnorum regum interfui.

<sup>(</sup>a) La o corretta su altra lettera. (b) et su rasura. (c) Si aveva uuasi; la prima u può essere soltanto corrosa come essere stata raschiata. (d) La seconda t su cancellatura di g (e) La 1 corretta su altra lettera. (f) Tra n e t cancellatura di c (g) Corretto da et (h) La s corretta su e

- + Iohannes iudex domnorum regum interfui.
- † Arnustus iudex domnorum regum interfui (a).
- + Petrus iudex domnorum regum interfui.
- † Iohannes iudex dominorum regum interfui (b).
- + Papius iudex domnorum regum interfui.
- + Racharedus iudex dominorum regum intersui.
- + Ritpertus iudex domnorum regum interfui.
- + Ego Cristofalo notarius et scavino interfui.
- + Ego Rimegauso notarius ibi fui.
- + Ego Adelberto notarius interfui.
- + Ego Constabile notarius ibi fui.
- + Ego Stabile notarius ibi fui.

5

10

+ Ego Rimperto notarius ibi fui.

# XXXIX.

(935) settembre 18, Pavia.

Placito in favore del vescovado di Parma tenuto dal conte Sarilone alla presenza di Ugo e Lotario re.

Copia sec. XI, arch. Capitolare di Parma [B]. Copia cart. sec. XVII nel ms. Diplomi varii, A, III, 18, c. 96 della bibl. Comunale di Siena. Copia cart. sec. XVIII, nel cod. X.C.17, bibl. Estense, Modena. Copia 1750 nel Transumptum omnium documentorum dell'arch. Capitolare di Parma, II, 98, n. XXXVI, arch. Capit. di Parma. Copia sec. XVIII, ibid.: Arca A, caps. II, n. 36. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, I, a. 935, ms. bibl. Nazionale di Torino, dal Muratori. Copia sec. XIX di E. Bicchieri, Codice diplomatico, sec. X, n. XXXVI, arch. di Stato in Parma.

Muratori, Antiq. Ital. II, 935, ed. da B, ritenuto « autographum »; Annali, a. 935, estr. = Tacoli, Memorie storiche della città di Reggio di Lombardia, III, 73, estr. = Pessani, Dei palazzi reali che sono stati nella città e territorio di Pavia, pp. 37, 119, cit. = Robolini, Notizie della sua patria, II, 64, cit. = Giulini, Memorie spettanti alla storia della città e campagna di Milano, I, (Milano, 1854), 477, estr. Affò, Storia di Parma, I, p. 225-26, cit.; 340, n. Lviii, ed. da B. Cherbi, Le grandi epoche della chiesa vescovile di Parma, I, 179, cit. Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma, I, 52, cit. Cf. Bresslau, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad II, I, 66, nota 1, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 184, cit.; Hofmeister, Mark-

<sup>(</sup>a) Seguono alcuni tratti, che non sembrono note tachigrafiche; cf. Bullettino dell'Ist. stor. It., n. 33, p. 4, nota t. (b) Segue, in note tachigrafiche, Ioannes

grafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit. p. 407, nota 2, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 32, cit.; Pivano, Le Valli dei Cavalieri, op. cit. p. 375. Regesti: Böhmer, n. 1395; Hübner, n. 869.

Contiene un placito del maggio 906 (Hübner, Reg. n. 842), il quale alla sua volta riporta un diploma di Carlo III, del 13 marzo 881 (M. n. 1613 (1570), cit. da B, ritenuta orig.). - Unica fonte di questi documenti, come del diploma di Ugo pure inserto (n. xxvi), è la nostra pergamena [B], e da questa dipendono, direttamente o indirettamente, tutte le altre copie. Circa la probabilità che il testo sia stato interpolato in qualche parte, cf. Ricerche &c. V, 211-12. Riproduciamo anche il testo del diploma di Carlo III, secondo la copia e senza introdurre modificazioni o correzioni.

R Dum in Dei nomine civitate Papia, in palacium noviter aedificatum ab domnum Uglonem (a) gloriosissimum rex, in caminata dormitorii ipsius palacii, ubi ipse domnus Ugo et Lothario filio eius gloriosissimi reges preessent, in eorum presentia esse Sarilo comes palacii singulorum hominum iusticiam faciendum ac 5 deliberandum, eramque (b) cum eis: Atto Vercelensis, Batericus Eboriensis sanctarum Dei ecclesiarum venerabilibus episcopis; Ubertus illuster marchio et filio idem domni Ugoni piissimi regis; Ubertus, Lamfranccus (a), Gariardus, Giso, Rainulfus qui et Albericus, Iohannes, Teudinus et Martinus vassi idem domnorum re- 10 gum; Iohannes, Arnustus, Vualfredus, Raginaldus, Vualpertus, item Iohannes, Adelgisus et Arialdus iudices domnorum regum; Otgerius et item Otgerius vasalli suprascripto Uberti marchio; Berengerius vasallo domni Sigefredi episcopo; Ansaldus de vico Alloni, Gariardus de Parpanense et reliqui plures. Ibique eorum veniens 15 presentia predictus domnus Sigefredus u(ir) u(enerabilis) (c) episcopus sanctae Parmense ecclesie et Adelbertus notarius filio quondam Staudeverti habitator eadem civitate Parma et advocato predicto episcopio sanctae Parmensis ecclesiae et idem donni Sigefredi episcopo, et ostenserunt ibi noticia una et preceptum unum, ubi continebatur:

In predicta noticia, sicut hic subter legitur:

(1) Dum in Dei nomine, ad curte Veloniano finibus Parmense, qui est propria domni Adelberti comes et marchio, ubi Bertaldus

20

- (a) Cosi B (b) Si intenda erantque (c) uu scritto nell'interlineo.
- (1) Placito, maggio 906 (Hübner, n. 842).

vasus et missus domni Berengarii regis in iudicium residebat, per licenciam ipsius domni Adelberti marchioni, singulorum hominum iusticias faciendas ac deliberandas, residentibus ibi cum eo: ipse domnus Adelbertus marchio; Deodadus vicecomes; Adelbertus, Gundelprando, Benedicto, Amelgerio, Arifre, Gaudentio, Austremundo scavinis; Otberto, Sigefredo, Arimundo, Liutaldo vasis domni marchioni; Armanno, Vuarinus, Bevinus vassi domni Elbungi episcopus; Ramberto de Tuliore, Autecherio de Pezenano, Ansprando et Aldeverto germanis de Fleso, Gariverto, Rotechildo germanis, Bernardo de vico Pauli, Ramberto, Gamperto de Gambaritico, Rimegauso, Cristofalo, Giso, Giselberto, Petrus, Constantinus notariis et reliquis multis. Ibique eorum veniens presentia Elbuncus (a) venerabilis sancte Parmensis ecclesie episcopus una cum ipse Benedicto scavino et avocato ipsius episcopio, et ibi ostenserant (b) preceptum unum, et nos eum ab ordine relegi fecimus, et in eo relegiente continebat (b):

(1) In nomine sanctae et individue Trinitatis. Karolus divina favente clementia imperator augustus. Imperiali clementia congruum fore credimus, venerabilium locorum statum iure regni nostri prosperis adheresfere (c) successimus (d), quia si ecclesias om-20 nipotentis Dei temporalibus donamus muneribus, thesaurum non deficientem nobis procul dubio thesaurizamus in celis, qui non consumat erugo, nec fures effodiunt, nec furari possent (b). Quapropter noverit omnium sanctae Dei Ecclesie nostrorumque fidelium presentium scilicet ac futurorum solercia, qualiter interven-25 tum (b) ac peticione Berengarii nec non et Vualfredi sublimium comitum dilectorumque fidelium et consiliariorum nostrorum Vuibodus sanctae Parmensis ecclesie reverentissimus episcopus dilectus fidelis noster nostri augustalis culmen postulavit regiminis, ut pro Dei amore animeque nostre omniumque parentum nostrorum (e) 30 mercedem (b) locellum quedam (b), Luculo nomine, scito in alpinis ac scopulosis vastarum (f) moncium locis in comitatu Parmensis (b), iuris

<sup>(</sup>a) La n corretta su altra lettera, i oppure prima asta di u principiata. (b) Cosi B (c) Così B; forse per adherescere (d) Così B; forse per successibus (e) La prima r corretta su i (f) Così B; la u su rasura e pare di b; la seconda a corretta da o

<sup>(1)</sup> Diploma di Carlo III, 881 marzo 13 (M. n. 1613 (1570)).

regni nostri, sibi et ecclesie suae concederemus cum finibus et terminis suis inter gaium et costam Finalem, decurrentibus videlicet finibus illis ab alveo torrentis qui dicitur Incia per montem Comanensem, et inde protendentibus in montem de Calabiana, declinantibus capud in pratum (a) Rotundum, venientibus silicet illis per 5 montem de Valle Vicinaria (b) inde vero in montem de Perito et inde in montem de Scaluga deinde autem per monte (c) de Possesi, transeuntibus siquidem per montem Almaria et inde per costam Finalem descendentibus in prenominatum torrentem Inciam. Cuius rrecibus benigno favore inclinati, hoc nostrum eidem Vuibodo ve- 10 nerabile (c) episcopo fideli nostro iussimus conscribi preceptum et hanc imperialis nostre concessionis paginam, per quam predictum locellum, nomine Luculum, situm in scopulosis moncium locis infra comitatum Parmense, cum designatis finibus et terminacionibus cum omnibus superioribus et inferioribus suis in integrum, 15 sicut supra insertum est, donamus, concedimus atque largimur sempiternalem (c) iure proprietario eidem Vuibodi episcopo suisque successoribus a parte (d) predicte Parmensis ecclesie, ut habeat, teneat, possideat (e) ac fruatur perenniter tam ipse Vuibodus episcopus quamque et successores eius a parte, ut dictum est, prelibate ec- 20 clesie in eternum, omnem (c) publica inquietudine vel repeticionem (c) remota atque extincta. Si quis vero, quod minime credimus, nostris et futuris temporibus contra hoc nostre donacionis, concessionis seu largicionis preceptum in supradictis finibus et descriptis terminationis (c) ab hinc et deinceps iam dicto Vuibodo episcopo suis- 25 que successoribus iniuste aliquam molestiam intulerit, sciat se compositurum (f) auri optimi mancusos mille, medietatem palacio nostro et medietatem sepe nominato Vuibodo episcopo suisque successoribus quibus violentia inlata fuerit. Et ut hoc nostre donacionis seu concessionis edictum firmis (e) habeant hac diligencius ab om- 30 nibus observetur, manum (c) propria subter confirmavimus et bulla nostra iussimus insigniri.

Signum domni Karoli serenissimi imperatoris augusti.

<sup>(</sup>a) in pratum nell'interlineo. (b) La c corretta d.i.t; la prima asta della n corretta su lettera principiata, forse a (c) Così B (d) -ar-scritto nell'interlineo. (e) La seconda s corretta da p (f) composityrum colla y corretta su o

Inquirinus notarius ad vicem Liutoardi archicangelarii recognovi et subscripsi.

Dato (a) tercio id. mar., anno incarnationis Domini .DCCCLXXX., et domni Caroli serenissimi imperatoris anno primo, per indic. .XIII. 5 Actum Ticino, palacio regio. in Dei nomine feliciter, amen.

Cum ipsum preceptum ab ordine relectum fuisset, interrogati sunt ipsis (a) Elbuncus episcopus et Benedictus eius advocatum (a) pro qua causa ibi ipsum ostenderent preceptum. qui dixerunt: uere pro ideo istum ostensimus preceptum, ut sciatis qualiter ego pars ipsius 10 mee ecclesie ipsis rebus, quod in eo legitur, habeo et deteneo iure proprietario, et eum sirens (b) et occultum vel conludiosum tenere non volo, et, quod plus est, volo ut dicant istis doinnus Adelbertus comes et marchio et Berta coniuge eius vel iste Boniprandus eorum advocato, qui hic adpresens sunt, si ipsis rebus, quod in eodem 15 legitur preceptum, nobis parti nostre ecclesie contradicere volerent an non. qui et ipsis Adelberto et Berta iocalibus et Boniprando advocato eorum professi et manifesti dixerunt, quod ipsum preceptum in omnibus bonum et verum est, et ipsis rebus, quod in eo legitur, non contenderent nec contradicere quesisent, quia cum 20 lege non poterent, sed propriis ipsius vestre ecclesie esse debent. cum hec omnia taliter actum et manifestum fuisset, paruit nobis superscriptorum iudicum (c) et auditores esse rectum, et iudicavimus ut ammodo in antea ipsis rebus iuxta ipsum preceptum ipse Helbuncus episcopus parti (d) sue ecclesie habere et detinere deberet, 25 et ipsis Adelberto et Berta iocalibus vel ipse Boniprandus eorum advocato fuissent sibi exinde taciti et contenti. pro hac causa ad memoriam retinendum ammonuimus exinde Martinus notarius hanc (e) noticiam commemoracionis scribere. Ouidem et feci (a); anno domni Berengarii regis octavo decimo, mense madio, indic. nona.

30 Signum manu Bertaldi vassus et missus domni regis, qui ut supra interfui.

Signum manu Deodati vicecomes, qui ibi fuit. Ego Adelbertus (f) scavinus ibi fui.

<sup>(</sup>a) Cost B (b) Si intenda silens; tra s e i rasura di e (c) ludic-su rasura.
(d) Corretto da partim con rasura di m (e) La h corretta su d (f) La l corretta su b

Gundelprandus scavino ibi fui.

Signum manu Amelgerii scavino, qui interfui.

Signum manu Arfri (a) et Gaudencii scavinis, qui ibi fuerunt.

5

10

15

Ego Austremundo scavino ibi fui.

Ego Rimegauso notario ibi fui.

Ego Giselbertus notarius ibi fui.

Ego Cristofalus notarius ibi fui.

Ego Giso notario ibi fui.

Ego Petrus notarius ibi fui.

Ego Otbertus ibi fui.

Ego Arimundo ibi fui.

Signum manu Sigefredi et Liutaldi vassis domni Adelberti marchio, qui ibi fuerunt (b).

Signum manu Almerici (e) et Armanni et Vuarini et Bevini, qui ibi fuerunt.

In predicto precepto continente in eo ab ordine per omnia ita: (Segue il testo del diploma di Ugo n. xxv1).

Erat preceptum ipsum manum (d) propria idem domni (e) Hugoni (d) gloriosissimum rex firmatum et ab eius anulum sigilatum. noticia ipsa et predictum preceptum ostensi et ab ordine lecti, in- 20 terrogati sunt predictus domnus Sigefredus episcopus et Adelbertus notario et advocato ab his iudices et auditoribus, pro qua causa predicta noticia et iam dictum preceptum ostenderent. qui dixerunt: vere ideo hic vestri presentie istam ostensimus noticia et preceptum, ut ne quislibet homo dicere possit, quod nos a parte 25 predicto episcopio sanctae Parmensis ecclesie eis sirens (f) aut occulte vel conludiose habuissemus aut detenuissemus, et, quod plus est, querimus ut dicant iste Albuinus iudex quondam Petri idemque iudici filius et avocato domnorum regum seu pars publice, qui hic adpresens est, si noticia ista et iam dictum preceptum bonum et 30 verax sunt, vel si iam dictam curticella, qui (d) vocatur Luculo, et predicta abbatia, qui dicitur Bercetum, et sicut fines dicernitur (d) de eadem curticellam Luculo, sicut et in ista noticia et preceptum,

<sup>(</sup>a) Cf. p. 117, r. 5. (b) -io qui ibi fuer- su rasura. (c) La a corretta su e (d) Così B (e) domi (f) Si intenda silens

que in ea continet, vel in isto (a) alio precepto, quas iste domnus Hugo piissimus rex sue clementie feci, parti (b) iam dicto episcopio predicte sancte Parmensis ecclesie da pars domnorum regum seu pars publice et quicquid in isti preceptas et noticia continet, qui da 5 pars regia et pars publice pertenuit, contradicere aut sustrahere vult an non. qui et ipse Alboinus iudex et avocatus dixit et professus est: v[e]re noticia ista et preceptum, que in ea legitur, et in istum alium preceptum, quam (c) hic ostensistis, boni et uerax sunt, et predicta curticella, qui vocatur Luculo, cum sua perti-10 nencia, sicut fines discernitur, et iam dicta abacia, qui dicitur Berceto, sive omnibus quicquid per istas preceptas in iam dicto episcopio datis (c) vel concessi sunt da pars regia et pars publice pertenuerunt parti iam dicto episcopio (d) da pars regia et pars publice; unde ego advocatus sum non contradixi, nec contradicere 15 quero, quia nec legibus (e) possum, eo quod propriis parti iam dicto episcopio iuxta ista noticia et preceptum, que in ea legitur, et iuxta istum alium preceptum cum lege esse debent, et pars regia seu pars publice nichil pertinent ad habendum nec pertinere debent cum lege. et dum ibi adpresens esse Anscarius marchio quondam 20 Adelberti idemque marchioni filio et Raperto, qui et Azo, filio quondam Garibaldi de loco Vedolio adiutor eius, qui eius causa ex regia iussione peragebat, interrogati sunt ab eisdem domnus Sigefredus presule et Adelbertus (f) notario et advocato, quid contra iam dictam noticia et preceptum, que in ea legitur, seu in alium 25 preceptum, ad domnum Hugonem emissum, qui ibi ostenserunt et lecti essent, dicere volerent, vel si iam dicta curticella, qui vocatur Luculo, cum sua pertinencia, sicut fines discernissent, partim iam dicto episcopio contradicere aut subtrahere volerent an non. qui et ipsis Anschario (g) marchio et Raperto eius adiutor dixerunt et 30 professi sunt: vere noticia ista et preceptum, que in ea legitur, sive istum alium preceptum, quam hic ostensistis, boni et verax sunt, et iam dicta curticella, qui dicitur Luculo, cum sua pertinentia, sicut fines discernistis, et quicquid da pars publice pertenuit, qui in ista legitur noticia et preceptas, partim iam dicto epi-

<sup>(</sup>a) La o corretta su altra lettera. (b) Corretto da partim con rasura della m (c) Così B (d) epiŝco (e) Tra nec e legibus rasura di g (f) Adadelbertus (g) Anchario

scopio sanctae Parmensis ecclesie contradicere nec subtrahere non (a) querimus, quia nec legibus possumus, eo quod iusta istas preceptas et noticia propriis parti iam dicto episcopio sanctae Parmensis ecclesie cum lege esse debent, et michi Anscharii (b) nichil pertinent ad habendum nec pertinere debet cum lege. et taliter se 5 predictus Anscario (c) marchio exinde abvuarpivit et absascito fecit. his actis et manifestacio ut supra facta, rectum eorum omnibus paruit esse, et iudicaverunt, ut iuxta eorum altercacionem et predictorum Alboini judex et avocato seu Anscharii marchio et Raperti eius adiutor professionem et manifestacionem, ut pars iam dicto 10 episcopio sanctae Parmensis ecclesie iam dictam curticellam, qui vocatur Luculo, et predicta abbacia, qui dicitur Bercetum, cum suorum pertinenciis et quicquid da pars regia et pars publice pertenuit, qui in ipsas continetur preceptas et noticia, ad suam proprietatem habere et detinere deberent. et ipsis Alboinus iudex et avocato 15 seu pars regia et pars publice atque predicti Auscarius marchio et Rapertus eius adiutor manerent inde taciti et contenti. et finita est causa. et hanc noticia pro securitate ipsius episcopio sancte Parmensis ecclesie fieri iussimus. Quidem et ego Ritpertus notarius et iudex domnorum regum ex iussione superscripto Sa- 20 riloni comes palacii et iudicum ammonicione scripsi; anno regni domni Hugoni et Lotharii filio eius gratia Dei reges Deo propicio domni Hugoni decimo, Lotharii vero quinto, quartodecimo kal. octub., indic. nona.

Sarilo (d) comes palacii subscripsi.
Atto gratia Dei episcopus interfui.
Ego Batericus episcopus interfui.
Iohannes iudex domnorum regum interfui.
Arnustus iudex domnorum regum interfui.
Iohannes iudex domnorum regum interfui.
Vualpertus iudex domnorum regum interfui.
Vualfredus iudex domnorum regum interfui.
Adelgisus iudex domnorum regum interfui.
Lanfrancus ibi fuit.

(a) non scritto nell'interlineo. (b) La s nell'interlineo. (c) Ad Anscario segue rasura di ex (d) La s sopra H

25

30

### XL.

935 dicembre 25, Pavia.

Ugo e Lotario re confermano al monastero di S. Salvatore di Tolla i vari possessi e diritti, e lo prendono sotto la loro protezione.

Originale, bibl. Vaticana, archiv. Barberini [A]. Copia in fasc. cart. del sec. xvi, Abb. de Ss. Salvatori e Gallo di Val di Tolla. Copia de privilegi concessi dagl'imperatori e re à favore della detta abbadia in vari anni, ibid. (1) [B]. CAMPI, Miscellanea, ms. 484, c. 35, R. bibl. Palatina di Parma (copia del xvii sec., non di mano del CAMPI); nel margine: «apud abbatem de Tolla».

Campi, Dell'historia eccl. di Piacenza, I, 485, n. XXXXVIII, da A = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 444, datum = Muratori, Antiq. Ital. III, 60 e Annali, a. 935, datum = Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, III, 159, cit. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 7; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 34, ed. L. Schiaparelli. Cf. Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 89, nota 8, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 32, cit. Intorno al monastero di Tolla, vedasi Kehr, Italia pontificia, V, 528-29.

Regesto Böhmer, n. 1396.

L'originalità del diploma è attestata e dalla firma nei monogrammi e dal sigillo (cf. Ricerche &c. V, 160); il medesimo scrittore ha eseguito copia, in forma di originale, del diploma di Berengario I 19 gennaio 903 (DB I, n. XXXVIII), per lo stesso monastero (cf. Bullettino &c. IX, 26-27, 34-35 e Ricerche &c. V, 69). Il testo dipende in parte da quello di Berengario (cf. Ricerche &c. V, 164); mentre è riprodotto quasi letteralmente il passo riguardante la chiesa di Milano, si ha una redazione libera, ma conforme agli usi della cancelleria, nelle formule di immunità e di mundio (cf. Ricerche &c. 115). Il nostro diploma è citato in quello di Federico I del 28 gennaio 1167 (STUMPF, n. 4079 a), e si cf. il testo del diploma di Enrico II, 1014, pure per lo stesso monastero (DH II, n. 297; il testo dell'orig. è pubblicato in appendice ai diplomi di Corrado II, Diplom. reg. et imp. Germ. IV, 421). È da datarsi coll'a. 935, essendo usato lo stile della natività (cf. Ricerche &c. V, 151). Charta transversa.

- (C) ‡ In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius divina providentia reges. Si venerabilia loca nostrae tuitionis auxilio
- (1) Cf. Kehr, Otia diplomatica nelle Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Phil.-hist. Klasse, 1903, pp. 259-60; Nachträge zu den Römischen Berichten, ibid., p. 548; Italia pontificia, V, 529.

beneficio potiori ditentur, remunerationes aeternas (a) nobis profuturas non dubitamus. Ideoque noverit omnium fidelium sanctae Dei Aecclesiae nostrorum \* presentium sciliet (b) ac futurorum universitas, Aribertum venerabilem abbatem karissimumque nostrum fidelem et medicum nostram humiliter exorasse celsitudinem, qua- 5 tenus illum et abbatiam sibi commissam, in honorem domini Salvatoris et in loco Tolla aedificatam, cum omnibus | rebus ad eandem abbatiam pertinentibus, cum servis et ancillis utriusque sexus, cum aldiis et aldiabus, cum liberis hominibus super terram ipsius abbatiae residentibus vel confugium facientibus, sub nostrae tuitionis mund- 10 burdum recipere dignaremur. | Cuius petitionibus annuentes et ipsius loci necessitatem considerantes, recepimus (c) eundem abbatem cum eadem abbatia et cum omnibus rebus ad eam pertinentibus, cum servis et ancillis utriusque sexus, cum aldiis et aldiabus, cum liberis hominibus, | commenditis, libellariis seu super ipsam terram 15 residentibus vel confugium facientibus. preterea, ubi idem monasterium a predecessoribus nostris Ambrosianae aecclesiae largitum penitusque concessum fore perspeximus, volumus censentes, ut, cui | subditum adeo esse monstratur, eiusdem aecclesiae monasteriorum privilegia imitetur in cunctis, id est [u]t abbas predicti monasterii, 20 qui pro tempore fuerit, quicquid in domo coltili ubicumque suorum locorum laborare studuerit, sive ipsius monasterii | familiares vernuli hoc (d) quod proprio pro vestimento adquirentes elaboraverint sudore, nulla ex his decima neque ab episcopo Placentinae ecclesie suisque successoribus neque a quibuspiam eiusdem episcopatus plebium archipresbi- 25 teris exigatur, sed hospitio (c) | eiusdem monasterii offerre conetur, quia sic prenominate (f) Ambrosianae ecclesiae coenobia peragere comperimus. precipientes itaque iubemus, ut nullus pontifex nullusque marchio, comes, vicecomes, sculdascio, locopositus, vicarius, decanus, saltarius | seu quislibet publicae vel private ecclesiasticaeve rei exactor 30 vel aliqua regni nostri magna parvuaque (b) persona eundem abbatem successoresque suos de decimis superius prelibatis (g) vel de rebus eorum seu de ipsis que ad ipsam abbatiam pertinent | vel

<sup>(</sup>a) -rna- su rasura. (b) Così A (c) Si completi sub nostrae tuitionis mundburdum (d) Si intenda de hoc come ha il diploma di Berengario. (e) hos- su rasura. (f) -na- su rasura. (g) La e corretta su altra lettera.

de liberis hominibus seu servis, aldiis et aldiabus, de libellariis quoque commenditis, quin etiam de illis super terram iam dicte abbatic residentibus aut confugium facientibus inquietare vel molestare aut aliquam diminorationem vel invasionem | facere presum-5 mat. pro ampliori denique liberalitatis tuitione damus eidem abbati suisque successoribus licentiam ubicumque locorum suum fugitivum servum invenerint, comprehendendi absque calumnia, remota contradictione | publici ministerialis. statuimus etiam, ut nullus libellarium predicti abbatis suorumque successorum vel predictae 10 abbatiae in sua terra recipiat, [quo]usque eidem abbati suisque successoribus, qui pro tempore fuerint, ipse libella|rius, qui inde exire voluerit, penam sui libelli exsolvat. insuper precipimus atque nostra r[egali au]ctoritate inbemus, ut nullus pontifex, nullus marchio, nullus comes, nullus augustaldio, nullus sculdascio, n[ull]us rei pu-15 blice minister | nullaque maior vel minor persona infra regnum nostrum prelibatum venerabilem abbatem eiusque successores [seu] (a) abbatiam sibi comissam, in honorem domini Salvatoris in loco Tolla aedificatam, de omnibus rebus mobilibus et immobilibus vel de iam dictis decimis seu de libe|ris hominibus, servis et ancillis, 20 aldiis et aldiabus sine regali deffinitione disvestire vel aliquam violentiam contra eiusdem abbatiae prepositos facere presummat, quatenus hac nostra tuitione muniti pro nostra incolumitate statuque regni | nostri altissimum Deum valeant exorare, omni contrariae partis inquietatione vel molestatione aut exactione supplosa. 25 quis igitur huius nostrae munificentiae vel mundburdi violator extiterit, noverit se compositurum auri optimi | libras .L., medietatem kamere nostre et medietatem parti predicte abbatie et iam dicto abbati suisque successoribus qui ipsam (b) abbatiam pro tempore habuerint. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus im 30 perpetuum (6) observetur, | manu propria corroborantes de anulo nostro subter iussimus adsignari.

\* Signa dominorum Hugonis et Lotharii (MF) (MF) piissimorum regum. \*

<sup>(</sup>a) Cosi in B (b) La s corretta su a (c) La prima u corretta su e

\* Petrus cancellarius ad vicem Gerlandi abbatis et archicancellarii (a) reconovi (b) et subscripsi. \* (S R) (SI).

Data .viii°. kal. ian., anno dominicae incarnationis .dcccc°xxx°vi°. (6), dominorum autem piissimorum regum Hugonis videliet (b) .x.°, Lotharii autem .v.°, indic. .viiii.\* Actum Papiae. feliciter, amen. 5

#### XLI.

936 febbraio 6, Pavia.

Ugo e Lotario re donano alla chiesa di Parma i possessi che Vulgunda, detta Aza, ebbe dal vescovo Guibodo di Parma e donò alla contessa Berta, madre del re Ugo.

Originale, arch. Capitolare di Parma [A]. Copia cart. sec. XVII nel ms. A, III, 18, c. 113, bibl. Com. di Siena. Copia 1750 nel Transumptum omnium documentorum dell'arch. Capitolare di Parma, II, 111, n. XXXVII, arch. Capit. di Parma. Copia cart. sec. XVIII, ibid.: arca A, caps. II, n. 37. Copia cart. sec. XVIII, nel ms. X.C. 17, bibl. Estense di Modena. Copia Gozzi, cod. 426, c. 80, della bibl. Reale Palatina di Parma. Copia cart. sec. XVIII, cod. 479, ibid. Terraneo, Tabularium Celto-Lignsticum, I, a. 935, ms. bibl. Nazionale di Torino. Copia sec. XIX di E. BICCHIERI, Codice diplomatico, sec. X, n. XXXVII, arch. di Stato in Parma.

Muratori, Antiq. Ital. III, 55, da A = Mabillon, De re diplomatica, II, 3 ed., app. p. cxx = Cherbi, Le grandi epoche della chiesa vescovile di Parma, I, 179, cit. Affò, Storia di Parma, I, 226, cit.; 345, n. lix, ed. da A. Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma, I, 52, estr. Cf. Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit. p. 404, nota 2, estr.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 89, nota 9, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 32, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1397.

Scrittore ignoto (cf. Ricerche &c. V, 69); la pergamena ha i caratteri estrinseci propri di un originale e fu scritta con due inchiostri: col primo, molto pallido, si eseguirono il testo, fino a «episcopo» (p. 128, r. 2), e la signatio coi monogrammi; con altro inchiostro, più scuro, «Sigefredo» (p. 128, r. 3), l'ultima linea del testo, la recognitio e la datatio. Il tratto di firma nei monogrammi è nel colore del primo inchiostro. Intorno alla narratio e al ricordo dei possessi privati che il re Ugo ereditò dalla madre Berta, cf. Ricerche &c. V, 91, 187. L'indizione non corrisponde agli altri dati cronologici, ma vorrebbe l'anno 935 (cf. Ricerche &c. V, 148).

(a) La terça c su rasura di l (b) Così A (c) -vi corretto, mediante rasura, da vii o da viii

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius gratia Dei reges. Regalis dignitas ad hoc de die in dem (2) in melius proficiscitur, si sanctarum Dei aecclesiarum curam et sollicitudinem gerit, et hoc stabilire curat, quatinus illi qui Deo perpetuliter (b) \* servire 5 et ministrare debent nullam habeant indigentiam. Ideoque nos in Dei nomine Hugu (c) et Lotharius reges, ipsarum ecclesiarum, Deo annuente, secundum [q]ualitatem temporis curam gerentes, de proprietatibus | nostris a parentibus nostris nobis per successonem (d) advenientibus, Deo omnipotenti et gloriose virginis (c) Mariae ma-10 tris (c) suae famulari et obedire cupientes, sanctam Parmensem ecclesiam, quae in ipsius honore fundata est, | ex ipsa nostra propria hereditate ditare studuimus, quatinus nobis parentibus (e) nostris ad remedium proficiat sempiternum. Idcirco, prout iuste et legaliter possumus, donamus predictae sanctae Parmensis (c) ecclesiae, lin 15 honore iam dicte sanctae Mariae constructae, et venerabili episcopo Sigefredo fideli nostro suisque successoribus et canonicis ibi cottidianum servitium Deo et sanctae Mariae exhibentibus omnem proprietatem illam que | fuit quondam Vulgunde (f), quae Aza vocabatur, quam adquisivit ipsa de Vuibodo sanctae Parmensis ipsius 20 ecclesiae episcopo, sub integritate, in singulis comitatibus, territoriis vel locis in regno Italico et Romania coniacente (g), ipsa (h) | Vulgunda (i), quae Aza vocabatur, bone memoriae Bertae comitissae gloriosissimae matri nostrae contulit, quatinus, sicut possessa fuit ab ipsa Vulgunda, quae et Aza vocabatur, sic sit in iurae (c) ipsius 25 ecclesiae et utilitate | ipsius episcopi et successorum suorum et canonicorum ibi servientium in perpetuum, una cum ecclesiis, casis, cortibus, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salictis, sationibus, aquis aquarumque decursibus, montibus, vallibus, lalpibus, planciebus (i), cum servis et ancillis utriusque sexus, cum aldio-30 nibus et aldianis et cum omnibus quae dici vel nominari possunt ad ipsam proprietatem iuste et legaliter respicientibus in integrum. Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, sciat se com-

<sup>(</sup>a) Si intenda diem (b) Si intenda perpetualiter (c) Così A (d) Si intenda successionem (e) Si intenda et parentibus (f) Corretto, e pare da prima mano, mediante rasura, da unibodo (g) Così A; Italico et Romanie coniacent- su rasura, e pare di prima mano. (h) ipsa scritto nel margine, e pare da prima mano; si intenda quam ipsa (i) unl- scritto nel margine, e pare da prima mano. (j) Si intenda planiciebus

positurum auri optimi libras centum, medietatem kamerae nostrae et medietatem predictae sanctae Parmensis (a) ecclesiae et episcopo Sigefredo | suisque successoribus qui ibi pro tempore fuerint. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes de anulo nostro subter anotari iussimus.

\* Signa serenissimorum (b) (M F) (M F) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Petrus cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data .VIII. id. FEBR., anno dominice incarnationis .DCCCCXXXVI., 10 regni autem domni Hugonis invictissimi [relgis. .x., item domni Lotharii regis .v., indictione VIII. Actum Papia. in Dei nomine feliciter.

#### XLII.

936 maggio 17, Pavia.

Ugo e Lotario re, a preghiera dell'arcivescovo Ildoino di Milano e del vescovo Guido di Piacenza, confermano all'ex imperatrice Anna le corti Riva (di Chiavenna) e Mauriatica avute in dono da Berengario I.

Originale, biblioteca Ambrosiana, Milano: DI, n. 25 [A]. Della Croce, Codex diplom. Mediolanensis, ms. D. S. IV. 2, c. 53, ibid., dal Muratori.

Muratori, Antiq. Ital. III, 57, da A = Heumann, De re diplom. imperatricum, p. 458 = Mabillon, De re diplomatica, II, 3 ed., app. p. cxxi = Giulini, Memorie spettanti alla storia della città e campagna di Milano, I (Milano, 1854), 478-79, estr. Codex diplom. Langobardiae, col. 937, n. dxlix, ed. Porro Lambertenghi, da A. Historiae patriae Monumenta, to. XVI. Leges Municipales, II, 367, ed. A. Ceruti, da A = Buzzetti, Documenti della Rezia Chiavennasca anteriori al XIV° secolo, p. 3, n. 5, reg. Cf. Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 86, cit.; Previté Orton, Italy and Provence 900-950 in The English historical Review, XXXII, 345, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1398.

Scrittore noto, da identificarsi probabilmente col riconoscitore (cf. Ricerche &c. V, 68-70). Appartiene al gruppo dei diplomi più solenni, per caratteri estrinseci, di questo scrittore. È andato perduto il diploma di Berengario I

(a) Così A (b) serenissimoru cioè senza segno abbreviativo.

di cui è conferma (cf. I diplomi di Berengurio I, p. 419, n. 36); e il dettato è condotto secondo lo schema o tipo usato per un gruppo particolare di diplomi della nostra cancelleria (cf. Ricerche &c. V, 173). Gli anni di regno e l'indizione corrispondono al 936 (ammettendo che l'anno v. del regno di Lotario sia stato contato in ritardo rispetto all'èra precisa), e l'anno 937 dell'originale, se non è errato, si potrà spiegare coll'uso del computo pisano o con riferimento alla documentazione (cf. Bresslau, Urkundenlehre, I, 2ª ed., 396, nota 2; Ricerche &c. V, 148).

(C) \* In nomine domini nostri Iesu Christi regis aeterni. Hugo et Lotharius gratia Dei reges. Convenit regali magnificentiae in necessitatibus subvenire alterius, et racionabilibus peticionibus nostrorum fidelium assensum \* prebere, quatinus id agendo premium 5 aeternae remunerationis mereatur accipere. Ideoque noverit omnium fidelium sanctae Dei Aecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum universitas, domnum Hildoinum sancte Mediolanensis aecclesiae venerabilem archiepiscopum et Vuidonem sanctae Placentine aecclesiae episcopum excellentissimos fideles atque 10 consiliarios nostros nostram humiliter exorasse celsitudinem, quatinus Anne quondam imperatrici relictae dive memoriae Berengarii imperatoris nostrae confirmationis preceptum | fieri iuberemus, per quod duas cortes olym de iure regni nostri pertinentes, quas idem imperator ei contulit, id sunt cortis in Summolacu que dicitur Ripa 15 et cortis altera que dicitur Mauriatica, confirmaremus et corroboraremus. Quorum petitionibus | annuentes, prout iuste et legaliter possumus, corfirmamus (a) et corroboramus ei predictas duas cortes cum illarum integritatibus, una cum casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salictis, sationibus, aquis aquarumque decur-20 sibus, montibus, vallibus, | alpibus, planitiaebus (b), cum servis et ancillis utriusque sexus, cum aldionibus et aldianis et cum omnibus que dici vel nominari possunt ad ipsas duas cortes iuste et legaliter respitientibus in integrum, ut habeat, teneat firmiterque possideat, | habeatque potestatem tenendi, vendendi, donandi, commu-25 tandi, alienandi, pro anima iudicandi, vel quicquid eius decreverit animus faciendi, omnium hominum iniusta contradictione remota. Si quis igitur huius nostri | precepti violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras quinquaginta, medietatem kamere

<sup>(</sup>a) Cosi A, per confirmanius (b) Cosi A

nostrae et medietatem predictae Anne olym imperatrici suisque heredibus. Quod ut verius credatur diligentiusque | ab omnibus in perpetuum opservetur, manibus propriis roborantes de anulo (a) nostro subter anotari (i]ussimus.

- \* Signa serenissimorum (MF) (MF) Hugonis et Lotharii 5 regum. \*
- \* Petrus cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (S R) (SI D).

Data .xvi. kal. iun., anno dominicae incarnationis .dccccxxxvii., regni vero domni Hugonis invictissimi regis .x., et domni Lotharii 10 item regis .v., indic. .viii. Actum Papiae. feliciter.

## XLIII.

936 giugno 24, Pavia.

Ugo e Lotario re donano al conte Ugo la corte Eltevense (St-Jean d'Octavion), nel contado di Vienne, con settecento mansi.

Copia cart. sec. XVII, ms. BALUZE, LXXV, c. 382 B, bibl. Nazionale di Parigi [B]. Copia cart. sec. XVII, ms. lat. 5214, c. 101, ibid. [C]. Copia cart. sec. XVII, ms. lat. 11743, c. 115 B, ibid. [D]. Copia cart. sec. XVIII, Collection Moreau, VI, c. 53, ibid. [E].

CHEVALIER, Cartulaire de l'abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne suivi d'un Appendice de chartes inédites sur le diocèse de Vienne, p. 232, n. 22\* e cf. p. 368; Description analytique du cartulaire du Chapitre de Saint-Maurice de Vienne, p. 19, n. 31, reg. De Rivaz, Diplomatique de Bourgogne. Analyse et pièces inédites publiées par Chevalier, p. 10, n. l., reg. Dümmler, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen &c., X, 301, n. XIII. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit. pp. 191-92 e note 93, 94, « extrait du cartul. de St-Maurice de Vienne, fol. 12»; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 109, nota 7, cit.; Trog, Rudolf I und Rudolf II von Hochburgund, pp. 76-77, cit.; Poupardin, Le royaume de Provence, pp. 207, nota 4, 232, nota 3, cit.; De Manteyer, La Provence, p. 133, nota 2, cit., Les origines de la maison de Savoie, p. 442 e nota 1, cit.; Labruzzi, Di una recente opinione sull'origine della Real Casa di Savoia in Archivio stor. Ital. ser. V, to. XXVIII, 44 sgg., cit.; Previté Orton, The early history of the House of Savoy, p. 113, nota 5, p. 115, nota 6, cit.;

<sup>(</sup>a) anvlo con v corretto su n

Poole, Burgundian notes, II, op. cit. p. 337, cit.; Hofmeister, Deutschland und Burgund, pp. 45 e 46, nota 1, cit.; Previté Orton, Italy and Provence in The English histor. Review, XXXII, 345, cit.

Le ricordate copie dipendono tutte, direttamente o indirettamente, dal cartolario del XII sec. di S. Maurizio di Vienne, ora perduto (1). Il nostro diploma era trascritto alla c. 12B, colla rubrica: « De 700 mansis et villa Eltevense » (2). L'edizione dello Chevalier è condotta su B – egli però registra le citate copie, ad eccezione di E, ed altre, e nota qualche variante –; quella del Dümmler su C. Riprodurremo anche noi il testo di B, notando alcune varianti di C E, secondo la collazione gentilmente favoritaci dal sig. P. Bouvier della bibl. Nazionale di Parigi; non abbiamo potuto trar profitto delle altre copie, già del resto utilizzate dallo Chevalier (cf. Cartulaire &c. p. 233, nota 1, e p. 368).

Il formulario è perfettamente regolare (cf. Ricerche &c. V, 172–73); l'anno 937, che non corrisponde agli altri elementi cronologici, i quali vogliono il 936, se non è errato, si dovrà spiegare coll'uso del computo pisano o riferire alla documentazione (cf. Bresslau, Urkundenlehre, I, 2<sup>2</sup> ed., 396, nota 2; Ricerche &c. V, 148).

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hugo et Lotharius gratia Dei reges. Noverit omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque praesentium scilicet ac (a) futurorum universitas, \* \* \* nostram humiliter postulasse magestatem (b), quatinus (c) Hugoni comiti et karissimo (d) nostro nepoti quandam cortem nostram infra regnum Burgundiae atque in comitatu Viennense adiacentem, quae nominatur Eltevensae, cum mansos .DCC. (e) et cum omni sua integritate nostra praeceptali auctoritate (f) concedere atque largiri dignaremur. Cuius petitionibus annuentes et ipsius nepotis nostri amorem benivolentiam (g) atque fidelitatem considerantes, hoc nostrum praeceptum fieri iussimus, per quod, prout iuste et legaliter possumus, praedictam cortem (h) iuris nostri (i) pertinentem, in praedicto

<sup>(</sup>a) CE et (b) E maiestatem (c) E quatenus (d) CE carissimo (e) CE septem Queste copie hanno septem anche nella rubrica; più sotto però, pure nel testo, danno septingentos. Che il cartolario avesse. DCC. o septingentos non vi può essere dubbio; cf. Chevalier, Description analytique du cartulaire &c. op. cil.; dà pure. DCC. il Gingins-La-Sarraz, op. cit. (f) E authoritate (g) E benevolentiam (h) Il cartolario doveva avere cortam, come riferiscono BC e altre copie. E cortem (i) Così il cartolario, come altestano le copie, e così forse aveva l'orig.

<sup>(1)</sup> Cf. Stein, Bibliographie générale des Cartulaires Français, p. 558; Wie-Derhold, Papsturkunden in Frankreich, III, op. cit. p. 7.

<sup>(2)</sup> Cf. CHEVALIER, Description analytique du cartulaire du Chapitre de Saint-Maurice de Vienne in Collection des Cartulaires Dauphinois, II, 2, p. 19, n. 31.

comitatu coniacentem, sub omni sua integritate iam dicto nepoti nostro nostra praeceptali auctoritate concedimus, donamus atque largimur, et de nostro iure ac (a) dominio in eius ius ac (a) dominium omnino transfundimus ac (b) delegamus, una cum ecclesiis, casis (c), terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis (d), sationibus, 5 aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, montibus, vallibus, alpibus, planitiebus, cum servis et ancillis utriusque sexus, cum aldionibus et aldianis, cum districtionibus et redictibus suis et cum omnibus rebus ad ipsam cortem, quae nominatur Eltevense, et est mansos septingentos, iuste et legaliter respicientibus in inte- 10 grum, ut habeat, teneat firmiterque possideat, habeatque potestatem vendendi, tenendi, donandi, comutandi (e), alienandi, pro anima iudicandi, vel quicquid eius decreverit (f) animus faciendi, omnium hominum contradictione remota. Si quis itaque huius nostri praecepti violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras 15 centum, medietatem camerae nostrae et medietatem praedicto Hugoni comiti et nepoti nostro suisque heredibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes de anulo nostro subter (g) anotari iussimus.

Signa serenissimorum (h) (M) (M) Hugonis et Lotharii regum. 20

Petrus cancellarius ad vicem Gerlanni abbatis et archicancellarii recognovi et subscripsi (i).

Data .vIII.º (i) kal. iul. (k), anno incarnationis dominicae (l) .DCCCCXXXVII. (m), regni autem domni Hugonis invictissimi regis .x. (n), et domni Lotharii item regis .vI. (o), indictione .vIIII. (p). Actum 25 Papiae. feliciter, amen.

(a) C et (b) CE et (c) casis manca in B (d) Il cartolario dovera avere salatis, come danno le copie. (e) E commutandi (f) E quidquid decreverit eius (g) CE super (h) Il cartolario, come danno tutte le copie, avera reverentissimorum, ma cf. Ricerche &c. V, 127. (i) et subscripsi mancava nel cartolario, come non leggesi in tutte le copie. (i) CE octavo (k) C iullii E iulii (l) Tutte le copie hanno domini, e così dovera avere probabilmente il cartolario, oppure la forma abbreviata dom o dui; cf. Ricerche &c. V, 129. (m) CE 937 (n) CE decimo (o) CE sexto (p) CE nona

#### XLIV.

937 giugno 15, Como.

Ugo e Lotario re donano alla chiesa di Como, in favore dei canonici, le chiuse e il ponte di Chiavenna con tutti i redditi spettanti al fisco.

Privilegia Cumanae ecclesiae, ms. membr. del sec. XIV, F.S.V, 24, c. 11, bibl. Ambrosiana, Milano, colla rubrica: Privilegium de clusa et ponte Clavenne cum omni redditu concessum Azzoni episcopo [B]. Privilegia Cumanae ecclesiae, ms. cart. del sec. XV, c. 22, arch. della curia Vescovile di Como [C]. Copia cart. del sec. XVII nel citato ms., c. 47, della bibl. Ambrosiana, da B. Copia cart. del sec. XVII in Monumenta UGHELLI, cod. Vat. Barberini 3221 (XL.18), c. 356 B, da C. Copia PICCI, bibl. Comunale di Como, da C [D].

Iovii Historiae patriae liori duo (Venetiis, 1629), p. 167-68, cit. (nelle Opere scelte di B. Giovio, edite dalla Società storica Com. [Como, 1887], p. 188, cit.). BALLARINI, Compendio delle croniche della città di Como, p. 114, cit. UGHELLI, Italia sacra, V, 1ª ed., col. 261; 2ª ed., col. 275, da C. TATTI, Annali sacri di Como, II, 798, da C = QUADRIO, Dissertazioni critico-stor. intorno alla Rezia di qua dalle Alpi oggi detta Valtellina, I, 153-54, cit. = MURATORI, Annali, a. 937, datum = CAPPELLETTI, Le chiese d'Italia, XI, 329, ed. = HIDBER, Schweizerisches Urkundenregister, I, 223, n. 1012, reg. ROVELLI, Storia di Como, II, 63-4, cit. ROMEGIALLI, Storia della Valtellina, di Bormio e Chiavenna, I, 114, 115, cit. Codex diplom. Langobardiae, col. 939, n. DL, ed. PORRO LAMBER-TENGHI, da B. CROLLALANZA, Storia del contado di Chiavenna, p. 71, cit. Codice diplom. della Rezia nel Periodico della Società storica di Como, III, 52, n. 18, ed. F. Fossati, da D. Cf. Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 33, 83, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 90, nota I, cit.; BRESSLAU, Excurse zu den Diplomen Konrads II nel Neues Archiv, XXXIV, 77, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. III (nel Bullettino dell'Istituto stor. Ital., n. 29), 167-68 e V, 33, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1399.

Fu dichiarato falso dal QUADRIO, op. cit., e ritenuto di dubbia autenticità dal Porro, op. cit. (cf. col. 940, nota 1) e dal Fossati, op. cit. (cf. p. 54, nota 1); ma non esistono le difficoltà cronologiche rilevate dal QUADRIO e dal Porro, e per il fatto che nel diploma di Lotario del 950 maggio 31 (n. xv) si parla di donazione delle chiuse e del ponte di Chiavenna alla chiesa di Como, non ne consegue che si debba escludere, in modo assoluto, una simile donazione anteriore – argomento addotto dal QUADRIO –, vale a dire il diploma di Lotario può essere di conferma contrariamente alle espressioni del testo;

nè basta, per rigettarne l'autenticità, dire col Porro che si riscontrano in esso « molte frasi e locuzioni non usate mai nei diplomi genuini ». Le frasi del protocollo e dell'escatocollo, compresi i dati cronologici, sono del tutto regolari; la stessa forma scorretta della recognitio nelle copie B C mostra la dipendenza da forma autentica, che possiamo perciò facilmente restituire (cf. Ricerche &c. V, 64, nota 1). Il contesto ha una redazione particolare con frasi e vocaboli inusitati nel formulario più comune, ma ciò non è sufficiente per dichiarare sospetto il diploma; e si noti specialmente la corroboratio, con frasi, pur nella sua irregolarità, che trovano riscontro in altri diplomi della medesima cancelleria (cf. Ricerche &c. V, 125-26). Nel citato diploma di Lotario ricorrono espressioni simili a quelle del nostro (compreso il passo della narratio: « que usque modo ad partem nostre rei publice inde exigi et exire «solebat»; cf. p. 134, rr. 11-12); orbene, data tale corrispondenza nel dettato dei due diplomi, e ammettendo che sia falso il diploma di Ugo e Lotario - circa quello di Lotario nessun dubbio fu sollevato - dovremmo ritenere che sia stato falsificato sulla base della donazione di Lotario; ma solo un argomento storico potrebbe mostrarci lo scopo di un tale falso che anticiperebbe di pochi anni una donazione per lo stesso destinatario, ed è perciò che, fino a prova contraria, riteniamo autentico il nostro e diploma di conferma quello di Lotario. Come conseguenza poi, sarebbe da rigettarsi il passo relativo alla donazione delle chiuse e del ponte di Chiavenna che si ha nei diplomi anteriori (cf. Ricerche &c. III, op. cit., pp. 167-68 e I diplomi di Lodovico, III, p. 64).

Pare che B dipenda da copia; e forse da questa, anzichè da B, è stata ricavata C, che del resto non giova punto a migliorare il testo.

In nomine domini Dei eterni. Hugo et Lotharius divina favente clementia reges. Noverit (a) omnium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presentium ac futurorum fidelium solercia, Azçonem venerabilem episcopum dilectumque fidelem nostrum nostram adisse clemenciam obsecrans ac multum rogitans, pro sempiterni 5 retributoris amore et nostre nostrorumque parentum anime salute atque nostrorum decessorum et futurorum animarum remedio regum et imperatorum, sue ecclesie paupertati consulere ac necessitati (b) subvenire dignaremur, maxime sacris et ecclesiasticis ordinibus sue destitute ecclesie clusas et pontem (c) iuris regni nostri 10 de Clavenna et omnem redditum et exhibitionem, que usque modo ad partem nostre rei publice exinde exire (d) solebat, perpetualiter

<sup>(</sup>a) BC noverint (b) B neccessitati (c) BC pontes (d) Il diploma di Lolario ha inde exigi et exire; cf. p. 135, r. 10.

in usum ac canonicalem fratrum stipendium miserando pro Deo concederemus, ob id scilicet (a) in stipendiis recreati ac necessitatibus (b) sustentati liberius ac devocius sacris officiis (c) valeant insistere, Deum exorare, presentibus ac futuris veniam supplicare. Cuius quia (d) dignam previdimus postulationem (e), pro amore Dei et sancte Marie virginis eius precibus libenter adquievimus, concedentes atque confirmantes iam dictis sacris ordinibus, scilicet (f) sacerdotibus, diaconibus, subdiaconibus ceterisque ordinibus divinis officiis incumbentibus, clusas et pontem iuris regni nostri de Clavenna 10 cum omni redditu et exhibitione (g) que inde exigi (h) et solvi possunt in integrum, eo scilicet (i) ordine, ut supradictus grex sancte Cumane ecclesie, tam presentes quam futuri, easdem clusas et pontem (k) habeant, teneant in integrum, remota omni publica functione, et faciant inde quicquid voluerint ad cottidiani (1) stipendii usum, 15 ad laudem et gloriam omnipotentis Dei ac sancte Marie virginis sanctique Abondii confessoris, cum nostra plenissima auctoritate. igitur iubendo sanctimus (m) atque sanctiendo per hoc nostrum regale preceptum interdicimus, quod nullus dux, comes, vicecomes (n), episcopus, advocatus, vicedominus aut quislibet regni nostri pro-20 curator neque aliqua parva magnaque persona prelibatos canonicos de iam dictis clusis et ponte disvestire aut inquietare presumat, sed (o) liceat predictis canonicis ipsas clusas et pontem (p) eorumque (q) successoribus pacifice eternaliter tenere. Si vero, quod minime credimus, contra huius nostri precepti statuta quisquam violator 25 extiterit, sciat se compositurum auri purissimi libras ducentas, medietatem camere nostre et medietatem Cumane ecclesie eiusque canonicis. Et ut hoc verum esse certissime credatur ac diligencius ab omnibus conservetur, hoc preceptum nostra iussione exaratum, propriis manibus firmatum, sigillo nostre comunis ymaginis 30 in fine est roboratum.

Signa (M) (M) serenissimorum domni Hugonis et Lotharii regum.

<sup>(</sup>a) B stlicet (b) B neccesitatibus (c) officiis omesso in C (d) C quidem (e) C operationem (f) B s. (g) C exibitione (h) B C exii (i) B stlicet (k) et pontem omesso in C (i) C cotidiani (m) C sancimus (n) C vicecome (o) B C set (p) B C pontes (q) B corque senza segno abbreviativo intersecante la r

Giseprandus capellanus ad vicem Azzonis episcopi (a) et archicancellarii (b) recognovi (c) et subscripsi (d).

Data xvII. kal. iulii, anno dominice incarnationis .DCCCCXXXVII.(e)., domni Hugonis piissimi regis .xt., Lotharii vero filii eius item regis .vii., indictione .x. (f). Actum Cumis civitate. feliciter.

# XLV.

937 ottobre 5, « ad pontem Andria ».

Ugo e Lotario re confermano al monastero di S. Salvatore di Monte Amiata tutti i possessi, i diritti e i diplomi.

Originale, arch. di Stato in Siena: Pergamene di S. Salvatore di Montamiata, a. 937 ott. 5 [A]. Cop. cart. sec. xvi-xvii nel cod. 53, c. 71 dell'arch. Capit. di Viterbo (1). Copie cart. sec. XVIII di C. FATTESCHI, cod. 2115, Mss. Sessoriani 213, c. 191 e cod. 2188, Mss. Sessor. 214, c. 452, bibl. Vittorio Emanuele in Roma. C. FATTESCHI, Memorie di Monte Amiata, cod. 2117, Mss. Sessor. 414, cc. 235-36, cit., ibid. (copia di Valerio Ginanneschi, 1811, in Mss. Palat. 1054, c. 162-63, cit., bibl. Nazionale di Firenze). Cod. 2124, Mss. Sessor. 210, cc. 381, 487-89, ibid., osservazioni di Pietro Paolo Pizzetti.

DÜMMLER, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, X, 303, n. XIV, da copia di A eseguita da CESARE GUASTI. LISINI, Inventario delle pergamene conservate nel diplomatico del R. Archivio di Stato in Siena, p. 32, reg. Cf. Schiaparelli, Ricerche &c. V, 34-9, cit.; Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 333, cit.

Intorno allo scrittore, che ritroviamo in altri diplomi, e forse da identificarsi col riconoscitore, cf. Ricerche &c. V, 70-1. Il testo dipende in parte dal diploma di Lodovico II 853 luglio 4 (M. n. 1194 (1159)) - e vedansi pure i diplomi di Berengario I 915 dicembre 8 (DBI, n. CVIII), Arnolfo 896 febbraio 27 (M. n. 1915 (1864)); - ed è riprodotto letteralmente in quello di Ottone I 962 febbraio 21 (DO1, n. 237), fonte alla sua volta della conferma di Enrico II, 1007 aprile 10 (DH11, n. 130). Il sigillo, già applicato al falso diploma di Rachi per Montamiata (Siena, arch. di Stato: S. Salvatore di Mon-

<sup>(</sup>a) BC Gerardus cancellarius (C cancellarius) ac vicedominus episcopi; cf. intorno alla restituzione, Riccrche &c. V, 64, nota 1. (b) B archicançellarii (c) BC recognovit (d) et subscripsi omesso in BC (e) In C il terzo x è stato espunto con tratto di linea. (f) C decima

<sup>(1)</sup> Cf. Egidi, L'archivio della cattedrale di Viterbo in Bullettino dell'Istituto stor. Ital., n. 27, p. 37, n. x.

tamiata, a. 742; pergamena dell' xi secolo) e da questa pergamena staccato nel 1851, si conserva ora nell'arch. di Stato in Firenze: Sigilli, n. 26 (cf. Fatteschi, *Memorie* &c. ms. cit., p. 236 [p. 163 della copia Ginanneschi]; Pizzetti, ms. cit., p. 389; Brunetti, *Codice diplom. Toscano*, I, 512; Schneider, op. cit. I, 350; Schiaparelli, *Ricerche* &c. V, 160, nota 2). La località dell'actum, è probabilmente Andria, presso Solicciano (Firenze); cf. *Ricerche* &c. V, 34.

(C) \* In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hugo et Lotharius divina favente clementia reges. Si sanctis ac venerabilibus locis ea quae ab antecessoribus nostris collata sunt corroborare studuerimus, et de his \* quae nostri iuris sunt concedere satagimus, 5 aeternae vitae emolumentum adipisci ac presentis status soliditatem propensius augmentari non titubamus. Idcirco omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque (a) presentium | ac futurorum industria noverit, abbatem et monachos in coenobio domini et salvatoris nostri Iesu Christi militantes in monte Amiate nobis la-10 crimabiliter protulisse, quod famis ac nuditatis indigentia ibidem | Deo servire non possent, eo quod cortes et cellae (b), quae a precessoribus nostris ad sumptum (c) eorum collatae sunt, a pravis fusissent distractae hominibus. Nos quidem pro Dei amore animarumque nostrarum remedio, quoniam idem cenobium in no-15 stram devenerat potestatem ac proprietatem, res et predia, quae a nostris precessoribus collata sunt et confirmata ac corroborata, confirmare et corroborare studuimus, et de nostri iuris proprie|tate in monachorum sumptum cortes et cellas contulimus, quatenus sedulo orationes pro nobis matreque nostra Berta ibidem ad Domi-20 num dirigantur. igitur cortes et cellas, massaricia et sortes, familiamque | utriusque sexus quae hactenus tenuerunt, omniaque precepta ab antecessoribus nostris conlata, omniaque (d) instrumenta confirmamus pleniterque corroboramus; et quoniam prefatum cenobium in nostram devenit | potestatem et proprietatem, ex (e) quae a pravis 25 ablata sunt hominibus et alia quibus indigentiam explere valeant, in usum fratrum per hoc nostrum preceptum concedimus, donamus atque largimur, videlicet cellam Sancti | Benedicti, curtem de Palea, cellam Sancti Stephani in [Montisclo, et cellam Sanctae Mariae

<sup>(</sup>a) nrorumque senza segno abbreviativo. (b) L'ultima e su rasura. (c) suptum senza segno abbr. (d) omaque senza segno abbr. (e) Così A; si intenda et, come ha il diploma di Ottone I.

in Lamulas, corticellam de Mustia, [nec] non et corticellam de Titinano, et in Cerri angariales, et curticellam in Fereniano, nec non et cellam | Sancti Salvatoris in vale Racana, et curticellam de Cuniclo cum ipso caiolo de Porciano, et cellam Sancti Stephani in Terquino, seu et cellam Sancti Severi super lacum cum ipsa corticella de Be- 5 santio, cellam etiam Sancti Miniati, nec non et cellam Sanctae Mariae | de Valeriano cum ipsis rebus de Curticiole, cum omnibus adiacentiis et pertinentiis earum, atque cortem Sanctae Mariae ad Offena, et curticellam Sancti Simeonis et Sanctum Petrum in Cervaria, cum omnibus rebus et familiis ad eas in integrum pertinentibus | vel re- 10 spicientibus. denique etiam concedimus predicto cenobio omnia decima, frea et iudiciaria et omnem compositionem et exibitionem publicam ex omnibus manentibus predicti monasterii ob remedium animarum nostrarum | matrisque nostrae in usum peregrinorum ad portam monasterii clamantium. precipimus etiam et statuimus, ut deinceps in futurum 15 haec nostra confirmatio atque donatio a posteris nostris inconvulsa maneat et inlibata, et ut nullus dux, | marchio, comes, vicecomes aut ulla regni nostri magna parvaque persona in domos vel res predicti cenobii violentiam inferat, aut famulos flagellare vel angariare presumat, neque de predictis rebus ullam minorationem facere | satagat; 20 sed liceat abbatem sanctamque congregationem predictas cortes et cellas cum eorum (a) integritatibus tenere, omnium inquie[tudi]ne remota. Si quis igitur hoc nostrum preceptum violare temptaverit, sciat se compositurum auri optimi (b) libras | centum, medietatem kamerae nostrae et medietatem sanctae congregationi predicti cenobii. 25 Quod ut verius credatur diligentiusque observetur, manibus propriis roborantes anuli nostri inpressione subter iussimus insigniri.

\* Signa serenissimorum (MF) (MF) domni Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Giseprandus domnorum regum capellanus regio iussu reco- 30 gnovi et subscripsi. \*

Data. III. NON. octub., anno dominicae incarnationis .DCCCCXXXVII., regni vero domni Hugonis regis .XII., filii [ve]ro eius Lotharii item regis .VII., indictione .XI. Actum ad pontem Andria. feliciter.

(a) Così A (b) La prima i nell'interlineo.

## XLVI.

937 dicembre 12, Colombier (Morges).

Ugo re assegna in dote alla regina Berta sua sposa numerose corti.

Originale, arch. di Stato in Milano: Museo diplomatico, sec. x [A]. Copia sec. xix, ibid., coll'orig.

MABILLON, Museum Italicum, I (1687), 222, cit., pare da A. DÜMMLER, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen &c. X, 305, n. XV, da A. Codex diplom. Langobardiae, col. 944, n. DLIII, ed. PORRO LAM-BERTENGIII, da A. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 21; Bullettino dell' Arch. paleogr. Ital., IX, 88, ed. L. Schaparelli. Cf. Vollhart, De Hugone comite Arelatensi rege Italiae, pp. 17, nota gg, 19, cit.; TROG, Rudolf I und Rudolf II von Hochburgund, p. 52, nota 2, cit.; DÜMMLER, Kaiser Otto der Grosse, p. 110, nota 4, cit.; DAVIDSOHN, Geschichte von Florenz, 1, 102 e nota 4, cit. (ed. ital. I, 152 e nota 3); DARMSTÄDTER, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 33-4, cit.; Poupardin, Le royaume de Provence, pp. 224, nota 6, 238 e nota 3, cit., Le royaume de Bourgogue, p. 67, nota 2, cit.; W. Sickel, Alberich II und der Kirchenstaat in Mittheil. des Instituts für österr. Geschichtsf. XXIII, 92, nota 2, cit.; DE MANTEYER, La Provence, p. 136, cit.; Poole, Burgundian Notes, II, op. cit., 304-05 e nota 19, cit.; Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 4, 71, 231, nota 1, 232, 234, nota 1, 252, nota 3, 301, cit.; Schia-PARELLI, Ricerche, &c. V, 39-40, 188-89, cit.; PREVITÉ ORTON, Italy and Provence, op. cit., p. 346, cit. Vedasi anche la bibliografia del diploma seguente.

La mano che scrisse il protocollo, il testo e la signatio ricompare in un diploma di Lotario (n. x); la datatio, e pare anche la recognitio, sono probabilmente del riconoscitore (cf. Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 86-7; Ricerche &c. V, 70-1). Intorno ai particolari caratteri del documento, « praeceptum dotis », si vedano Bullettino, cit., pp. 86-8 e Ricerche &c. V, 75-6, 79-9; il medesimo formulario è ripetuto nel diploma seguente, dello stesso genere. Gli anni di regno e l'indizione corrispondono al 937, e l'anno 938 dell'originale sarà dovuto all'uso del computo pisano o ad errore o sarà forse anche da riferire alla documentazione (cf. Bullettino cit., p. 88; Ricerche &c. V, 148); il giorno poi va inteso probabilmente non come giorno del matrimonio di Ugo con Berta, ma del fidanzamento (cf. Ricerche &c. V, 40, nota 1).

(C) \* In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hugo et Lotharius divina favente clementia reges. Condito ad imaginem et similitudinem suam primo homini creator omnium Deus coniugem adhibere voluit, ut, quia angelicum ordinem de celis propter

superbiam geiectum solus Adam suplere nequiverat, cum Aeva sibi adlata coniuge filios filiasque gignendo in infinitum multiplicata prole decimum ordinem restauraret et viro mulier iuvamen existeret, quam non ut virum simpliciter de limo terre nasci voluit, sed eam de viri costa somno adempta producens in similem 5 edidit formam, ut una videlicet | eademque caro ambobus esset, et de osse mulier licet fragilem vigorem acciperet. unde et scriptum est: derelinquat homo patrem et matrem et adherebit uxori suae et erunt duo in carne una (1). ipse etiam mediator Dei et hominum novus homo adveniens in Chana Galileae 10 nuptiis interesse | easque sua presentia sanctificare voluit, sponsamque sibi sanctam Aecclesiam socians posteris exemplum reliquit, ut nuptialis federis connexio fieri non desinat, et ad procreandam (a) postmodum sobolem mutua indissolubilique dilectione persistat. His itaque aliisque informatus exemplis, ego in Christi 15 nomine Hugo superni (b) muneris gratia rex, divinae dispositionis predestinatione consultuque nostrorum fidelium Bertam reginam mihi in coniugium copulare decernens, sponsare disposui. Quapropter omnium fidelium sanctae Dei Aecclesiae nostrorumque presentium ac futurorum industria noverit, qualiter | prefate Berte reginae 20 sponsae meae quasdam cortes iuris nostri, cortem scilicet de Senna et cortem de Gaumundio cortemque de Setiaco et castellum de Rivo Torto atque cortem de Urba cum omnibus earum pertinentiis, quae plus quam mille mansos habere videntur; in Tuscana etiam cortem de Notiana cum mansis quadraginta et cortem de 25 Advena cum mansis sexaginta, cortem de Longiano cum mansis triginta et cortem de Blentena cum mansis sexaginta; in Impori cortem quae dicitur Curte Nova cum mansis septuaginta et cortem de Sancto Quirico cum mansis quadraginta; quae cortes in comitatu Lucensi et Pisano coniacere videntur; in Pistoriensi etiam 30 comitatu cortem de Pinto cum mansis quingentis; in comitatu quoque Lunensi Agulliam cum mansis centum, abbatiam de Valeriana cum mansis itidem centum et | cortem de Valle Plana cum

<sup>(</sup>a) La seconda a corretta su u (b) Corretto da supernis, con rasura di s

<sup>(1)</sup> Gen. II, 24; cf. MATTH. XIX, 5.

mansis quadraginta et cortem de Cumano cum mansis sexaginta cortemque iterum quae dicitur Nova cum mansis sexaginta per hanc nostri precepti paginam sub dotis nomine concedimus, donamus penitusque largimur, et de nostro iure et dominio | in eius 5 ius et dominium omnino transfundimus et delegamus una cum aecclesiis et capellis, castellis, casis, servis et ancillis, aldionibus et aldiis, terris, campis, vineis, pratis, silvis, montibus, vallibus, planitiebus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus omnibusque rebus mobilibus et immobilibus ad prelibatas cortes 10 et abbatias in integrum pertinentibus, quatinus proprietario iure habeat (a), teneat firmiterque possideat, habeatque potestatem donandi, vendendi, commutandi, alienandi, pro anima iudicandi et quicquid eius | decreverit voluntas faciendi, omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur hoc nostrae dotis preceptum 15 infringere temptaverit (b), noverit se compositurum auri optimi libras duo milia prefate Bertae reginae nostrae coniugi nostrisque et suis heredibus. | Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anuli nostri inpressione subter iussimus insigniri.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) domni Hugonis et Lotharii regum. \*

20

\* Giseprandus notarius ad vicem Azzonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SI D).

Data pridie idus decembris, anno dominicae incarnationis 25 .DCCCCXXXVIII., regni vero domni Hugonis .XII., filii Lotharii item regis .VII., indictione .XI. Actum in Burgundia, in corte que Columbaris dicitur. feliciter, AMEN.

#### XLVII.

937 dicembre 12, Colombier (Morges).

Lotario re assegna in dote ad Adelaide sua sposa numerose corti.

Originale, arch. di Stato in Milano: Museo diplomatico, sec. IX [A]. Copia cart. sec. XVI nel ms. D. 231 Inf., c. 72 (c. 67, reg.) della bibl. Ambrosiana in

(a) iure h- su rasura di nomine (b) La p corretta su m

Milano. Copia sec. XVIII, arch. di Stato in Milano, coll'orig. Terraneo, Tabularium celto-ligusticum, a. 938, ms. bibl. Nazionale di Torino, estr.

C. Sigonii Historiarum de regno Italiae libri viginti, ed. 1732, col. 406, cit., pare da A. Puccinelli, Cronica dell'abbadia di Fiorenza, p. 188, n. iv, da A. MARGARINI, Bullarium Casinense, II, 41, n. XLIX, da A = Origines Gnelficae, II, 141 = HEUMANN, Commentarii de re diplomatica imperatricum, p. 460 = LEIBNITH Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 480, datum = MURATORI, Annali, a. 938, datum = Lupi, Codex diplom. civ. et eccl. Bergomatis, II, 196, cit. MABILLON, Museum Italicum, I (1687), 222, cit., pare A. FOFEL, Régeste soit répertoire chron, de documents relatifs à l'histoire de la Suisse Romande in Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse Romande, XIX, n. 142, reg. DE ANGELI, Delle origini del dominio tedesco in Italia, p. 207, n. III, ed. da A. Codex diplom. Langobardiae, col. 942, n. DLII, ed. PORRO LAMBERTENGHI da A. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 22; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital., IX, 90, ed. L. Schiaparelli. Cf. Vollhart, De Hugone comite Arelatensi rege Italiae, p. 17, nota gg., cit.; GINGINS-LA-SARRAZ, Les Hugonides, op. cit., pp. 187, 188, cit.; Wurstenberger, Geschichte der ältere Landschaft Bern, II, 47, nota 4, cit.; TROG, Rudolf I und Rudolf II von Hochburgund, p. 52, cit.; DUMMLER, Kaiser Otto der Grosse, p. 110, nota 4, cit.; DARMSTÄDTER, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 34, cit.; Poupardin, Le royaume de Provence, p. 38 e nota 3, cit., Le royaume de Bourgogne, p. 67, cit.; Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, p. 401, nota 4, cit.; KEHR, Italia pontificia, III, 247, cit.; Poole, Burgundian Notes, II, op. cit., 304-05 e nota 19, cit.; Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 71, 252, 303-04, 333, 341, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 39-40, 54, nota 7, 188-89, cit.; Previté ORTON, Italy and Provence, op. cit., p. 346, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1400.

Una sola mano ben nota, e probabilmente del riconoscitore, ha scritto l'intero diploma (cf. Bullettino cit., p. 87; Ricerche &c. V, 70-1). Presenta i medesimi caratteri diplomatici del precedente: è dello stesso genere; è datato dallo stesso luogo nel medesimo giorno; ha identico formulario. Il giorno si può considerare come data del fidanzamento di Lotario con Adelaide (cf. Ricerche &c. V, 54, nota 7). Si noti che il nome Adelaide è sempre su rasura e precisamente, come pare, di «Uuillae». Questi due diplomi ci sono pervenuti dall'archivio del monastero di S. Salvatore di l'avia, istituito dall'imperatrice Adelaide (cf. intorno a questo monastero: Lanzani, Le concessioni immunitarie a favore dei monasteri Pavesi nell'alto medioevo, op. cit., p. 33; Kehr, Italia pontificia, VI, pars 1, 203).

(C) \* In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hugo et Lotharius divina favente clementia reges. Condito ad imaginem et

similitudinem suam (a) primo homini creator omnium (b) Deus coniugem adhibere voluit, ut, quia \* angelicum ordinem de celis propter superbiam eiectum solus Adam supplere nequiverat, cum Eva sibi adlata coniuge filios filiasque gignendo in infinitum multiplicata prole deci-5 mum ordinem restauraret | et viro mulier invamen existeret, quam non ut virum simpliciter de limo terrae nasci voluit, sed [ea]m de viri (c) costa somno adempta producens in similem edidit formam, ut una videlicet eademque caro am bobus esset (d), et de osse mulier licet fragilem vigorem acciperet. unde et scriptum est: derelinquat homo patrem 10 et matrem et adherebit uxori suae et erunt duo in carne una. ipse etiam mediator Dei et | hominum novus homo adveniens in Chana Galileae nuptiis interesse easque sanctificare voluit, sponsamque sibi sanctam Ecclesiam socians posteris exemplum reliquit, ut nuptialis foederis conexio fieri non desinat, et ad pro creandam (e) postmodum so-15 bolem mutua indissolubilique dilectione persistat. His itaque aliisque informatus exemplis, ego in Christi nomine Lotharius divina favente clementia rex, divina dispensante providentia consultuque | nostrorum fidelium Adeleidem (f) filiam divae memoriae Rodulfi regis mihi in coningium copulare decernens, sponsare disposui. Quapropter omnium 20 sidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque presentium ac suturorum industria | noverit, qualiter prefatue Adeleide (g) sponsae meae qu[asdam] cortes iuris nostri, videlicet cortem de Marinco et cortem de Coriano, cortem quoque de Olonna cum omnibus eorum (h) pertinentiis, ad quas mille mansi pertinere cernuntur, in Cornini etiam comi-25 tatu cortem de Valli cum mansis quin[qua]ginta et aliam cortem in eodem Cornino cum mansis triginta, abbatiam etiam de Sexto in comitatu Lucensi sitam cum mansis duo milia, et abbatiam Sancti Antimi in comitatu | Senensi cum mansis mille, atque abbatiam domini Salvatoris in monte Amiate coniacentem in comitatu Clu-30 sensi cum mansis quingentis, qui sunt in summa mansi quattuor milia quingenti octoaginta, per hanc nostri precepti paginam | sub dotis nomine concedimus, donamus poenitusque largimur, et de nostro iure et dominio in eius ius et dominium omnino transfundimus et delegamus

<sup>(</sup>a) -dinem s- ricalcato, forse da prima mano. (b) omnium con segno abbr. (c) La seconda i su rasura di o (d) -bobus esset su rasura. (e) La seconda a corretta su u (f) Adeleidem su rasura di uuillam] (g) Adeleide su rasura di uuillae (h) Così A

una cum castellis, casis, servis et ancillis, aldionibus et aldiis, terris, campis, vineis, pratis, silvis, montibus, vallibus, planitiebus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus omnibusque rebus ad prelibatas cortes et abbatias in integrum pertinentibus, quatenus proprietario inre habeat, teneat firmiterque possideat, habeatque potestate tem donandi, vendendi, commutandi, alienandi, pro anima indicandi et quicquid eius decreverit animus faciendi, omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur hoc nostrae dotis preceptum infringere temptaverit, noverit se compositurum auri optimi libras mille prefatae (b) Adaleidae (c) puellae nostrisque et suis heredibus. Quod ut 10 verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anuli nostri inpressione subter iussimus insigniri.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) domni Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Giseprandus notarius ad vicem Azzonis episcopi et archican- 15 cellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data pridie idus decembris, anno dominicae incarnationis .DCCCCXXXVIII., regni vero domni Hugonis .xiī., filii eius Lotharii item regis .viī., indictione .xi. Actum in Burgundia, in corte (d) que Columbaris dicitur. feliciter.

20

#### XLVIII.

938 (939) marzo 18, Arezzo.

Ugo e Lotario re donano ai canonici di S. Donato di Arezzo la selva Arbororo.

Originale, archivio Capitolare di Arezzo, n. 35 [A]. Copia in rotolo del sec. XI, ibid., n. 138 [B]. Copia nel placito originale del marchese Ranieri di Toscana, 1016 ottobre, cod. A. n. 300, n. 27, bibl. Marucelliana, Firenze [C]. Copia membr. del sec. XV, estratta da B dal notaio «Donatus olim Christowa fani ser Donati», arch. di Stato in Firenze: R. Acquisto Menozzi.

RONDINELLI, Relazione sopra lo stato antico e moderno della città di Arezzo, pag. 78, nota a, estr. Grazini, Vindiciae ss. martyrum Arretinorum dissertatio,

(a) iudicandi su rasura. (b) prefatae su rasura di quod (la seconda a su q; si stara per scrivere quod ut verius) (c) adaleidae su rasura di uuillae (d) corte su rasura.

p. 15, estr. da A. Moneta, Ragioni della chiesa Aretina sopra le enfiteusi di Alberoro e Tegoleto. Raccolta di documenti, p. 1, n. 1, da A. (De Giudici), Lettere critico-istor. scritte da un Aretino, p. 19, estr. Dümmler, Italienische Königsurkunden des zehnten Jahrhunderts nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, XV, 364, n. 11, da copia di A eseguita da J. Ficker, con «XII kal. aprilis». Pasqui, Codice diplom. Aretino, I, 87, n. 63, da A, con «XII kl. aprilis». Cf. Davidsohn, Geschichte von Florenz, I, 103, cit., e cf. nota 2 (ed. ital. I, par. I, p. 153, nota 2); Schiaparelli, Ricerche &c. V, 40, cit.

Ci sono noti i due scrittori che hanno steso il diploma: il protocollo, il testo, la signatio e la datatio sono della mano che possiamo ritenere del cappellano Teodolfo; la recognitio sarebbe probabilmente del riconoscitore stesso (cf. Ricerche &c. V, 70, 72). Il dettato è conforme agli usi cancellereschi e presenta speciale relazione con altri diplomi, in particolare col seguente (cf. Ricerche &c. V, 173); è notevole l'uso della minatio spirituale (cf. Ricerche &c. V, 122-23). Vi può essere incertezza se si debba assegnare al diploma l'anno 938 o il 939 : corrispondono al 938 gli anni di regno di Lotario e l'indizione, al 939 gli anni di Ugo, i quali però verrebbero pure a concordare col 938 se fossero stati cambiati cogli anni di Cristo, anticipando il principio dell'èra del regno (cf. Ricerche &c. V, 148). L'itinerario non offre argomento sicuro, ma ci porta a ritenere più probabile l'anno 938 (cf. Ricerche &c. V, 40). L'anno 939 dell'orig., se non è errato, si dovrebbe riferire alla documentazione, e così pure l'a. del regno di Ugo se computato regolarmente. Il nostro diploma è citato in quello di Enrico IV 1081 luglio 10, per i canonici della chiesa Aretina (PASQUI, Codice diplom. Aretino, I, 339, n. 247).

(C) ‡ In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius divino munere reges. Si sacris ac venerabilibus locis ex nostro iure aliquid conferimus, presentis et aeterne vite statum adipisci non titubamus. Idcirco omnium ‡ fidelium sanctae Dei Aecclessiae (a) nostrorumque presentium ac futurorum sollertia noverit, qualiter pro Dei (b) amore animarumque nostrarum patris matrisque remedio quandam silvam iuris regni nostri que | Arbororum nuncupatur, in comitatu Aritiensi coniacentem, cum servo nomine (c) Stefano filio Gundi, cum uxore et filiis suis utriusque sexus, cui silve coherit: ex una parte Clanus aqua, ex alia parte rivus Muratuli, | ex tertia parte Cavallus Natalie, ex quarta parte pisscina (d) Corbiniane et usque in via Durnensi et usque in Vetionem (e), ex

<sup>(</sup>a) aecclae senza segno di abbreviazione. (b) di senza segno di abbreviazione. (c) Nomine colla N su u; si voleva scrivere u(ocato) (d) Così A (e) C nitionam

nostro iure pertinentem beate Marie (2) semper virgini sanctoque Stefano | protomartiri ac sancto Donato confessori ac martiri Christi, per huius nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, offerimus, concedimus, donamus atque (b) largimur, et de nostro iure et dominio | in eorum ius et dominium omnino transfundimus ac delegamus; ea tamen ratione, quatinus ad usum et utilitatem tantummodo sarcitecti ecclesiarum et domuum prelibate ecclesiae ex eadem silva | ligna summantur (c). ceterum vero predictam silvam cum servis prefatis, denarios quoque et porcos ex eadem silva exeuntes, sive annonam in usum sumptum et utilita- 10 tem canonicorum Deo et sanctis predictis militantium | donamus, concedimus ac iure perpetuo mancipandam sanctimus. ullo umquam in tempore quislibet po[n]tifex Aritiensi (c) ecclesiae, quod minime fore credimus, canonicis pro tempore ibidem famulantibus | predictam silvam et servos, denarios, porcos et annonam, 15 vel quicquid ex ipsa silva exierit ad suum opus tollere aut per libellum sive per benefitium vel quolibet modo a canonicorum usu alienare (d) voluerit, aut contra id quod decrevimus agere | temptaverit, tunc predicta silva cum omnibus prelibatis in potestatem Florentine ecclesiae in honorem sancti Iohannis constructe redi- 20 gantur, donec talis episcopus in Aritiensi ecclesia (e) fuerit, qui prelibatam silvam cum omnibus suprataxatis | canonicos sue ecclesiae habere secundum nostrum statutum permitat (c). Si quis igitur huius nostri precepti violator exstiterit, noverit se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamere nostre et medietatem ca- 25 nonicis prefate ecclesie; insuper quoque | anathematis ultione feriendum et cum Iuda traditore in die iuditii extremi dampnatione sortiri. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anuli nostri impressione iussimus insigniri.

\* Signa serenissimorum (MF) (MF) Hugonis et Lotharii re- 30 gum. \*

\* Giseprandus cancellarius (f) ad vicem Azonis episcopi et archicancellarii recognovi et [subscripsi. \* (SR)] (SID).

<sup>(</sup>a) La i corretta su e (b) La t corretta da ti in legatura. (c) Così A (d) La prima e corretta su a (e) eccllesia (f) cancellarius cancellarius

Data .xv. kal. april., anno dominice incarnationis .dcccc°xxxviiii°., regni domni Hugonis piissimi regis .xiii°., Lotharii vero filii eius item regis .vii., indic[tione .xi. Actum Aritii, fe]liciter (a), amen.

#### XLIX.

938 (939) maggio 31, Perugia.

Ugo e Lotario re donano al monastero di S. Fiora in Arezzo la chiesa di S. Maria di Montione colle dipendenze, i Barbaritani, la terra in Monte Ferentino acquistata da Berta madre del re Ugo, le sorti Loro, Mugliano, Querceto e la cappella di S. Martino.

Originale, archivio Capitolare di Arezzo: arch. Abb. S. Florae, n. 6 [A]. Copia inserta nel placito orig. del marchese di Toscana Raineri, 1016 ottobre, ibid. n. 82 (ed. Pasqui, Codice diplom. Aretino, I, 152, n. 109). Copia 1748 in Excerpta ex archivio S. Florae, I, 42, ibid. Copia cart. del sec. xvii, cod. \*A, IV, 18, c. 66, bibl. Quiriniana, Brescia.

MARGARINI, Bullarium Casinense, II, 40, n. XLVIII, da A = Origines Guelficae, I, 254 = MURATORI, Annali, a. 938, datum. MABILLON, Museum Italicum, I (1687), 179, cit., forse da A. Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 478, datum. Soldani, Historia monasterii S. Michaelis de Passiniano, p. 70, ed. (De Giudici), Lettere critico-istor. scritte da un Aretino, pp. 19-20, cit. Pasqui, Codice diplom. Aretino, I, 88, n. 64, ed. da A. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 47, ed. L. Schiaparelli. Cf. Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit., pp. 288, 289, 404, nota 2, 406, cit.; Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 284 e nota I, 288, nota 4, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 40, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1401.

È scritto per intero da una sola mano, ben nota, probabilmente del riconoscitore (cf. Ricerche &c. V, 70). Il testo è una rinnovazione, con aggiunte, di quello del n. XXXII; però si mantiene libero nelle espressioni (cf. Ricerche &c. V, 167). Speciale relazione per il dettato ha col diploma precedente (cf. Ricerche &c., p. 173), e il particolare formulario dell' ultima parte della di spositio, col ricordo dei parenti, trova riscontro con altri diplomi della stessa cancelleria (cf. Ricerche &c. pp. 179–80). Vi è discordanza negli elementi cronologici: l'indizione xi corrisponde al 938, l'anno xiii del regno di Ugo al 939, l'anno vii di Lotario al 937; per far concordare gli anni di regno col 938 bisognerebbe supporre che quelli di Ugo siano stati cambiati, in anticipo, cogli

<sup>(</sup>a) Restituzione secondo BC (C indictio)

anni di Cristo, e quelli di Lotario in ritardo; l'itinerario poi, mentre esclude il 937 – e si accorda in ciò anche la formula di ricognizione –, fa ritenere più probabile il 938; l'anno 939 dell'orig., se non è errato, si dovrà riferire alla documentazione (insieme agli anni di Ugo) o spiegare coll'uso del computo pisano (cf. Ricerche &c. p. 148).

Il testo è ripetuto in parte in diplomi posteriori: cf. i diplomi di Ottone III 996 maggio 25 (DOIII, n. 200) e di Enrico II 1022 luglio 23 (DHII, n. 477); si vedano pure i placiti di Ottone III 996 maggio (HÜBNER, n. 1101; PASQUI, Codice diplom. Aretino, I, 113, n. 80), di Gottifredo, duca e marchese di Toscana, 1059 giugno (HÜBNER, n. 1402; PASQUI, op. cit. I, 267, n. 188) e le carte 1073 luglio (PASQUI, op. cit. I, 298, n. 209), 1074 maggio (PASQUI, op. cit. I, 302, n. 213).

(C) In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hugo et Lotharius divina favente clementia reges. Si sanctorum Dei ecclesiis ex nostris rebus aliquid offerimus, presentis et aeternae vitae ! bravium adipisci non titubamus. Quapropter omnium sanctae Dei Ecclesiae fidelium nostrorumque presentium ac futurorum industria 5 noverit, qualiter pro Dei amore animarumque nostrarum | remedio et pro anima matris nostrae Bertae quandam ecclesiam in honore sanctae Mariae constructum, in Monte Ionio sitam, cum omnibus rebus et familiis ad eam in integrum | pertinentibus, nec non et campum iuxta eandem ecclesiam regiae potestati hactenus pertinentem, atque 10 Barbaritanos (1) similiter iuris regni nostri pertinentes cum omnibus eorum pertinentiis; | insuper et omnem illam terram quam mater nostra ex Camerino adquisivit in Monte Ferentino, atque sortem de Lauro et (a) Muclani, quae regiae parti hactenus pertinuit; insuper etiam capellam in honore sancti Marini constructam cum suis 15 pertinentiis (2), atque sortem in Querceto, que laboratur per Bonipertum liberum hominem, quam frater noster Boso eidem contulit congregationi (b), per huius nostri precepti paginam | monachis ac fratribus in cenobio Sanctae Florae Deo famulantibus in usum et sumptum illorum concedimus, donamus atque largimur, et de nostro (c) iure 20

<sup>(</sup>a) de Lauro et ricalcato posteriormente. (b) La r corretta su o (c) nro colla o corretta da or (si stava per scrivere nostrorum)

<sup>(1)</sup> Cf. PASQUI, Codice diplom. Aretino, I, 164, nota 2.

(2) Cf. il diploma di Berengario I 916 gennaio 2 (DBI, n. cix).

et dominio in corum ius et dominium omnimodis transfundimus ac delegamus, ut in illorum stipendium predicta predia maneant, ipsique habeant, teneant, firmiterque possideant posterique illorum iure perpetuo. et si aliquis episcopus aut quislibet Dei inimicus 5 prefatas res cenobitis | Sanctae Florae ullo in tempore tulerit, aut quolibet ingenio abstrahere quesierit, tunc deveniant ipsae res in ius et potestatem propinquiorum parentum nostrorum, donec talis potestas venerit, qui (a) fratribus ac cenobitis easdem | res reddat et tenere faciat. insuper etiam omnes res et familias, quae constru-10 ctor eiusdem loci prefato cenobio contulit, et cuncta ab aliis collata fidelibus per hoc idem preceptum confirmamus et corroboramus. | insuper etiam tam monachos quamque illorum familiam et massarios cunctasque res eiusdem cenobii sub nostrae defensionis mundburdum recipimus, precipientes ut nullus dux, marchio, 15 comes, aut quislibet homo predictum | cenobium de rebus suis disvestire absque legali iuditio audeat. Si quis igitur huius precepti violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras quinquaginta, medietatem kamerae nostrae et medietatem predicto cenobio. Quod ut verius credatur (b), manibus propriis roborantes anulum no-20 strum subter inprimere iussimus.

\* Signa piissimorum (MF) (MF) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Azonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data pridie kal. iunii, anno dominicae incarnationis .DCCCCXXXVIIII., regni domni Hugon[i]s regis .XIII., filii eius Lotharii regis .VII., indictione .XI. Actum Perusii. feliciter, amen.

<sup>(</sup>a)  $Cosi\ A$  (b)  $Manca, secondo\ il\ formulario\ e\ il\ diploma\ di\ fonte\ n.\ XXXII,$  diligentiusque in posterum conservetur

L.

938 luglio 23, Pavia.

Ugo e Lotario re donano alla chiesa di Asti il Castelvecchio di Asti colla chiesa di S. Ambrogio e colle dipendenze.

Copia 1353 luglio I nel Libro Verde d'Asti, c. LXXXXVII B, arch. di Stato in Torino [B]. Copia cart. 1566 novembre 9 in Exemplum privilegiorum imperialium a quibus feuda ecclesie Astensis originem traxerunt &c. c. 5 B, ibid.: Provincia d'Asti, mazzo 24, e in Privilegia imperatorum pro ecclesia Astensi, c. 5, arch. Vaticano: arch. Segreto, arm. xxxv, to. 12, da B. Scripturae quoad diversa castra ecclesie Astensis, ms. cart. sec. XVII, c. 9B, arch. Vaticano, ibid., to. 126, da B. Astensis ecclesia, ms. cart. sec. XVII, c. 93 B. arch. Vaticano: Segreteria di Stato, Miscellanea, arm. I, to. 166, da B. Copia in: Volume in cui sono copiati diversi diplomi e titoli di fondazione attinenti alli vescovadi di Vercelli, Asti e Fossano e le abbadie di Castelletto e di S. Andrea di Vercelli, c. 246 B, ms. del sec. XVII, arch. di Stato in Torino: Benesizi di qua dai monti, Miscellanea, II, n. 3 [C]. Copia cart. sec. xvII, Volume I di privileggi a favore della chiesa d'Asti e sovranità della Real Casa di Savoia, c. 18, ibid.: Provincia d'Asti, mazzo 24, n. 2, da B. Copia 1714, Originale degli atti di riduttione de' beni e redditi del vescovato d'Asti &c. c. 36, ibid.: Vescovati, Asti, I, n. 45, da B. Copia 1725 agosto 30, ibid.: Provincia d'Asti, mazzo 24, n. 2, su foglio staccato, da B. TERRANEO, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 938, copia da B e estr. dall' UGHELLI, ms. bibl. Nazionale di Torino. Il diploma è inoltre trascritto nelle varie copie del Libro Verde d'Asti.

UGHELLI, Italia sacra, IV, 1° ed. 492; 2° ed. 345 [D] = BURONTI, Attonis opera, I, XIX (MIGNE, Patr. lat. CXXXIV, 22), estr. = LEIBNITII Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 478, datum. Hist. patr. Mon. Chart. I, 143, n. LXXXVII, ed. L. CIBRARIO, da B. Risposta alla seconda scrittura della corte di Roma su la pendenza de feudi ecclesiastici dell'Asteggiana, p. 16, cit. CIPOLLA, Di Audace vescovo d'Asti nella Miscellanea di storia Italiana, XXVII, 186, 231, 266, cit.; Di Brunengo vescovo d'Asti, ibid. XXVIII, 363 passim, cit. Bosio, Storia della chiesa d'Asti, pp. 153, 183, cit. Assandria, Il Libro Verde della chiesa d'Asti, II, 187, n. cccvii, ed. da B. Cf. Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 33, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 90, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 40, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1402.

Il Chrismon, riprodotto in B, non ci permette di riconoscere lo scrittore del perduto originale. Il dettato è in tutto corrispondente agli usi della cancelleria (cf. Ricerche &c. V, 173). Il Castel Vecchio d'Asti e la chiesa di S. Ambrogio erano già state donate dal re Rodolfo, il 5 dicembre 924, al di lui fedele Oberto (DRII, n. X), e con questo diploma presenta il nostro qualche relazione nella struttura; vediamo infatti in quello indicati i « servientes nostros « infra camdem civitatem commanentes » introdotti colla formula che ricompare nel nostro: « quorum hec sunt nomina ».

Riproduciamo il testo di B notando le principali varianti di CD (cf. intorno a queste copie, p. 15).

(C)(2) In nomine domini (b) Dei eterni. Hugo et Lotharius (c) gracia Dei reges. Si sacris ac venerabilibus locis ex nostrarum rerum facultatibus aliquid conferimus, et collata (d) a ceteris fidelibus confirmamus, presentis et eterne vite gaudia adipisci non ti-5 tubamus. Quapropter omnium sancte Dei Ecclesie fidelium nostrorumque presencium ac futurorum comperiat solercia, Bruningum sancte Astensis ecclesie (e) venerabilem episcopum dilectumque fidelem nostrum nostram exorasse clemenciam, quatinus (f) prefate (g) sancte ecclesie in honore (h) sancte Marie constructe quoddam (i) castrum (i) supra (k) Astensem civitatem situm (l), quod Castellum Vetus nuncupatur (m), cum capella in honore (h) sancti Ambrosii (n) ibidem edificata (o) cum omnibus eius (p) pertinentiis, braydam quoque unam et pratum unum iuxta fluvium (9) Versa (7), ubi nuncupatur Madingo, et massaricia sex cum servis et ancillis ea retinentibus (s) per 15 nostri precepti paginam donare et concedere, confirmare quoque (1) et corroborare dignaremur. Cuius petitionibus (u) libenter faventes, pro Dei amore animarumque nostrarum (v) remedio pretaxate sancte Astensi (x) ecclesie per hoc nostrum preceptum donamus, iuste et legaliter concedimus atque largimur (y), insuper confirmamus et (z) 20 corroboramus predictum castrum, quod Castellum Vetus nuncupatur (m), supra Astensem civitatem situm (l), cum predicta capella in honore (h) sancti Ambrosii (n) edificata et omnibus rebus ibidem pertinentibus, cum muris et fossatis, cum brayda et prato, una

<sup>(</sup>a) Il Chrismon non è segnato in CD (b) domini manca in CD (c) B Lotarius (d) B collacta (e) CD ecclesis Astensis (f) CD quatenus (g) B prefacte (h) CD honorem (i) B quodam (j) CD castellum (k) CD super (l) B scitum (m) B numcupatur (n) B ambroxii (o) CD constructa (p) CD suis (q) CD flumen (r) CD Verse (s) Così BCD; si intenda ad ca pertinentibus (t) D confirmareque (u) C petionibus (v) CD animeque nostre (x) D Astensis (y) D elargimur (z) CD atque

cum casis (a) et massariciis (b) ac familiis utriusque sexus, quorum nomina sunt: Secundus cum muliere sua Lovemperga (c), Resto (d) cum muliere sua Almelberga (e), Astisianus (f), Augenia (g), Lubedeo, Hodo (h), Georgius, Benedicta, Iussimundus, Maziverga (i), Grimaldus, Ingelberga, cum filiis et filiabus illorum, seu cum sedimi- 5 nibus, campis, vineis, terris, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumque (i) decursibus, molendinis (k), piscationibus, montibus, vallibus, planiciebus omnibusque rebus et familiis, totum (1) in integrum, sicut superius comprehensum (m) est, funditus concedimus et omnino confirmamus. Si quis igitur (n) huius precepti violator 10 extiterit (o), sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camere nostre et medietatem parti predicte sancte Astensis ecclesie. Quod ut (p) verius (q) credatur et diligencius observetur, manibus propriis (r) roborantes anuli (s) nostri impressione subter insigniri fecimus. 15

Signa (t) serenissimorum (M) (M) (u) Hugonis et Lotharii (v) regum.

Giseprandus (x) cancellarius ad vicem Azzonis (y) episcopi et archicancellarii (z) recognovi (aa) et subscripsi (bb).

Data (cc) decimo kal. augusti, anno incarnationis dominice (dd) 20 .DCCCCXXXVIII. (cc), anno domni (ff) Hugonis piissimi regis .XIII. (gg), Lotharii (hh) vero .VIII. (ii), indicione .XI. (ji). Actum Papie. feliciter, amen.

<sup>(</sup>a) B cassis (b) B masariciis (c) CD Leuciperga (d CD Rosto (e) CD Amelberga (f) In B l' ultima s su rasura. (g) CD Eugenia (h) CD Hodi (i) CD Mazavienga (j) CD aquarum (k) B molandinis (l) CD eorum (m) B comprensum (n) igitur omesso in CD (o) B estiterit (p) In B la t è su rasura. (q) C ut uterius (r) CD propriis manibus (s) D annuli (t) BCD signum (u) In CD è lasciato spazio bianco per i monogrammi dopo signum (v) B Lotarii (x) B Gisprandus CD Gisbrandus (y) B Attonis CD Athonis (z) -can- è in B scritto nell'interlineo. (aa) CD recognovit (bb) et subscripsi manca in BCD (cc) B dato CD datum (dd) CD domini (ee) CD 938 (ff) B domini (gg) CD 13 (hh) B Lothari (ii) CD 8 (jj) CD 11

# LI.

939 marzo 20, monastero di Bobbio.

Ugo e Lotario re confermano al monastero di Bobbio il comitato di Bobbio col mero e misto impero.

Copia membr. not. 1313 maggio 16, da copia not. 1172 novembre 18, arch. di Stato in Torino: Bobbio, abbazia, busta 1 [B]. Copia cart. sec. xvI in fasc. contenente copia di diplomi per Bobbio, ibid.: Bobbio categoria 2ª. Acquisti &c. di beni fuori del distretto di Bobbio. Dal S in T, 13 bis. Copia not. 1606, bibl. Nazionale Universitaria di Torino: F, VI, 2. Due copie del sec. xvIII tra le Carte Muratoriane, sec. x, arch. di Stato in Modena.

UGHELLI, Italia sacra, IV, 1ª ed. 1349; 2ª, 971, da B. CAMPI, Dell' historia eccl. di Piacenza, I, 261, estr. = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 493, 494, estr. MARGARINI, Bullarium Casinense, II, 42, n. L, da B = MURATORI, Annali, a. 940, datum. ROSSETTI, Bobbio illustrato, I, 227–28, estr.; III, 64, cit. Monumenta bist. patriae. Chart. I, 149, n. LXXXIX, ed. P. DATTA, da B. CIPOLLA, Codice diplom. di S. Colombano di Bobbio, I, 311, n. LXXXIX, da B. Cf. PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 90 e nota 6, cit.; SCHIAPARELLI, Ricerche &c.V, 41, 215–21, cit.; BUZZI, in CIPOLLA, Codice diplom. di S. Colombano di Bobbio, III, Giunte e correzioni al I e II volume, 35, nota 13, 166, cit.

Regesto: BÖHMER, n. 1403.

Sulla falsificazione del nostro diploma non vi può essere alcun dubbio. Appartiene ad un gruppo di falsi diplomi di conferma del comitato di Bobbio: Lotario I 846 agosto 18 (CIPOLLA, op. cit. I, 147, n. XL); Carlo III 883 febbraio 20 (CIPOLLA, op. cit. I, 223, n. LXVII); Ottone I 972 luglio 27 (CIPOLLA, op. cit. I, 321, n. xcv); Ottone III 999 novembre 3 (CIPOLLA, op. cit, I, 363, n, cvi); Federico I 1153 marzo 28 (CIPOLLA, op. cit. II, 80, n. clxxi), ed altri (cf. Buzzi, op. cit. pp. 164 sgg.). Falsificazione del XII secolo, e probabilmente compiuta tra il 1160 e il 1170 (cf. Buzzi, ibid.). Nessun dubbio neppure che il testo dipenda da un diploma autentico di Ugo e Lotario per Bobbio, andato perduto; anzi dal Chrismon riprodotto in B possiamo ricavare, che l'originale di tale diploma era scritto con grande probabilità dal riconoscitore Giseprando (cf. Ricerche &c. V, 70). Regolari sono l'invocatio, l'intitulatio, la promulgatio e tutto l'escatocollo; l'arenga non solleva dubbi. Più o meno interpolate sono le altre parti, ma anche in esse non è difficile riconoscere frasi e parti genuine. E per la restituzione di queste parti ci soccorre particolarmente un passo dei Miracula sancti Columbani (cap. XXIV; cf. CIPOLLA, op. cit. I, 294, 301), in cui sono riportati estratti di un diploma per Bobbio. Le parole di questo brano mostrano una certa rispondenza con quelle del nostro diploma, sì da far sospettare a tutta prima che siano desunte dal nostro o viceversa che

il falsificatore del diploma abbia attinto alla fonte stessa del cronista. Ma negli stessi Miracula (cap. XXVI; CIPOLLA, op. cit. I, 301) si aggiunge, che il re Ugo confermò all'abbate Gerlanno i precedenti diplomi; e questo diploma perduto di Ugo non può essere confuso con quello di Ugo e Lotario da cui dipende il presente, poichè non vi corrispondono i dati cronologici, quali si ricavano dal racconto del cronista. Il diploma perduto di Ugo sarà da collocarsi nell'anno 929, difficilmente nel 930 (cf. Ricerche, &c. V, 216; Buzzi, in CIPOLLA, op. cit. I, 310); e dev'essere questo il diploma di Ugo ricordato dal vescovo Sicardo e da Giovanni Buono nella loro attestazione del 20 novembre 1207 (cf. CIPOLLA, op. cit. II, 330, n. CCCXI), e non il presente falso diploma di Ugo e Lotario come suppone il CIPOLLA (op. cit. I, 312, 313) e il Buzzi ritiene (in CIPOLLA, op. cit. II, 369, nota 10). Ora da tutto ciò risulta che i passi dei Miracula che concorderebbero col nostro, o meglio coll'autentico diploma di Ugo e Lotario base del presente, sarebbero stati desunti dal diploma perduto di Ugo, e che il diploma autentico di Ugo e Lotario avrebbe avuto un testo uguale a quello di Ugo, del quale sarebbe stato una rinnovazione letterale o quasi. Il nuovo abbate di Bobbio, Liutefredo, avrebbe ottenuto da Ugo e Lotario la conferma del privilegio concesso da Ugo al suo predecessore Gerlanno. Nell'autenticazione si descrive il sigillo, che sarebbe stato d'oro, con espressioni improprie, rispetto a quanto possiamo giudicare dai sigilli cerei a noi pervenuti, e che forse tradiscono il falso (cf. Ricerche &c. V, 161, nota 2, 219); « cum vera bulla cesarea aurea pendente ad ipsum, que bulla exprimit ex una « parte duas ymagines ipsorum regum in trono sedentium facie ad faciem, et « uterque ipsorum regum tenet in manu ramum lilii sive sceptrum regale, « et ex altera parte ipsius bulle legebatur in litteris: Hugo et Lotharius «gratia Dei piissimi reges augusti»; ma se il sigillo era d'oro, appare probabile che fosse autentico e fosse quello staccato dal perduto diploma di Ugo (su pergamena purpurea e con bulla aurea; cf. il capitolo sui diplomi perduti). Concordano coll'a. 940 gli anni di regno, ma non l'indizione, che corrisponde al 939; d'altra parte l'anno 940 sembra poco probabile, dandoci la ricognizione il nome dell'arcicancelliere Azzone (cf. Ricerche &c. V, 59, 60). Se però supponiamo che il notaio abbia contato in anticipo gli anni del regno facendoli principiare coll'anno di Cristo, avremo concordanza coll'indizione (= 939). L'anno 940, se non è errato, e l'errore può essere della pergamena originale come della copia, si dovrà riferire alla documentazione (cf. Ricerche &c. V, 148-49).

(C) In nomine sancte et individue Trinitatis. Hugo et Lotharius divina providente clemencia reges. Quia predecessorum regum nos dignitate sublimatos esse non ambigimus, opportet ut eorum munificenciam sectantes, habundanti gracia et honore fideles nostros sublimemus, precipue quos fidelitati nostre deditos religiose 5

cognoscimus. Ideoque omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presencium scilicet ac futurorum comperiat industria, quia dilectus noster Liutefredus comes et abba Bobiensis cenobii, quod est constructum in honore beatorum apostolorum Petri et 5 Pauli, ubi merita beati Columbani miraculis florent corpusque eius humatum quiescit, detulit obtutibus nostris preceptiones regum Langobardorum, id est Rotharii (1), Ariperti (1) et Liutprandi (1), set et auctoritates dive memorie Karoli augusti (2), Hludovici (2), Hlotharii (3) et Hludovici filii eius (2), Karlomanni (2) (4) et Karoli impera-10 toris (b) augusti (5), per quas ipsi prefato cenobio comitatum Bobiensem cum toto suo honore per fines et loca apertissime designata tradiderant et firmaverant, obsecrans ut suo tempore similiter nostre serenitatis auctoritatem eidem sancto loco tribuere et supradicta cum suis iuribus dignaremur inibi more solito roborare. Cuius precibus pro amore Dei et domini nostri Iesu Christi et reverencia supradictorum sanctorum ac ob ipsius venerabilis abbatis dilectique(c) nostri comitis erga nos promptissimam devocionem libenter adsensum tribuentes (d), hanc nostre auctoritatis constitutionem perhempniter et immutabiliter conservandam fieri iussimus, 20 per quam dicto cenobio concedimus et confirmamus comitatum Bobiensem cum omni iuris honore et utilitate, cum castris, villis, terris et eius omnibus pertinentiis, prout comitatus ipse protenditur per fines et coherentias in privilegiis decessorum nostrorum augustorum apertissime designatas. insuper eciam confirmamus atque concedendo roboramus suprascripto abbati et comiti nostro fideli eiusque successoribus in prefato comitatu et eius districtu merum et mistum imperium, atque omnia que nostri iuris ibi fuerunt vel esse videntur in ius et dominationem ipsius sacrosancti (e) cenobii tradimus et omnino transfundimus (f), ac presentibus scri-

<sup>(</sup>a) Karlomani (b) impr (c) diletique (d) tribuetes (e) La o su rasura. (f) transfondimus

<sup>(1)</sup> Diploma perduto.

<sup>(2)</sup> Diploma perduto; cf. Buzzi, op. cit. pp. 164, 166.

<sup>(3)</sup> Diploma di Lotario I, 846 agosto 18, ed. CIPOLLA, Codice diplom. di S. Colombano di Bobbio, I, p. 147,

n. xl.; cf. Buzzi, op. cit. pp. 164, 166.

<sup>(4)</sup> Diploma perduto; cf. Buzzi, op. cit. pp. 165, 166.

<sup>(5)</sup> Diploma di Carlo III, 883 febbraio 20, ed. CIPOLLA, op. cit. I, 223, n. LXVII; cf. BUZZI, op. cit. pp. 165, 166.

ptis semper ipsum ius et honorem, ob reverentiam Dei et (a) suprascriptorum sanctorum eius, penes abbatem, qui in eodem sancto monasterio pro tempore fuerit, manere decernimus, precipientes ergo iubemus, ut nullus episcopus, archiepiscopus, dux, marchio, comes, vicecomes, aut aliqua regni nostri magna parvaque persona 5 prelibatum monasterium in dicto iure (b) et honore ullo umquam tempore molestare vel inquietare sive ipsum ius vel eius partem invadere audeat vel presumat. Si quis igitur huius confirmationis seu concessionis formam infringere (c) temptaverit (d), sciat se compositurum auri optimi libras quadringentas, medietatem palatio no- 10 stro et medietatem camere abbatis. et si ullo umquam in tempore quis ex successoribus nostris aut princeps seu aliquis homo huic nostro statuto contraire aut hoc privilegium disrumpere (e) conatus fuerit, anathematis ultione multatus partem cum Iuda traditore (f) in fine extremi examinis habeat. Ad cuius rei certam 15 im (g) posterum evidenciam, presentem exinde paginam manibus propriis roboratam conscribi et maiestatis nostre sigillo aureo iussimus communiri.

Signa serenissimorum (M) (M) Hugonis et Lotharii regum.

Giseprandus (h) cancellarius (i) ad vicem Azzonis (k) episcopi et 20 archicancellarii (l) recognovi et subscripsi (m).

Dat. .XIII. kal. aprilis, anno dominice incarnationis .DCCCCXL., regni vero domni Hugonis piissimi regis .XIIIIº., Lotharii autem filii eius item regis .VIIIIº., indic. .XII.ª Actum in prefato Bobiensi cenobio. feliciter, amen.

25

## LII.

[939] luglio 23, Pavia.

Ugo e Lotario re, ad istanza del vescovo Sigifredo di Parma, donano al monastero dei Ss. Marino e Leone di Pavia le rive del Ticino col ripatico e la località detta Caminelli.

(a) -tiam Dei et su rasura. (b) La u corretta su altra lettera. (c) infrngē (d) temptavit (e) disrupē (f) tradictore (g) Cosi B (h) Gyselprandus (i) canzellarius (k) Attonis (l) archicanzellarii (m) subscripsi omesso; et in scrittura diplomatica.

Copia membr. del secolo XIII, del notaio «Bertramus de Maleusato», arch. di Stato in Milano: Museo diplomatico, sec. x [B].

PIETRAGRASSAE Laureolae sacrae, p. 60, cit. ROMUALDUS A S. MARIA, Flavia Papia sacra, I, 81, cit. ROBOLINI, Notizie appartenenti alla storia della sua patria, II, 65, cit. da ms. Rossi (cf. Pavia, bibl. dell'Università, Mss. Pavesi, 182, n. 363). Dümmler, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen &c. X, 307, n. xvi, da B. Codex diplom. Laugobardiae, col. 946, n. dlv, ed. Porro Lambertenghi, da B. Lanzani, Le concessioni immunitarie a favore dei monasteri Pavesi, op. cit., p. 44, cit., nota 5 fonti. Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 33, 188, cit. Kehr, Italia pontificia, VI, pars 1, 208, cit. Intorno a questo monastero cf. Kehr, op. cit.

Le lacune di B attestano che la sua fonte, forse l'originale (il notaio « Ber-« tramus » dice : « autenticum huius exempli vidi »), era danneggiata da guasti e corrosioni. La nostra copia non riproduce caratteri sicuri dell'originale che ci permettano di riconoscerne lo scrittore; il Chrismon ha piuttosto la forma – certamente non uguale a quello dell'originale – di un signum tabellionis. Semplice e regolare il dettato (cf. Ricerche &c. V, 172); per la minatio spirituale, usata pure in altri diplomi della stessa cancelleria, cf. Ricerche &c. V, 123. Nessun rapporto ha il dettato col diploma dell'imperatore Guido 891 febbraio 21 (D G, n. v), contenente la donazione di detto monastero all'imperatrice Ageltrude. Gli anni del regno di Lotario (VIIII) e l'indizione (XII) corrispondono al 939, e restituiamo in corrispondenza gli anni, mancanti per lacuna nella copia, di Cristo (DCCCCXXXVIIII) e del regno di Ugo (XIIII).

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo (a) et Lotharius (b) divina providente (c) clementia piissimi reges. Si sanctis et venerabilibus locis aliquid (d) iuris regni nostri concesserimus (e), procul dubio inde \* premium adipisci non titubamus. Quapropter omnium 5 fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presentium scilicet (f) ac futurorum noverit universitas, Sigefredum venerabilem episcopum dilectumque fidelem nostrum nostram exorasse clemenciam, quatenus monachabus in cenobio Sanctorum Marini et Leonis Deum servientibus ripas Ticini utrasque et ripaticum, quod inde exierit, et locum qui dicitur Caminelli, usque ad locum qui dicitur Cona, in usum vestimentorum et calciamentorum pro Dei amore animarumque nostrarum remedio per nostri precepti paginam donare,

<sup>(</sup>a) Hygo (b) -otharius su rasura. (c) imminente; sembra più probabile la restituzione providente anzichė favente (d) alicuius (e) consenserimus; sembra più probabile la restituzione concesserimus anzichė conferimus (f) scilicet su rasura.

concedere, confirmare (a) et corroborare dignaremur. Cuius precibus aures pietatis accomodantes, pro Dei amore animarumque [nostra]rum (b) remedio prefatam ripam Ticini et ripaticum, quod inde exierit, et locum qui dicitur Caminelli, usque ad locum qui dicitur Cona, in usum vestimentorum monachabus in cenobio San- 5 ctorum Marini et Leonis Deum pro tempore servientibus per hoc nostrum preceptum, prout iuste et legaliter possumus, donamus, concedimus, confirmamus et corroboramus; atque penitus decernimus, ut nullus umquam successorum nostrorum, aut quislibet episcopus, marchio, comes, vicecomes, aut ulla persona Dei an- 10 cillis (c) pro tempore ibidem Deum servientibus iam dictam ripam Ticini et ripaticum subtrahere aut ullam diminucionem facere temptet. Si quis autem contra hoc nostri statuti preceptum insurgere aut disrumpere temptaverit, noverit se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camere nostre et medietatem Dei ancillis pre- 15 dicto cenobio militantibus; insuper etiam anathematis feriatur ulctione, et cum Iuda traditore pena mulctetur eterna. Quod ut verius credatur et diligentius ab omnibus observetur, propriis confirmantes manibus anuli nostri inpressione subter assignari iussimus.

\* Signa piissimorum (M) (M) domni Hugonis et Lotharii 20 regum. \*

Giseprandus (d) [cancellarius ad vicem] (b) Azzonis (e) episcopi et archicancellarii (f) recognovi (g) et subscripsi (h).

Data decimo kal. aug., anno dominice incarnacionis .DCC[CCXXXVIIII.]<sup>(i)</sup>, regni vero domni Hu[gonis .XIIII., et] <sup>(i)</sup> filii eius Lotharii item regis 25 .VIII., indictione .XII. [Actum] <sup>(b)</sup> Ticini. feliciter, amen <sup>(k)</sup>.

#### LIII.

940? febbraio 6, Pavia.

Ugo e Lotario re, a preghiera del vescovo Ambrogio di Lodi e del conte Eldrico, donano al conte Aleramo la corte Foro nel con-

(a) confimare (b) Lacuna in B (c) La prima l corretta su e (d) Giserandus colla e su rasura, (e) Azonis (f) et nostrorum kanzellarii (g) regnorum (h) et subscripsi manca in B (i) Lacuna in B; si restituisce corrispondentemente agli anni del regno di Lotario e all'indizione. (k) actum

tado di Aqui, la « districtio » e la « publica functio » nella villa Ronco.

Originale, arch. di Stato in Torino: Diplomi imperiali, mazzo I, n. 2 bis [A]. Copia cart. sec. xvII, ibid.: Ducato di Monferrato, Diplomi, mazzo I, n. 2 [B]. Copia cart. sec. xvII nel ms. lat. 9869, c. 224 della bibl. Nazionale di Parigi: « ex schedis Petri Monod e societate Iesu ». Copia 1710 novembre 3 di Francesco Cullet, arch. di Stato in Torino: Ducato di Monferrato, Diplomi, mazzo I, n. 2; pare copia di B. Due copie cart. sec. xvIII, Torino, arch. del conte Cesare Masino di Valperga: Geneal ogia dei conti Valperga di Masino, mazzo 2º, n. 3, da A. Copia cart. sec. xvIII, bibl. di Sua Maestà in Torino: Miscellanea patria, 57, n. 31. Terraneo, Adelaide illustrata, III, c. 67, nota x, ms. BC, 6, n. 50, bibl. Nazionale di Torino.

SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, p. 10 (in Muratori, Rer. Ital. Script. XXIII, 321; ed. Vernazza, p. 9) = Durandi, Il Piemonte Cispadano, p. 230, cit. = Moriondo, Monumenta Aquensia, II, 291, n. 3, ed. = Muletti, Memorie storico-diplom. di Saluzzo, I, 288, ed. Guichenon, Bibl. Sebusiana in Hoffmann, Nova scriptorum collectio, I, 152, ed. « ex veteri M S. codice bibliothecae regiae Tauri-« nensis » = Lünig, Codex Italiae diplom. III, 2053, ed. = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 441, ed. = Muratori, Annali, a. 961, cit. = Robolini, Notizie appartenenti alla storia della sua patria, II, 64, cit. Collectanea instrumentorum comitum Valpergiae de Maxino (stampa sec. xviii presso l'arch. del conte Cesare Masino di Valperga, Torino), ed. Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 34, 247, cit. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 48; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 183, ed. L. Schiaparelli.

Regesti: Brequigny, Table chronologique, I, 402; Böhmer, n. 1393.

L'originalità del diploma, sebbene di scrittore ignoto (cf. Ricerche &c.V,72), non pare dubbia per il complesso dei caratteri estrinseci. Il formulario è regolare e in tutto conforme agli usi della cancelleria (cf. Ricerche &c. pp. 85, 99). La datazione è scritta con diverso inchiostro, e ciò sembra attestare che fu aggiunta alquanto dopo. Sono notevoli i diritti concessi al conte sulla villa e sugli arimanni di Ronco, con formule che hanno riscontro in altri diplomi degli stessi sovrani (cf. Ricerche &c. pp. 223 sgg.). La datazione presenta elementi discordanti. All'anno 938 della pergamena si oppone la ricognizione, essendo allora in carica l'arcicancelliere Azzone; gli anni poi del regno di Ugo e Lotario corrispondono al 935. Ora, poichè l'arcicancelliere Bosone appare la prima volta in diploma del marzo 941, e nel luglio 939 era ancora in carica Azzone, possiamo dedurre che il diploma nostro sia stato scritto al più presto nel 940 (certamente dopo il luglio 939); ascriveremo all'azione il 935, l'anno di Cristo corrispondente all'indizione e agli anni del regno; e l'anno 938 dell'originale sarà con tutta probabilità errato (cf. Ricerche &c. p. 149). Il Vernazza op. cit., pp. 38-39, per spiegare la

discordanza dei dati cronologici, pensò che il diploma sia stato spedito nel 935, senza sottoscrizione cancelleresca; dopo il 940 sarebbe stato presentato alla cancelleria per assicurargli la validità coll'aggiunta della recognitio.

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius divina favente clementia reges. Si petitionibus fidelium nostrorum libenter annuimus, devotiores eos fore in nostri obsequio nequaquam ambigimus. Quocirca omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum devocio 5 noverit, Ambrosium episcopum et Eldricum comitem dilectosque fideles nostros nostram suppliciter serenitatis nostrae postulasse clementiam; quatinus cuidam fideli nostro Alledramo comiti quandam cortem quae Forum nuncupatur, sitam supra fluvium Tanari, | adiacentem scilicet in comitatu Aquensi, iure proprietario 10 nomine per hoc nostrae inscriptionis preceptum usque in perpetuum concedere dignaremur. Cuius petitionibus inflexi, eandem cortem cum omnibus rebus a fluvio Tanari usque ad flumen Burmia, nec non a loco qui vocatur Barcile usque Carpanum periuratum, ac cum omnibus quae | dici vel nominari possunt, per hoc 15 nostrum praeceptum in integrum concedimus et largimur, ac de nostro iure et dominio in eius ius et dominium omnino transfundimus ac delegamus una cum castris et capellis, casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, cultis et incultis, divisis et indivisis, massariciis, salictis, sationibus, ripis, rupinis, molendinis, 20 piscationibus, portubus, aquis aquarumve ductibus, venacionibus, reddibicionibus, districtionibus, cum servis etiam et ancillis, aldionibus et aldianibus omnibusque rebus ad predictam cortem a iam dicto flumine in flumen atque a iam nominato loco Barcile usque ad Carpanum predictum | pertinentibus vel aspicientibus in 25 integrum, ut habeat (a), teneat firmiterque possideat ipse suique heredes habeantque potestatem tenendi, vendendi, donandi, comutandi (b), alienandi, pro anima iudicandi, vel quicquid eorum decreverit animus faciendi, omnium hominum contradictione remota. insuper concedimus | eidem fideli nostro Alledramo suisque here- 30 dibus, ut de villa quae vocatur Runco et de omnibus arimannis in ea morantibus omnem districtionem omnemque publicam fun-

<sup>(</sup>a) La h corretta su a (b) Così A

ctionem et querimoniam, quam antea publicus nosterque missus facere consueverat, et ut quemadmodum ante nos aut ante nostri comitis palatii | presentiam placitum custodire consueverant aut ante nostrorum qualemcumque missum, ita ante prefati nostri fidelis presentiam (a) custodiant et observent. Si quis igitur hoc nostrae concessionis preceptum infringere vel violare conaverit, sciat se compositurum auri | optimi libras ducentas, medietatem kamerae nostrae et medietatem prefato Alledramo comiti. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus opservetur (b), manibus propriis roborantes anulo nostro subter iussimus insigniri.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

15 Data .viii. id. febr., anno dominicae incarnationis .dccccxxxviii., regni vero domni Hugonis piissimi regis .viii., Lotharii autem filii eius .iii., indic. .viii. Actum Papie. in Christi nomine felicter (b), amen.

# LIV.

(941) marzo 14, Pisa.

Placito del marchese Uberto, alla presenza di Ugo e Lotario re, in favore dell'episcopio di Lucca e contro Immilga e il di lui figlio Rofredo.

Originale, arch. Arcivescovile di Lucca: \* G, 24 [A].

FIORENTINI, Memorie della gran contessa Matilda, 2ª ed., p. 401, cit. da A. Puccinelli, Historia di Ugo principe della Toscana, p. 9, cit.; Historia di Vuilla, p. 46, estr.: « hoc diploma accepi a doctissimo viro Francisco Maria de Flowrentinis»; Cronica dell'insigne abbadia di Fiorenza, p. 193, n. vi, estr. = C. Della Rena, Della serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana, p. 148, cit. = Leibnitti Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 503, cit. Muratori, Antiq. Ital. I, 953, da A; Annali, a. 941, estr. = Giulini, Memorie spettanti alla storia della città e campagna di Milano, I (Milano, 1854), 485, estr. Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, 1, 96, cit.; V, par. 1ª, p. 128, cit., par. 3ª, p. 183, n. McClxxix, ed. Barsocchini, da A. Cf. Hofmeister, Markgrafen

<sup>(</sup>a) Segue rasura di circa dieci lettere. (b) Così A

und Markgrafschaften im italischen Königreich &c., p. 407, nota 4, estr.; Schia-Parelli, Ricerche &c. V, 42, cit.

Regesto: Hübner, n. 880.

R Dum in Dei nomine civitate Pisa, ad curte domnorum regum, ubi domnus Hugo (a) et Lotharius gloriosisimi regibus preerant, subtus vites que topia voc[atur] | infra eadem curte, in iudicio resideret Ubertus illuster marchio et comes palacii singulorum ominum iusticiam faciendas ac deliberandas, resedentibus cum eo: 5 A[delardus] | Vulterensis, Adelbertus Lunensis sanctarum Dei ecclesiarum venerabilibus episcopis; Vualpertus, Duranti, Iohannes, Ursus, Teupaldus, Andreas, Ropaldus iudices domnorum regum; Gumper[tus, An]|dreas notarii sacri palacii; Cunrado, Benedicto, Ingelbertus, Beraldo qui et Bonizo, Gausbertus qui et Pepino, 10 Teubaldus filio eius, Rinignipertus, et item Ursus, alio Cunrado et reliqui [plures]. | Ibique eorum venens (b) presencia Cunradus episcopus sancte Lucensis ecclesie una cum Teupertus fil(io) quondam Rodulfi avocato suo et ipsius episcopio sancte Lucensis ecclesie et retulerunt: iam plures vices nos re[tuli]|mus ad comes ipsius co- 15 mitatu Lucensis et a domnum Ugonem et Lotharium filio eius gloriosissimi regibus adque ad vos Ubertus marchio et comes palacii, ut nobus iusticiam fecisi[tis] | de Immilga filia quondam Cunradi et de (c) Rofredus filio eius, qui parti nostro episcopio malo ordine et contra lege contradicunt cortem unam domui coltilem iuris 20 episcopio nostro, que est in loco et fund[o...] cum omnibus casis et rebus ad eam pertinentibus adque et omnibus casis et rebus illis (d) iuris ecclesie plebis Sanctarum Dei genetricis Marie et Sancti Stefani seu Sanctorum Ipoliti et Iohanni, que sunt plepes ipsas [posi]ltas una in loco Decimo, alia in loco qui dicitur Villa, tercia 25 inter Arno et Arme cum omnibus aliis casis et rebus qui pertinent de oraculum Sancte Marie qui dicitur a Monte, que est de sub [regimi]|ne et potesstate (b) predicte ecclesie Sancti Ipoliti, adque de casis et rebus illis ubi sub (e) Silvule dicitur, seu rebus in loco Sesto; que cortem ipsam et easdem plebes (f) seu oracolum cum omni eorum 30 integritate (g) et [perti]|nencia pertinent de sub regimine et potestate

<sup>(</sup>a) -us Hugo su rasura. (b) Così A (c) et d- su rasura. (d) rebus ill- su rasura. (e) illis ubi s- su rasura. (f) La b su cancellatura di p (g) La g corretta su r

ipsius episcopio nostro sancte Lucensis ecclesie; unde eorum epistolas et misos ac sigillos directas fuerunt ut ad placitum venissent nobis iusticiam [facien]|dum, set eos ad placitum umquam abere non potuimus; hunde querimus, ut vos Ubertus marchio et 5 comes palacii nos ad parte ipsius episcopio nostro de ipsa curte et de iam dictis aliis (2) om[nibus casis] et rebus qui pertinent de easdem plebes (b) et oraculum seu de suprascriptis casis et rebus in locas et fundas sub Silvule et Sesto investiatis, sicut actenus nostro episcopio et ipsas ples et oraculum Sancte Marie [investi]|to 10 et investitas fuerunt. cum ipsi Cunradus episcopus et Teupertus eius et ipsius episcopio avocatus taliter retulissent, tunc recordati sunt omnibus supradictis auditoribus, quod ita eos | reclamare vidissent. fecit ipse Ubertus marchio et comes palacii eos per ipsum placitum intus et foris querere et vociferare, et cum eos non in-15 venissent, tunc per fuste, qua[m] | suis tenebat manibus, ipse Ubertus marchio et comes palacii eosdem Cunradum episcopum et Teupertus advocatus de ipsa curte et de iam dictis omnibus casis et rebus, unde se reclemant (c), a parte ipsius e[piscopio] | sancte Lucensis ecclesie et predictas ples et oraculum investivit, sicut actenus in-20 vestito et investitas fuerunt. insuper misit ipse Ubertus marchio et comes palacii bannum domno[rum regum] | super ipsa curte et super ipsis casis et re (c) in mancosos auri duo mille, ut nullus quislibet magna parvaque persona iam dicto episcopio nec iam dictas (4) plebes neque oraculum de ipsa curte cum omni sua [inte]|gritate 25 et de iam dictis aliis omnibus casis et rebus de easdem plebes (e) et oraculum pertinentem adque (f) de prelibatis casis et rebus in locas et fundas sub Silvule et Sesto desvestiad. qui vero fecerit, predi[c]|tos duo mille mancosos auri se agnoscat esse conpositurus, medietatem parti camere nostre et medietatem ipsius episcopio et 30 ipsarum plebes et oraculum. et anc toticia (g) pro securita te episcopio sancte Lucensis ecclesie et plebes Sancte Marie et Sancti Stefani seu Santorum (h) Ipoliti et Iohanni fieri amunuerunt. Quidem et ego Adelbertus notarius ex iussione suprascripto Uberti | marchio

<sup>(</sup>a) La a su rasura. (b) La b su rasura di p (c) Così A (d) La a pare corretta su e (e) La b su cancellatura di p principiata. (f) La d su cancellatura di asta che si abbassava. (g) Così A; tra o e t rasura di e e la a su rasura. (h) san-su rasura.

et comes palacii seu iudicum amunicionem (a) scripsi; anno rengni idem domni Hugoni et Lotharii filio eius gracia (b) Dei reges Deo propicio domni Ugoni qui[nto] | decimo, Lotharii vero decimo, quartodecimo die mensis marcii, indiccione quartadecima (c).

Signum A m(anus) suprascripto Uberti marchio et comes pa- 5 lacii, qui ut supra interfui.

IO

- Adelardus umilis episcopus interfui.
- Teutpaldus iudex domnorum regum interfui (d).
- 🔀 Ego Adelbertus episcopus interfui.
- 🛱 Vualpertus iudex domnorum regum interfui.
- A Petrus iudex domnorum regum interfui.
- H Iohannes iudex domnorum regum interfui.
- 🛱 Urso iudex domnorum reghum interfui.
- Yuillerado iudex domnorum regum interfui.

### LV.

# (941) marzo 25, Lucca.

Placito del marchese Uberto, alla presenza di Ugo e Lotario re, in favore dell'episcopio di Lucca e contro Giovanni figlio di Roselmo di Pisa.

Originale, arch. Arcivescovile di Lucca: \* H, 71 [A].

FIORENTINI, Memorie della gran contessa Matilda, 2ª ed., p. 401, estr. da A. Puccinelli, Historia di Ugo principe della Toscana, p. 9, estr.; Historia di Vuilla, p. 44, estr. da copia del FIORENTINI (1); Cronica dell'insigne abbadia di Fiorenza, p. 193, n. VII, ed. (1) = C. Della Rena, Della serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana, p. 148, cit. = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 503, cit. Muratori, Antiq. Ital. I, 499, da A; Annali, a. 926 e a. 941, cit. Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, I, 88, 96, cit.; V, par. 1ª, p. 129, cit., par. 3ª, p. 186, n. McClxxxi, ed. Barsocchini, da A. Cf. Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich &c. p. 407, nota 4, estr.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 42, cit.

Regesto: HÜBNER n. 881.

- (a) -ne- corretto da m (b) gra senza segno abbr. (c) -arta- su rasura. (d) Seguono due segni, in forma di monogramma, che sembrano note tachigrafiche, forse per t e a
- (1) Cita nel margine l'orig. e copia torno a questo Liber, andato perduto, nel « Liber privilegiorum, p. 23 » (cf. in- Kehr, İtalia pontificia, III, 387).

Dum in Dei nomine civitate Luca, ad curte domni Hugoni regis, in solario ipsius curtis, ubi domnus Hugo et Lotharius filio eius glorio|sissimi regibus preerant, in capite laubie longanea solarii prope ecclesiam Sancti Benedicti et prope capella ipsius so-5 Iarii que vocatur Sancti Stefani, | in iudicio resideret Hubertus marchio et comes palacii singulorum hominum iusticiam faciendam ac deliberandam, resedentibus cum eo: Adelber[[tu]s Lunensis sanctae (a) Dei ecclesie u(ir) u(enerabilis) episcopus; Vualpertus, Duranti, Iohannes, Giselbertus, Teupertus, Andreas, Ropaldus, item 10 Iohannes, Teupaldus, Isembaldus, | Gosfredus, Petrus iudices domnorum regum; Gumpertus et Andreas notari sacri palacii; Grimaldo, Teudingo, que Teuzo vocatur, vasalli | Adelberti episcopus et reliqui plures. Ibique eorum veniens presencia Cunradus episcopus sancte Lucensis ecclesie una cum Iohannes iudex domnorum 15 regum eius et ipsius episcopio advocatus et retulerunt: iam (b) plures vices nos et meo c(ui) s(upra) Cunradi episcopo anticessor cum suo advocatore reclamavimus | ad comes (c) istius comitatu Pisensis (4) et ad domnum Ugonem (6) et Lotharium gloriosissimi regibus seu ad vos Ubertus marchio et comes | [p]alacii, ut nobis 20 iusticiam fecisciis de Iohannes fil(io) quondam Roselmi de asdem civitate Pisa, que Rabia vocatur, qui parti nostro episcopio (f) malo ordine | [et c]ontra lege detinet casis et rebus illis tam infra eadem (g) civitate Pisa quamque et foris in locas et fundas Laurito et in Capella adque da illa par|te fluvio Arno quas condam Adelberto 25 scavino de loco Capelle tenuit; unde ei iniussum fuit, ut a placitum venisset nobis iusticiam facien|dam, set eum minime umquam a placitum abere non potuimus; unde querimus, ut vos Ubertus marchio et comes palacii nos a parte ipsius episcopio | sancte Lucensis ecclesie de ipsis casis et rebus tam infra eadem civitate 30 Pisa quamque et foris in prenominatas locas salva custodia investiatis, cousque ipse | Iohannes a placitum venerit et nobis iusticiam fecerit. cum ipsi Cunradus (h) episcopus et Iohannes iudex eius et ipsius episcopio advocatus taliter retulissent, | [tunc r]ecordatus

<sup>(</sup>a) scāe con -sc- su rasura. (b) iam su rasura. (c) co- su rasura di nos (d) Su rasura di Lucensis (e) Ugonē e segue rasura di n (f) ep- su rasura. (g) Rasura di un segno di abbr. sopra la a (h) -si cun- su rasura.

est ipse Ubertus marchio et comes palacii, quod ita eos reclamare vidisset. feci eundem Iohannem per ipsum placitum intus et foris [quere]re seu vociferare, et cum eo non invenisset, tunc per fuste, quas sui tenebat manibus, eosdem Cunradum episcopum et Iohannes iudes advocatus a par [[te] ipsius episcopio sancte Lucensis ecclesie 5 de ipsis casis et rebus, unde se reclamabant, salva querela investivi, cousque ipse Iohannes ad placitum venerit et eorum iusti ciam fecerit. insuper misit bannum domnorum regum super ipsis casis (a) et rebus in mancosos auri mille, ut nullus quislibet magna parvaque perso|na predicto episcopio sancte Lucensis ecclesie desvestiad sine 10 legali iudicio. qui vero fecerit, predictos mille mancosos auri se agnoscat esse | conpositurus, medietatem parti camere nostre et medietatem predicto episcopio sancte Lucensis (b) ecclesie. et anc noticia pro securitate ipsius episcopio | fieri iussimus. Quidem et ego Adelbertus notarius domnorum regum ex iussione suprascripto 15 Uberti marchio et comes palacio et iudicum amonicione (c) | [scr]ipsi; anno rengni domni Hugoni domnorum Ugoni et Lotharii filio (d) eius gracia Dei reges Deo propicio domni Ugoni (e) quintodecimo, dom[ni LothJarii vero decimo, hoctavo (f) kal. aprelis, indiccione quartadecima.

Signum A manus suprascripto Uberti marchio et comes pa- 20 lacii, qui ut supra interfui.

25

- Y Vualpertus iudex domnorum regum interfui.
- A Iohannes iudex domnorum regum interfui.
- Giselbertus iudex domnorum (g) regum interfui (b).
- [\Teupertus iudex domnorum regum interfui.

## LVI.

941 marzo 26, Lucca.

Ugo e Lotario re donano ai canonici di S. Martino di Lucca la corte di Santa Petronilla colle dipendenze e confermano loro le corti Massarosa e Sugromigno.

(a) ipsis casis su rasura. (b) Tra u e c rasura di c (c) Alla e segue un' asta di lettera principiata. (d) et Lotharii fi- su rasura. (e) -go- su rasura. (f) La seconda o corretta da a (g) domnō24 (h) Segue un ghirigoro, ma non pare costituito di vere note tachigrafiche per Giselbertus.

Copia membr. del sec. XI, arch. Capitolare di Lucca: CC. 4, Banco XII [B]. Copia cart. sec. XVII, ibid.: cod. P + XII, c. 11, da B. Copia cart. not. 1659 ottobre 6, ibid.: Banco XVIII, busta 6, da B.

Muratori Antiq. Ital. V, 231, da B; Annali, a. 926 e a. 941, cit. Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, V, par. 1², p. 130, cit., par. 3\*, p. 642, n. MDCCLXX, ed. Barsocchini, da B. Guidi e Parenti, Regesto del Capitolo di Lucca, I, 6, n. 12, estr. da B. Cf. Hofmeister, Markgrasen und Markgraschasten im italischen Königreich, op. cit., p. 404, nota 2, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 42, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1404.

Il dettato presenta particolari affinità coi diplomi nn. XXXI, XLVIII, e XLIX; cf. Ricerche &c. V, 179-81. La corte Massarosa era stata donata da Ugo e Lotario nel 932 luglio I (n. XXXI) alla chiesa di Lucca e ai suoi fedeli « ibi « pro tempore famulantibus, sacerdotibus scilicet et diaconibus, subdiaconibus « quoque ceterisque ibi pro tempore ordinatis »; ma secondo il testo del presente diploma la donazione che viene confermata parrebbe di data recente (« quam etiam nos dudum ... contulimus »; cf. p. 168, rr. 24-26) ed è fatta esplicitamente ad uso dei canonici; si avverta poi che detto passo («insuper « etiam - possideant », p. 168, rr. 22-28) manca nel diploma di Ottone I 962 marzo 13 (DOI, n. 238; OTTENTHAL, Reg. n. 315) che ricorda e conferma il presente, e manca pure nelle conferme posteriori di Ottone II 982 dicembre 21 (DOII, n. 289), di Ottone III 998 settembre 1 (DOIII, n. 301) e di Corrado II 1038 febbraio 23 (D K 11, n. 260). Sembra lecito il dubbio, che il passo citato si riferisca ad un diploma di Ugo e Lotario diverso dal n. xxxt, andato perduto, o fors'anche possa essere interpolato. Nei citati diplomi di conferma, di cui il prototipo è quello di Ottone I, il testo segue nella prima parte (cioè nella conferma della corte Massarosa) il diploma di Ugo e Lotario n. xxxi, nella seconda (nella conferma di Santa Petronilla e di Sugromigno) il presente.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Hugo et Lotharius divina favente (a) clementia reges. Si sanctis ac venerabilibus locis (b) ex predium (c) nostrorum rebus aliquid offerimus, instantis et future vite premium adipisci non titubamus. Quapropter omnium sancte Dei Ecclesie fidelium nostrorumque presentium ac (d) futurorum noverit universitas, qualiter pro Dei amore animarumque Adelberti (e) marchionis matrisque nostre Berte coniugis eius ac nostrarum animarum remedio quandam cortem iuris nostri Sancte Petro-

<sup>(</sup>a) Il passo In nomine - favente è in lettere maiuscole. (b) locls è scritto nell'interlineo dopo aliquid (c) Così B (d) ac su rasura. (e) La prima e su rasura.

nille (2) nomine, que nobis hereditario iure ex parte eiusdem matris nostre evenit, prope Massam Macinariam coniacentem, cum capella in honore eiusdem sancte Petronille (a) cum mansis viginti in Massa Macinaria et duobus in loco Colugnule, nec non et pratis in Cepeto et in Turingana atque vinea et campis in loco Tu- 5 ringo, nec non vinea et terris in Palatiano et aliquantula terra in Pontetecto, cum servis et ancillis omnibusque rebus et familiis ad eandem cortem et capellam pertinentibus, ecclesie Beati Martini (b), ubi caput Lucani episcopii esse dinoscitur, in usum et sumptum canonicorum ibidem pro tempore Deo militantium, prout iuste et 10 legaliter possumus, concedimus, donamus atque largimur, et de nostro iure et dominio in eorum ius et dominium omnino transfundimus et delegamus una cum casis, sediminibus, campis, terris, vineis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, montibus, vallibus, planitiebus, servis et an- 15 cillis, aldionibus et aldianis cunctisque rebus et familiis iuste et legaliter ad eandem cortem pertinentibus et respicientibus in integrum, quatenus canonici in ecclesia Beati Martini (b) Deo famulantes et pro animabus Adelberti (c) marchionis matrisque nostre Berte coniugis eius et pro nobis Dominum exorantes prefatam cortem cum 20 omnibus ad se pertinentibus in integrum habeant, teneant, firmiterque possideant. insuper etiam cortem illam que Massa Grausi dicitur, quam mater nostra de patris nostri suoque pretio comparavit, quam etiam nos dudum prefate ecclesie Beati Martini (b) in usum et sumptum canonicorum pro animabus Adelberti (c) marchionis 25 matrisque nostre Berte contulimus, per hanc nostre preceptionis paginam confirmamus pleniterque corroboramus, ut habeant, teneant, firmiterque possideant. statuimus ut episcopus loci nullam quoquam in tempore de prefatis cortibus potestatem habeat neque inde se intromittat, nisi ad canonicorum auxilium et salvationem; et si, 30 quod absit, a potestate eorum prefatas cortes cum omnibus ad se pertinentibus episcopus loci aut ullus invasor tulerit aut subtraxerit, tunc deveniant in ius et potestatem unius ex propinquioribus parentibus nostris (d), tandiu (e) donec talis episcopus venerit, qui pre-

<sup>(</sup>a) PETRONILLE (b) MARTINI (c) La prima e su rasura. (d) La copia ha meis; l'errore è forse dovuto a cattiva lettura del compendio per nostris (e) Così B e così

fatas cortes in iure et potestate canonicorum esse permittat. denique et plebem de Sugrominio in honore sancti Laurentii (2) constructam, quam Cunradus sancte Lucane ecclesie episcopus ex parte episcopii loco quarte portionis ex decimis predicte canonice 5 in usum et sumptum canonicorum per scriptum concessit, per hoc nostrum preceptum confirmamus et corroboramus, statuentes ut nullus episcoporum eandem plebem a potestate canonicorum tollere presumat. de cetero totius ordinis canonicos predictasque cortes et plebem cum omnibus rebus et familiis ad easdem cortes 10 et plebem pertinentibus cunctasque res et familias canonicorum sub nostram defensionem et mundiburdum recepimus, atque precipientes iubemus, ut nullus dux, marchio, comes, episcopus, aut ulla regni nostri magna parvaque persona canonicos in ecclesia Beati Martini (b) Deo servientes inquietare audeat, aut de prefatis cortibus et 15 plebe disvestire aut invasionem facere presumat, vel de rebus eorum propriis disvestire sine legali iudicio seu familiis temptet; sed liceat eis prefatas cortes et plebem tenere et pro pretaxatis animabus et nobis Deum exorare, quiete ac pacifice vivere, omni contradictione remota. Si quis igitur huius precepti violator extiterit, sciat 20 se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamere nostre et medietatem canonicis in memorata ecclesia pro tempore Deo famulantibus; et insuper eternae damnationis penam incurrat, et cum Iuda traditore partem in die iudicii habeat. nostre largitionis donum ratum in posterum maneat diligentiusque 25 ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anuli nostri impressione subter annotari iussimus.

\* Signa piissimorum (M) (M) Hugonis et Lotharii regum.

Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.

Data .vii. kal. april., anno dominice incarnationis DCCCCXLI., regni vero domni Hugonis regis (c) .xv., filii eius Lotharii item regis .x., indictione .xiii. Actum Luce. feliciter, AMEN.

aveva l'originale, come attesta il diploma di conferma di Ottone I; possiamo completare presso a poco come nel diploma n. XXXI: et tamdiu ipse eas per hanc nostram iussionem teneat donce &c. (a) LAVRENTII (b) MARTINI (c) Hugonis regis su rasura.

### LVII.

941 giugno 25, S. Agnese, Roma.

Ugo e Lotario re, ad intercessione del vescovo Sigifredo di Parma, donano al monastero di S. Benedetto in Subiaco la corte Sala colle dipendenze, e gli confermano le precedenti donazioni di re, imperatori e fedeli.

Regestum Sublacense, c. 1, ms. membr. dell'xi-xii secolo, Subiaco, arch. Abbaziale di S. Scolastica [B]. W. Capisacchi, Chronicon Sublacense, c. 46, ms. cart. 1573, ibid. C. Mirzio, Bullarium Sublacense, c. 31, ms. cart. 1623, ibid. Fatteschi, Monumenta Sublacensia, ms. cart. sec. xviii, cod. 2116, Mss. Sessor. 217, c. 95, bibl. Vittorio Emanuele in Roma. Copia cart. sec. olo xviii del P. Zacagni, cod. Vatic. Regina, 378, c. 121. Copia cart. sec. xviii in Margarini, Thesaurus historicus sacrae et politicae veritatis, I, c. 477, arch. Segreto Vaticano, arm. liv. Due copie sec. xviii tra le Carte Muratoriane, sec. x, arch. di Stato in Modena.

Puccinelli, Cronica dell'abbadia di Fiorenza, p. 186, n. II. Muratori, Antiq. Ital. I, 923, ed.; Annali, a. 941, datum. Allodi, Cronaca Sublacense del P. D. Cherubino Mirzio, pp. 111–12, cit. Allodi e Levi, Il Regesto Sublacense, p. 3, n. 1, tav. Ill facsim. dei monogrammi. Lanciotti, I falsari celebri, p. 43. Cf. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, III (4ª ed.), 308, cit. (ed. ital. 1900, Il, 20 e 29, nota 41); I monasteri di Subiaco, I (EGIDI, Notizie storiche), 70, 73 e nota 3, 79, cit.; II (Federici, La biblioteca e l'archivio), 37, n. liii, reg.; Pivano, Chiesa e Stato da Berengario I ad Arduino, p. 90, nota 3, p. 93, cit.; Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, III, 2, p. 220, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 42, cit. Cf. intorno a questo monastero Kehr, Italia pontificia, II, 83 sgg.

Regesto: Böhmer, n. 1405.

Tutte le copie, manoscritte e a stampa, dipendono direttamente o indirettamente da B, unica fonte a noi pervenuta del diploma (1). Questo è ricordato nelle conferme di Ottone I 967 gennaio 11 (DO1, n. 336), di Giovanni XVIII 1005 luglio 21 (Kehr, op. cit. II, 91, n. 24), di Benedetto VIII 1015 settembre (Kehr, II, 91, n. 25) e di Leone IX 1051 ottobre 31 (Kehr, II, 92, n. 29); vedansi pure le bolle di Niccolò I 858-867 agosto 20 (Kehr, II, 86, n. + 4) e Gregorio V 997 giugno 28 (Kehr, II, 91, n. 23). Il passo riguardante la conferma dei diplomi e delle carte (p. 171, rr. 23-28), sia per il luogo in cui è inserto, sia per il tenore, lascia qualche vago dubbio che possa es-

(1) Riproduciamo il testo di B secondo la collazione favoritaci dal P. LEONE ALLODI.

sere interpolato. Il Lanciotti, op. cit. pp. 44-45, giudica falso, ma senza fondamento, il contenuto del diploma. Nella datazione, gli anni del regno di Lotario concordano cogli altri dati cronologici soltanto se contati in ritardo rispetto all'èra precisa (cf. Ricerche &c. V, 149). Per l'importanza dell'actum, cf. Ricerche &c. V, 41-43.

(C)(a) In nomine Domini Dei nostri. Hugo (b) et Lotharius divina providente clementia reges. Regalem dignitatem in hoc (c) augmentare speramus, si de statu ecclesiarum provide disposuerit augmentando frequentibus donis. Quocirca omnium fidelium sancte 5 Dei Ecclesie nostrorumque presentium et futurorum devotio noverit, qualiter Sigefredus sancte Parmensis ecclesie venerabilis presul nosterque dilectus fidelis dominationi nostre sugessit, ut pro cenobio Sancti Benedicti, sito Sublaco in territorio Campanino, monachisque ibidem Deo militantibus concederemus cortem unam iuris regni nostri 10 positam in gastaldatu Turano, que Sala dicitur. Cuius subgessionibus libentissime aurem accommodantes, pro Dei amore remedioque nostrarum animarum predicto cenobio Sancti Benedicti, sito Sublacu, fratribusque ibidem pro tempore Deo famulantibus per hoc nostre auctoritatis preceptum prefatam (d) cortem, hactenus 15 iuris regni nostri pertinentem, que Sala dicitur, cum omni sua pertinentia omnibusque rebus ibidem aspicientibus, coniacentibus in territoriis et finibus Sublacum et Ciculi et Reate atque Savini, prout iuste et legaliter possumus, donamus penitusque concedimus atque largimur, et de nostro iure et dominio in prefati cenobii 20 iure et dominio ad usum monachorum et sumptum omnino transfundimus ac delegamus in integrum, ut habeant, teneant firmiterque possideant ipsi successoribusque (e) illorum fruanturque iure quieto, omnium hominum contradictione remota. confirmamus etiam et corroboramus prelibato cenobio Sancti Benedicti omnes res et fa-25 milie (e) que ibidem collate sunt ab imperatoribus sive regibus predecessoribus nostris reliquisque fidelibus Deum timentibus (f) per hoc nostre auctoritatis(g) preceptum, ut deinceps ipsis secure fruantur im (h) perpetuum, omni controversia procul remota. Si quis igitur

<sup>(</sup>a) Il Chrismon è rappresentato in B da una croce. (b) IN - HU- in lettere maiuscole. (c) hoc è scritto da mano recente nell'interlineo; nel rigo leggesi hinis (d) PREfatam (e) Così B e così probabilmente aveva l'originale. (f) deum timentibus aggiunto nell'interlineo da mano recente. (g) augtoritatis (h) Così B

hoc nostre auctoritatis preceptum seu confirmationis statutum aliquando infringere conatus fuerit, sciat se [compo]siturum (a) auri obtimi libras .C., medietatem palatio nostro et medietatem pretaxato cenobio. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri (b) iussimus.

\* Signa piissimorum (M) (M) Hugonis et Lotharii regum \*(6).

\* Giseprandus (d) cancellarius ad vicem Bosonis (e) episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi \* (f).

Data septimo kalendas iulii, anno dominice incarnationis .DCCCCXLI., 10 regni vero domni Hugonis piissimi regis .xv., Lotharii vero item regis .x., indictione .xiiii. Actum iuxta Roma (g), in monasterio sancte virginis Agnetis (h).

### LVIII.

941 giugno 26, Roma.

Ugo e Lotario re donano al monastero di S. Vittorino di Celano il monte Celano colle dipendenze e lo prendono sotto la loro protezione.

Originale, arch. di Montecassino, caps. XII, n. 8 [A]. Regestum Thomae abbatis, c. CXLI, ms. membr, sec. XIII, ibid. Codex diplom. Casinensis, I, c. 218, copia sec. XVIII; c. 396 copia del Gattola; cc. 403, 405 copie sec. XVIII, ibid. P. Federici, Codex diplom. Casinensis, 1780, I, copia e facsimile, ibid. Cod. X, C, 17, bibl. Estense di Modena; sono riprodotti i monogrammi.

MURATORI, Antiq. Ital. III, 93, cit.; riproduce i monogrammi comunicatigli dal P. Benedetto Bacchini. Dümmler, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen &c. X, 309, n. XVII, da copia di A eseguita dall'archivista cassinese Andrea Caravita. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 8; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 38, ed. L. Schiaparelli. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., p. 155, cit.; Gregorovius,

(a) Essendo le prime lettere corrose, mano recente accomodò e scrisse de (= depositurum) (b) insignari (c) Indubbiamente errata è la formula dataci da B: SIGNIS PIISSIMORUM PRINCIPUM (MM) HUGONIS et (et aggiunto dopo nell'interlineo) Lotharii SIGNIFERIS REGUM (cf. Riccrche &c. V, 127). (d) GIPERANDUS (e) BOSONI (f) et subscripsi omesso in B; in B la recognitio è in lettere maiuscole. (g) Così B (h) Agnen Manca l'apprecatio, forse per omissione della copia.

Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, III (4 ed.), 308, nota 1, cit. (ed. ital. 1900, II, 29 nota 41); SCHIAPARELLI, Ricerche &c. V, 42, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1406.

La signatio e la recognitio sono probabilmente di mano del riconoscitore; le altre parti di scrittore che possiamo ritenere della di lui scuola (cf. Bullettino cit., p. 38; Ricerche &c. V, 70-72). Sull'importanza dell'actum per l'itinerario di Ugo nel 941, vedi Ricerche &c. V, 41-43.

(C) \* In nomine Domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius divina favente clementia reges. Si opressis (a) et iniusta patientibus subvenimus, id ad \* statum nostri regni proficere minime diffidimus. Idcirco noverit omnium (b) sancte Dei Ecclesiae nostrorumque presentium ac futurorum universitas, qualiter pro Dei | amore animarumque nostrarum remedio (c) concedimus (d) celle Sancti Benedicti in loco Telle fundate in honore sancti Victorini (o), in comitatu Marsi, nec non Adelperge (f) monache aliisque monachabus in eadem cella Deo famulantibus montem videlicet Celanum cum 10 omnibus rebus ac familiis, campis, vineis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, omnia in omnibus in integrum ad memoratam cellam respicientibus, et cum omnibus pertinentiis que in eadem cella ante vastationem Agarrenorum pertinuerunt, quatinus ipsa | Adelperga (g) cum aliis soro-15 ribus Deo inibi famulantibus habeant et detineant ipsam cellam de Telle cum ecclesia Sancti Victorini omnique sua pertinentia cum campis, vineis, pratis, silvis, castanetis, olivetis, ortis, stalariis, servis et ancillis, colonis et massariciis in usum et sumptum sibi necessarium, omnium hominum inquietudine remota. statui-20 mus itaque, ut, si de memoratis (h) rebus ab aliquibus pravis hominibus iniuste detinentur vel invase sunt, sub iureiurando in eodem loco sub integritate restitu|antur. et pro stabilitate et securitate memorate celle atque iam dicte Adelperge monache suarumque sororum Deo militantium (i) eandem cellam cum omnibus rebus l 25 sibi a nobis concessis et ei pertinentibus, nec non prefatam monacham, que ad nos confugium fecit, cum omnibus aliis sororibus

<sup>(</sup>a) Cost A (b) Si completi fidelium (c) nostrarum remedio su rasura. (d) -ce-dimus su rasura. (e) La o nell' interlineo. (f) Il passo -undatę - adel- su rasura. (g) adel- su rasura. (h) La prima asta della seconda m su r principiata. (l) -o mili-su rasura.

in eadem cella Deo servientibus, tam eas que modo | supersunt quam que in antea in eodem loco Deo serviture sunt, sub nostram defensionem et mundburdum recipimus. precipientes itaque iubemus, ut nullus dux, marchio, comes, viceco|mes, gastaldio, sculdascio, decanus, neque quilibet ex secularibus hominibus sepe 5 nominatam Adelpergam (a) suasque sorores inquietare aut molestare aut de prefata cella eas foras mitte|re neque de suis rebus aliquam diminorationem facere audeat, sed liceat eam (b) cum aliis monachabus quiete ac pacifice sub nostra tuitione vivere omnipotentemque Deum pro nobis | statuque nostri regni exorare. Si quis 10 itaque huius nostri precepti seu mundburdi in aliquo violator extiterit, sciat se aeterna ultione dampnandum, aurique optimi libras centum compositurum, medietatem kamere nostre et medietatem predictis monachabus | (c) earumque posteris. Et ut firmius ab omnibus custodiatur, manibus propriis roborantes de anulo nostro 15 subter insigniri precepimus.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (S R) (S I D).

20

Dat. .vi. kalendarum iuliarum (d), anno dominice incarnationis .dccccxli., domini vero Hugonis piissimi regis .xv., Lotharii autem item regis .xi.mo, indictione .xiiii. Actum Rome. feliciter.

#### LIX.

941 luglio 20, «in Campania, iuxta oppidum Romaniae».

Ugo e Lotario re confermano al monastero di S. Vincenzo al Volturno i diplomi e i possessi, gli concedono l'inquisitio e lo prendono sotto la loro protezione.

Chronicon Vulturnense, ms. membr. sec. XII, bibl. Vaticana, ms. Barberini lat. 2724, c. 170 B (1) [B].

- (a) adel- su rasura.
   (b) Parola corrosa, ma deve leggersi indubbiamente eam e non eidem nė ei
   (c) La o corretta su a
   (d) klī iulī
- (1) Per la miniatura che precede il Chronicon Vulturnense nel Bulletdiploma, cf. Muñoz, Le miniature del tino dell' Istit. stor. Ital. n. 30, p. 84.

Goldast, Imp. Const. collectio, III, 302, estr. da B [C]. Duchesne, Scriptores hist. Franc. III, 698, estr. da B. Muratori, Rer. Ital. Script. I, par. 2\*, 427, ed. da B; Annali, a. 941, datum. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit. p. 155, nota 79, cit. da C. Sickel, Excurse zu Ottonischen Diplomen nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, I Ergänzunsgband, 131, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, pp. 90, 93, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 43, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1407.

Considerando che gli antichi diplomi per Montecassino e S. Vincenzo al Volturno hanno il medesimo formulario e che il diploma di Ottone I 968 giugno 30 (DOI, n. 36, OTTENTHAL, Reg., n. 473) per Montecassino, del formulario del nostro, dipende dal diploma di Lotario I 835 febbraio 21 (M., n. 1048 (1014)) per lo stesso monastero, possiamo supporre con fondamento che anche il nostro dipenda dal diploma perduto di Lotario I, citato nel testo (cf. p. 176, r. 1), il quale presumibilmente doveva essere del formulario di quello per Montecassino. Quest'ultimo ci è pervenuto in una redazione non del tutto genuina, ma si riconosce facilmente il formulario autentico, che è ripetuto nell'Ottoniano (cf. Ricerche &c. V, 164). Il nostro è citato nel diploma di Berengario II e Adalberto 951 settembre 26 (B. n. 1433), dal medesimo testo; fu utilizzato per i diplomi di Ottone I 962 agosto 22 e 968 giugno 30 (DOI, nn. 245 a, 359 a; Ottenthal, Reg., nn. 326, 471), nonchè per il falso diploma di Carlo Magno 775 aprile 20 (D KAR. I, n. 227). Concordano gli anni di Cristo e l'indizione; gli anni del regno di Ugo e di Lotario vorrebbero il 942, però possono essere stati contati in ritardo rispetto all'èra precisa (cf. Ricerche &c. V, 149); l'actum è in persetta corrispondenza coll'a. 941 (cs. Ricerche &c. V, 41-3).

In nomine domini (a) Dei eterni. Hugo et Lotharius divina providente clementia reges. Si fervore caritatis accensi de statu ac restauratione ecclesiarum Dei diligenti cura et indagatione tractamus, regni nostri solium stabiliri ac feliciter regnare cum Christo nequaquam ambigimus. Quocirca omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presentium ac futurorum universitas (b) noverit, qualiter quidam prepositus cenobii Christi martyris Vincentii, sito in finibus Beneventanis, nomine Leo presbiter et monachus nostram adiens celsitudinem detulit nobis precepta predecessorum nostrorum imperatorum et regum ac parentum nostrorum, vide-

<sup>(</sup>a) In nomine domini in lettere maiuscole. (b) diversitas

licet Desiderii (1), Caroli (2), Ludovici (3) atque Lotharii (4), per que contulerunt ex suis rebus in prephatum monasterium et confirmaverunt res et possessiones ibi a principibus, ducibus reliquisque fidelibus collatas; unde prefatus monachus et prepositus nostram exoravit clementiam, ut eadem precepta ac legales scriptiones nec 5 non predia per diversos fines regni Italici coniacentia eidem cenobio collata per nostre confirmationis preceptum in prefatum venerabilem locum confirmaremus. Cuius petitionibus faventes, pro Dei amore animarumque nostrarum remedio per hoc nostre confirmationis preceptum(a), prout iuste et legaliter possumus, confirmamus 10 ac penitus corroboramus in predicto cenobio Christi martyris Vincentii omnia precepta precessorum nostrorum imperatorum et regum ac parentum nostrorum, videlicet Desiderii, Caroli, Ludovici atque Lotharii, verum etiam omnes res et possessiones per diversos fines regni Italici positas, per eadem precepta vel quolibet 15 legalis (b) titulo scriptionis a principibus, ducibus reliquisque fidelibus ibidem collatas, nec non monasteria et cellas inferius nominatas: monasterium siquidem in honore beati Petri apostoli constructum, positum in loco Trite territorio Balvense; et monasterium quod nuncupatur Sancti Angeli in Barregio; in Aprutio cellam unam 20 in loco qui uocatur Arole; item Sancta Maria in Duas Basilicas; item monasterium Beati Petri apostoli positum iuxta fluvium Sabbati, territorio Beneventano; sed et cellam Sancti Sossii in Liburie cum toto ipso gualdo in loco Pantano; monasterium quoque domini et salvatoris nostri Iesu Christi, quod positum est in Alife; 25 nec non et monasterium Sancti Georgii in Salerno; seu et monasterium Sancte Marie in territorio Marsicano, quod situm est in loco Apinianici; una cum castris, cappellis, titulis, casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, piscariis, molendinis, aquis

(a) precepto (b) La s aggiunta nell' interlineo.

<sup>(1)</sup> Diploma perduto.

<sup>(2)</sup> Cf. i diplomi di Carlo Magno 787 marzo 24 (D Kar. I, 212, n. 157), e [787] (D Kar. I, 216, n. 159); diploma perduto, Mühlbacher-Lechner, Reg. n. 570.

<sup>(3)</sup> Cf. i diplomi di Lodovico il Pio 816 giugno 10 (M. n. 616 (596)) e 831 aprile 1 (M. n. 887 (858)).

<sup>(4)</sup> Diploma perduto, MÜHLBACHER-LECHNER, Reg. n. 571.

aquarumque decursibus, servis et ancillis ad prelibatum monasterium pertinentibus vel respicientibus in integrum Christi videlicet martyris Vincentii, quod positum est in finibus Beneventanis. statuimus atque precipimus, nostra (a) preceptali auctoritate decrevi-5 mus, ut, si aliqua intentio orta fuerit de rebus et familiis eiusdem monasterii, liceat advocatorem (b) per inquisitionem circa manentium liberorum (c) hominum, sicut lex habet, hoc definire, et cum definitum fuerit, tunc demum ipsas res et familias pars predicti cenobii nostra preceptali auctoritate habeat atque possideat iure quieto. 10 recipimus preterea pretaxatum (d) monasterium cum omnibus pretaxatis monasteriis et cellis, rebus quoque et familiis ibidem aspicientibus, una cum fratribus ac monachis ibidem Deo famulantibus sub nostre tuitionis munburdum, statuentes ut abbates et prepositi eiusdem loci iuxta priscam consuetudinem ad communem uti-15 litatem fratrum sua disponant absque alicuius contradictione. precipientes itaque iubemus, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, castaldeus, seu quelibet regni nostri magna parvaque persona res predicti monasterii invadere seu homines liberos et servos distringere, pignorare seu molestare audeat absque legali iudicio, neque 20 pensionem ab eis iniuste exigere presumat. Si quis igitur huius nostri precepti confirmationem seu munburdii tuitionem aliquando infringere conatus fuerit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camere nostre et medietatem parti predicti monasterii. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus 25 observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

Signa (e) serenissimorum (M) (M) Hugonis et Lotharii (f) regum (g).

Giseprandus cancellarius (h) ad vicem Bosonis episcopi et (i) archi-30 cancellarii recognovi et subscripsi (k).

<sup>(</sup>a) Nei diplomi di Berengario II e Adalberto e di Ottone I, che dipendono dal nostro, manca atque precipimus e si ha insuper hac nostra (b) Forse la copia omette suum che leggesi nel diploma di Berengario II e Adalberto. (c) libertorum (d) La seconda a nell'interlineo. (e) Signum (f) B omette Hugonis et Lotharii e segna i monogrammi in fine della formula, cioè dopo imperatorum (g) imperatorum (h) camerarius (i) et omesso in B (k) et subscripsi omesso in B

Data .xiii.º kal. aug., anno dominice incarnationis .dccccxli., regni vero domni Ugonis piissimi regis .xv.º, Lotharii autem .x.º, indictione .xiii. Actum in Campania, iuxta oppidum Romanie. feliciter, AMEN (a).

## LX.

941 agosto 13...

Ugo e Lotario re, ad istanza del conte Ilderico, donano al conte Milone i loro possessi in Ronco, presso Monte, e nella corte Spoletina.

Copia membr. sec. XI, arch. Capitolare di Parma [B]. Copia cart. sec. XVIII, ibid.: arca A, caps. II, n. 40. Copia 1750 nel *Transumptum omnium documentorum* dell'arch. Capit. di Parma, II, c. 118, n. XL, ibid. Copia sec. XIX di E. BICCHIERI, *Codice diplomatico*, sec. X, n. XL, arch. di Stato in Parma.

Affò, *Storia di Parma*, I, 226, cit.; 346, n. LX, con anno « DCCCCXL », ed. da B.

Regesto: Böhmer, n. 1408.

La copia B, unica fonte del nostro diploma, essendo imitativa (e fu anche munita di sigillo), ci permette di ritenere con fondamento che l'originale fosse di scrittore noto, precisamente del cappellano e poi cancelliere Teodolfo (cf. Ricerche &c. V, 72). Il formulario è conforme all'uso della cancelleria di Ugo e Lotario (cf. Ricerche &c. V, 173); ma però presenta difficoltà la recognitio, che sarebbe corretta soltanto se propria di un diploma di Lotario (Teodolfo fu nominato cancelliere da Lotario, e così Brunengo fu l'arcicancelliere di Lotario; cf. Ricerche &c. V, 61, 64). Se veramente tale formula si trovava nell'originale, non vi è altra supposizione che sia stata aggiunta, nello spazio lasciato in bianco, dalla cancelleria di Lotario nel 945, durante il governo provvisorio di Lotario e l'assenza di Ugo (aprile-luglio 945; cf. Ricerche &c. V, 53); ma è forse più probabile che per guasto o corrosione della pergamena, il copista abbia letto male e male restituita la formula, che sarebbe stata uguale a quella dei due diplomi seguenti, cioè: « Teudulfus diaconus et regius capellanus ad vicem Bosonis » &c. (cf. Ricerche &c. V, 64, nota 2). Gli anni del regno di Ugo e Lotario concordano cogli anni di Cristo se contati in ritardo rispetto all'èra precisa (cf. Ricerche &c. V, 149).

(C) \* In nomine sanctae aet (b) individue Trinitatis. Hugo et Lotharius divina providente clemencia reges. Si iustis nostrorum

<sup>(</sup>a) Queste lettere maiuscole non sono riprodotte con precisione; lasciano però scorgere la forma dell'originale A)-(HN (b) Così B

fidelium peticionibus adsensum prebemus, promciores eos in i nostri obsequio fore minime dubitamus. Quocirca omnium fidelium sancte Dei Ecclesiae nostrorumque presentium (a) ac futurorum devocio noveri[t], qualiter interventu ac peticione | Ilderici comitis (b) 5 dilectique fidelis nostri per hoc nostrum preceptum, prout iuste et legaliter possumus, donamus atque largimur Miloni nostro dilecto fideli res iuris nostri positas | in loco et (c) fundo Runco prope Monte, sicut a nobis hactenus possesse (d) sunt, nec non et res alias iuris regni nostri ei concedimus in loco et (c) fundo corte (e) 10 que nuncupatur Spoletina; | predictas vero res iuris nostri et iuris regni nostri adiacent [i]n comitatu Parmense; una cum terris, [mansis, rip]is (f), pascuis, [sil]vis, aquis aquarumque decursibus, montibus, | vallibus, planiciebus et cum omnia que dici vel nominari possunt (g) ad prefatas res aspicien[ti]bus et pertinentibus in 15 integrum, et de nostro iure et dominio in prefati Miloni (h) ius | et dominium omnino transfundimus ac delegamus, ut habeat, teneat firmiterque possideat ipse suique heredes habeantque potestatem tenendi, do|nandi, vendendi, commutandi, alienandi, pro anima iudicandi, vel quicquid eorum decreverit animus faciendi, omnium 20 hominum contradiccione vel mole|stacione remota. precipientes itaque iubemus, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes vel quelibet regni nostri magna parvaque persona ex iam dictas res(h) pretaxato | Miloni nostro dilecto fideli inquietare vel molestare presummat (h), saet (h) liceat eum suique (h) heredes tenere et possidere 25 absque ulla diminoracione, omnium hominum sublata contra|di-Si quis igitur huius nostri precepti paginam i[nfrin]gere vel violare temptaver[i]t, [sci]at se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamere nostre et | medietatem Miloni nostro fideli suisque heredibus. Quod ut versius credatur dili-30 gentiusque ab omnibus o[bse]rvetur, manibus propriis robora[n]tes anulo nostro insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (M) (M) Hugonis et [Lotharii] regum. \*

<sup>(</sup>a) presentia (b) com e segue rasura di e (c) e (d) possese (e) -te su rasura. (f) La restituzione pare sicura, scorgendosi le estremità delle aste prolungate. (g) posunt (h) Così B

\* Teudulfus cancellarius a[d vic]em Bruningi aepiscopi (a) et archic[ancell]arii recognovi et subscripsi \* (b) (S I D).

Dat[a] idus aug., anno dominice incarnacionis .dccccxli., [r]egni vero d[om]ni Hugonis piissimi regis .xv., Lotharii vero .x., indict[ione .xiiii. (c). Actum . . . in Dei no]mine. feliciter, amen.

### LXI.

942 maggio 23, Verona.

Ugo e Lotario re, ad istanza del camerario Giovanni, donano a Giselberga due sorti nella corte Zerba, contado di Verona.

Codex diplom. Dionisii, I, copia cart. sec. xvI del notaio «Paltonarius», presso il marchese Luigi Dionisii, Cerea-Cà del Lago (Verona) [B].

DE DIONYSIIS, De duobus episcopis Aldone et Notingo, p. 110, n. xv, da B. CIPOLLA, Verzeichniss der Kaiserurkunden in den Archiven Veronas, n. 48, reg.; Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 64, n. 208, reg. e fonti. Cf. Schiaparelli, Ricerche &c. V, 44, cit.

Il formulario è regolare (cf. Ricerche &c. V, 173), e sicure sono alcune correzioni che facciamo al testo di B (questa copia presenta correzioni di mano del De Dionysiis). L'anno 941, se non è errato – e l'errore può essere del copista – sarà da riferire all'azione; l'anno del regno di Ugo e l'indizione corrispondono al 942, e vi corrisponderebbe pure quello del regno di Lotario se contato in ritardo rispetto all'èra precisa; coll'a. 942 concorda anche l'actum (cf. Ricerche &c. V, 44, 149).

In nomine domini Dei eterni. Hugo et Lotharius divina providente clementia reges. Regalem decet excellentiam subditorum sibi fidelium dignis petitionibus aurem libenter accomodare. Quocirca omnium fidelium sanctae (d) Dei Ecclesie nostrorumque presentium ac futurorum noverit devotio, qualiter interventu ac (e) petitione (f) Iohannis nostri camerarii per huius nostri precepti largitionem, prout inste ac legaliter (g) possumus, cuidam femine nomine Giselberga donamus atque largimur quasdam (h) res hactenus de iure regni nostri pertinentes, positas videlicet in curte nostra Zerpa (i), adiacentes in comitatu Veronensi, que sunt sortes due, sub omni 10

(a) Cosl B (b) šI (c) Restituzione nostra. (d) santae (e) ad (f) ac petitione aggiunto dopo dal D. (g) legatu; il D. corresse legaliter (h) quasdas (i) La p corretta su b

integritate sicut ad eandem curtem Zerpam pertinuerunt et recte ac (a) gubernate fuerunt per Agavertum, Dominicum, Gundivertum, Aulum, Sibvolum (b) atque Brachum, una cum decimis et operis, terris, casis, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, aquis 5 aquarumque decursibus, et cum omnibus que dici vel nominari (c) possunt ad easdem duas sortes aspicientibus in integrum, et de iure regni nostri (d) in prefate Giselberge dominio et iure (e), prout iuste et legaliter possumus, omnino transfundimus et delegamus, ut habeat, teneat firmiterque possideat ipsa suique heredes (f) 10 habeant (g) potestatem tenendi, donandi, vendendi, comutandi, pro anima iudicandi, vel (h) quicquid eorum decreverit animus faciendi, omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur contra hoc nostre largitionis preceptum aliquando ire tentaverit, sciat se compositurum auri optimi libras quinquaginta, medietatem camere (1) 15 nostre et medietatem predicte Giselbergae suisque heredibus (i). Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

Signa (k) (M) (M) (l) serenissimorum (m) Hugonis et Lotharii regum.

Teodulfus (n) diaconus et regius (o) capellanus ad vicem Bosonis episcopi et (p) archicancellarii (q) regio iussu (r) recognovi et subscripsi (s).

20

Data decimo kal. iunii, anno dominice incarnationis .dccccxll., regni vero domni (1) Ugonis .xvl., Lotharii (11) vero .xl., indictione (12) .xv. (13). Actum Verone. feliciter (17).

<sup>(</sup>a) a (b) Così B (c) denominari (d) B ha in integrum vel iure regni nostri; secondo il formulario comune si dovrebbe avere et de nostro iure et dominio (e) Così B; secondo il formulario comune si dovrebbe avere dominium et ius (f) gredes (g) Secondo il formulario comune habeantque (h) ut (i) camare (j) gredibus (k) signum (l) È segnato solo il monogramma di Ugo; forse nell'originale i monogramni erano dopo serenissimorum (m) serenissimorum è collocato dopo Lotharii (n) Gandulfus (o) Sergius colla r nell'interlineo. (p) Manca et (q) archicanzellarii (r) regionis; il D. corresse regis Ugonis (s) et subscripsi omesso. (t) domini vel dompni; la correszione è del D. (u) Luterli (v) indit. (x) Il D. corresse xiv (y) In B sigle di incerta lettura; forma errata del compendio per feliciter

### LXII.

942 maggio 25, Garda.

Ugo e Lotario re, ad istanza del vescovo Ambrogio di Lodi, confermano alla chiesa di Padova i diplomi e tutti i documenti, i possessi e i diritti.

Originale, arch. Capitolare di Padova: Privilegia, I, n. 6 [A]. Copia cart. della fine del sec. XVII, ibid., in Rotuli ab anno 855 usque ad an. 1099, vol. I. Estr. del sec. XVIII nel ms. cl. IX, cod. CLXV, c. 271, bibl. Marciana [B]. BRUNACCI, Codice diplom. Padovano, II, c. 1317, ms. 581, vol. 2°, bibl. del Seminario di Padova. Gennari, Brunacci Codex diplom. Patavinus, II, c. 113, n. CIX, ms. BP. 2. 1216, bibl. Comunale di Padova.

C. SIGONII Historiarum de regno Italiae libri viginti, ed. 1732, col. 408, cit. Muratori, Antiq. Ital. III, 61, estr. da A; Annali, a. 942, datum = Mabillon, De re diplom. II, 3ª ed., app., p. CXXIII, estr. = Gennari, Annali della città di Padova, I, 138–39, cit. Dondi Dall'Orologio, Dissertazioni sopra Pistoria eccl. di Padova, Diss. seconda, p. 25, n. XIII, ed. da A; cf. le osservazioni a p. 49. Cappelletti, Le chiese d'Italia, X, 501, estr., da B. Gloria, Codice diplom. Padovano, I, 56, n. 36, ed. da A. Cipolla, Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 64, n. 209, reg. e fonti. Pinton, Codice diplom. Saccense, pp. 8, 48, n. 383, cit., da A. Cf. Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 93 e nota 5, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 44, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1409.

La pergamena è assai danneggiata, con fori e macchie causate dall'umidità; le copie a nulla giovano per la restituzione del testo, il quale è inoltre indipendente da quello dei diplomi anteriori per la chiesa di Padova nè si ripete nei successivi. Lo scrittore è noto, ed è probabilmente il riconoscitore Teodolfo (cf. Ricerche &c. V, 72). Si noti la somiglianza dell'arenga con quella del diploma seguente (cf. Ricerche &c. V, 82-3). I dati cronologici concordano coll'anno 942, compreso l'anno del regno di Lotario, qualora si ammetta che questo sia stato contato in ritardo rispetto all'èra precisa (cf. Ricerche &c. V, 149).

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Loth[arius divina fav]ente clementia reges. Si catholicae fidei [......(a)], doctrinam ducimus dig[na]m (b) de statu catolicarum [Dei ecclesiarum] (c) sedula cura tractare, \* quatinus in hoc regni nostri status (d)

<sup>(</sup>a) Guasto della pergamena di centimetri cinque e mezzo; la prima lettera da restituire parrebbe m (b) Parola incerta. (c) Tentativo di restituzione; guasto di circa quattro centimetri. (d) Così A

usquequaque pr[oficere] (a) et aeterni regni gaudia sine fine mansura capere mereamur. (b) Hoc igi[tur] mente devota concipientes, [to]tius (c) sanctae Dei Aecclesie nostrorumque presentium ac futurorum | devotioni notum esse volumus, qualiter pro Dei amore 5 nostrarumque animarum remedio ac interventu Ambrosii sanctae Laudensis aecclesiae venerabilis pontificis nostrique dilecti fidelis nec non pro devoto servitio ac fidelitate | [I]ldevert[i] sanctae Pataviensis aecclesiae episcopi per huius (d) praecepti nostri con[firmationem (e), projut iuste et legaliter possumus, confirmamus ac 10 corrob[oramus episcopio sanctae Pataviensis] (f) aecclesiae, in honore beatae Dei geni[tricis Mariae] | et Iustina[e m]artiris constructo, omnes res ac possessiones seu famil[ia]s ut[riusque sexus in]i[b]i per praecepta regum et imperatorum Caroli (1), Lotharii (2) atque Berenga[rii (3) alio]rumque regum precessorum nostrorum collatas. 15 privilegia quoque | et omnes liberalitates eidem aecclesiae hactenus legaliter concessas, sicut textus scripturae discernit; verum etiam omnia praedia et oblationes quolibet legalis (g) titulo scriptionis ad ipsam aecclesiam (h) devolutas (i) | adquisitas et adquirendas omnimodis confirmantes sanctimus (k), statuentes ut nullus dux, mar-20 chio, comes, vicecomes, sculdascio, seu quislibet rei publicae exactor prelibate aecclesie ius violet, seu quamlibet rerum | invasionem facere temptet, [... con]tra (1) ius fuerit infra emunitatem eiusdem loci, ubi nu[nc predictus] (m) Ildevertus (n) episcopus [ . . .] (o) videtur, perpetrare [ . . . ] (p), sed memorata sancta | et inmacu-

<sup>(</sup>a) Parola incerta. (b) -mur su rasura. (c) Prima della t scorgesi un' asta, guasta superiormente, come i; forse tutius? Si completi la formula sottintendendo omnium fidelium (d) huivs colla v nell'interlineo. (e) La lettera che segue a con si abbassa e può essere f o s; potrebbe anche restituirsi constitutionem, ma cf. p. 184, r. 3. (f) Guasto di otto centimetri; di sanctae Pataviensis si scorgono le estremità superiori delle s (g) La prima 1 su rasura di r (h) La seconda a corretta su i (i) La s su cancellatura di m (k) sanctimis (l) Guasto di cinque centimetri e mezzo. (m) Guasto di quattro centimetri; tentativo di restituzione. (n) La i corretta su u (o) Vocabolo molto corroso, parrebbe doversi leggere pa.rocin.ri (patrocinari?) (p) Guasto di tre centimetri.

<sup>(1)</sup> Diploma perduto di Carlo Magno; cf. Mühlbacher-Lechner, Reg. n. 400.

<sup>(2)</sup> Diploma perduto di Lotario I; perduto n. 40.

cf. Mühlbacher-Lechner, Reg. n. 401.
(3) Cf. i diplomi di Berengario I
D B I nn. xviii, lxxxii, ci, cxviii e il

lata episcopalis sedes [ . . . . . . ] (a) freta volumus ut perhenniter tut[a . . . . . , omni] (a) contradicione remota. Si quis aut[em hanc nostram confirma]tionem (b) seu | libertatis corroborationem aliqua[ndo infringere conatus] (c) fuerit, sciat se compositurum auri optimi libras [ . . . , medietatem] (d) camerae nostrae 5 et medietatem prefate aeccl[esiae Pataviensi] (e) eiusdemque loci episcopo. | Quod ut verius credatur [diligentiusque ab omnibus] (f) observetur, manibus propriis roborantes [anulo nostro] (g) subter insigniri iussimus.

\* Signa se[renissimorum] (M F) (M F) Hugonis et Lotharii 10 re[gum]. \*

\* Teodulfus diaconus et [regius capell]anus (h) ad vicem Bosonis episcopi et archicancellarii regio iussu recognovi et subscripsi. \* (S R) (S I D).

Dat[a] oct[avo kal.]<sup>(i)</sup> i[u]ni[i], anno dominice incarnationis.dccccxlii., 15 regni vero domni Hugonis .xvi., Lotharii vero .xi. Actum in Garda opido. feliciter.

# LXIII.

942 agosto 10, Pavia.

Ugo e Lotario re, dietro intervento del vescovo Ambrogio di Lodi e del conte Uberto, confermano alla chiesa di Reggio-Emilia i diplomi, i possessi, e tra questi la corte Luzzara già del monastero di S. Sisto in Piacenza, nonchè i diritti.

Pergamena dell'XI-XII secolo, in forma di originale, arch. Capitolare di Reggio-Emilia; sul verso, di mano del XIII sec.: « Privilegium de confiniis « tocius episcopatus et de curte de Lucaria concessum a serenissimis dominis « Hugone de (sic) Lothario regibus, anno Domini .dccccxll. (sic), indic. .xv.² « Exemplatum et autenticatum per Iohannem de Uldicionibus de Parma » [B].

<sup>(</sup>a) Guasto di otto centimetri. (b) Probabile restituzione; guasto di sei centimetri. (c) Probabile restituzione, guasto di cinque centimetri e mezzo. (d) Probabile restituzione; guasto di cinque centimetri. (e) Guasto di quattro centimetri. (f) Guasto di sette centimetri; si restituisce secondo il formulario, cf. Ricerche &c. V, 123 sgg. (g) Probabile restituzione; lo spazio però, di sei centimetri, ammette un maggior numero di lettere. (h) Vedonsi le estremità inferiori delle lettere g, p (i) Si scorgono le estremità superiori di k, 1

Copia sec. xv nel fasc. cart. Privilegia et iura facientia pro magnifica comunitate Regii, Serie dei Capitoli, a. 1421, 10 settembre, arch. di Stato in Reggio-Emilia, con anno « DCCCCXLI », da B. FULVIO AZZARI, Croniche di Reggio, ms. sec. xvi, Modena bibl. Estense (copia nella bibl. Com. di Reggio-Emilia, CX, B, 4, c. 335), da B.

UGHELLI, Italia sacra, II, 2ª ed., 262, da B. MURATORI, Antiq. Ital. I, 661, da B = TACOLI, Memorie stor. di Reggio, I, 407 = AFFÒ, Storia di Guastalla, I, 320, n. XVII, estr. = Codex diplom. Langobardiae, col. 971, n. DLXIX, estr., e cf. nota 2. MURATORI, Antiq. Ital. VI, 43, ed. « ex Fulvii Azzarii Histo-« ria Regiensi, Ms.ta in Estensi bibliotheca existente »; Annali, a. 942, datum. TIRABOSCHI, Memorie stor. Modenesi, I, Cod. diplom., p. 107, n. LXXXVIII, da B; Dizionario topografico-stor. degli Stati Estensi, I, 412, cit. SACCANI, I vescovi di Reggio-Emilia, Cronotassi, 2ª ed., p. 48, cit. I canali di Secchia e d'Enza, II, par. 2ª, p. 25, n. 7, ed. I. MALAGUZZI, da B. Cf. RIEGER, Die Immunitäts-privilegien der Kaiser aus dem sächsischen Hause für italienische Bisthümer, pp. 40-1, cit.; HANDLOIKE, Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen, pp. 37, 53, cit.; HOFMEISTER, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit., p. 407, nota 4, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1411.

La nostra pergamena ha caratteri estrinseci tali da far ritenere a tutta prima, come fu infatti ritenuto, il diploma originale: la scrittura, la disposizione delle parti del testo, il sigillo, ora però perduto, la piegatura: ma la mano che la scrisse tradisce la sua età, tra l'x1 e il x11 secolo. La scrittura è indubbiamente ad imitazione di quella che crediamo possa essere autografa del cappellano Teodolfo (cf. Ricerche &c. V, 72), alla cui mano attribuiremo quindi senz' altro l'originale, non sollevando il nostro testo alcun dubbio sull'autenticità. Il quale testo segue in gran parte il formulario di diploma per episcopio, e dipende direttamente dal diploma di Lodovico III 900 ottobre 31 (D L III, n. IV) per la stessa chiesa (cf. Ricerche &c. V, 165); ha però formule indipendenti, come l'intitulatio, l'arenga, la corroboratio, e in queste, come in alcune espressioni qua e colà, si riconosce lo stesso dettatore del diploma precedente. Il passo da «omnes cortes» (p. 186, r. 13) a «et terminos» (p. 186, r. 28) è ripetuto nel diploma originale di Ottone I 962 aprile 20 (D O 1, n. 242; OTTEN-THAL, Reg., n. 320), che ha pure attinto al nostro qualche vocabolo in altre parti (da p. 187, r. 27-p. 188, r. 27), e quello da « Lunensium » (p. 186, r. 28) a « in «integrum» (p. 187, r. 1) nel diploma originale di Ottone I 964 agosto 8 (DOI, n. 268; Ottenthal, Reg. n. 359). Per la controversia tra la chiesa di Reggio e il monastero di S. Sisto in Piacenza (p. 187, r. 16 sgg.), cf. Affò, op. cit. I, 22-4, 57-8 e Tiraboschi, Dizionario I, 412. Il nostro diploma è citato in quello di Federico II del marzo 1224 (FICKER-WINKELMANN, Reg. n. 1518). Gli anni del regno di Lotario e l'indizione concordano coll'anno 942; gli anni del regno di Ugo concorderebbero se contati in ritardo (cf. Ricerche &c. V, 149).

(C) In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hugo et Lotharius divina providente clementia reges. In statu catholicae fidei et Aecclesiarum Dei restauratione regni nostri statum subsistere, presentis quoque et aeternae vitae nobis profutura fore subsidia, non dubitamus. 

Quocirca omnium fidelium sanctae Dei 5 Aecclesiae nostrorumque presentium ac futurorum devotio noverit, qualiter interventu ac peticione Ambrosii venerabilis Laudensis episcopi nec non et Huberti incliti marchionis dilectique filii nostri ac nostri comitis palatii per huius precepti paginam confirmamus ac pleniter corroboramus sanctae Regensi aeclesiae in honore Dei 10 genitricis semperque virginis Mariae sanctique Prosperi Christi confessoris (a) constructae, cui Aribaldus reverendus presul pastorali cura invigilat, omnes cortes, plebes quoque, abbacias, monasteria, capellas, predia, cunctas res quas de donis regum seu imperatorum predecessorum nostrorum ceterorumque bonorum hominum, 15 verum etiam res universas canonicae eiusdem aecclesiae concessionibus, traditionibus, episcoporum privilegiis, offersionibus, comparationibus quoque, commutationibus (b), libellorum et (c) quarumcumque legalium cartarum conscriptionibus seu fiotekariis ipse sanctus locus legaliter optinuit vel investitus fuit, una cum domibus (d) et aedificiis, aecclae- 20 siis baptismalibus, decimis et capellis ac familiis utriusque sexus, aldionibus et aldianabus, mansis etiam vestitis et absentibus, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, arboribus pomiferis et infructuosis, insulis, piscariis, carectis, salinis, ripaticis (e), molendinis, aquis aquarumque decursibus, montibus, vallibus, planiciebus, ripis, rupinis, al- 25 pibus, rivis defluentibus, omnia omnino in (f) integrum quecumque dici vel nominari possunt, unde eadem aecclesia et sancta (g) Regensis sedes hactenus investita fuisse dinoscitur per confinia et terminos, Lunensium, Parmensium, Regensium, Mutinensium, Cremonensium, Mantuanensium, Ferrarensium usque in fluvium Padum et Zaram a 30 terminis Buriane in Bundenio in undis, sicut a Karolo Magno per decretum precepti collatum sive eidem aecclesiae sancitum (h) ac

<sup>(</sup>a) confessoris omesso in B (b) La prima t pare corretta da u (c) et omesso in B (d) La i nell'interlineo. (e) piraticis (f) in omesso in B (g) Segue a sancta rasura di e, correzione cioè da sanctae (h) saccitum

determinatum (a) fuit (1) in integrum. pro ampliori quoque stabilimento iam fate sanctae Regensis aecclaesiae (b) terram iuris regni nostri, quae coniacere videtur in civitate Regia a tribus miliariis in circuitu una cum muris et fossatis atque theloneo et stradatico 5 seu etiam servis vel ancillis inibi pertinentibus, omnemque publicam (c) funccionem lar[gi]mur, concedimus atque transfundimus in ius et dominium iam prelibate aecclesiae pro animae nostre nostrorumque successorum remedio, ut omni in tempore ab omni publica exaccione quieta et secura permaneat atque persistat. insuper 10 etiam predictae aecclesiae per huius nostri confirmationis auctoritatem confirmamus ac pleniter corroboramus cortem quae Luciaria vocatur cum duabus capellis, unam in honore sancti Georgii antiquitus constructam et alteram in honore sancti Sixti in Littore Paludano, nec non et gaio inter Padum et Bundenum sito cum omnibus pertinentiis et appendiciis suis ac familiis utriusque sexus; de qua nuper intentio inter monasterium Placentinum, ubi Berta abbatissa preesse videtur, in honore sanctae Resurrectionis et (d) sancti Xisti constructum, et eandem sanctam Regensem aecclesiam, et legalibus preceptis et scriptionibus ex parte Regensis aecclesiae 20 in iuditio ostensis iudicum decreto prefata cortis de Luciaria cum castro et capellis et gaio omnibusque rebus mobilibus et immobilibus ac familiis utriusque sexus ad eam (e) pertinentibus sanctae Regensi (f) aecclaesiae (b), cui pertinuit, legaliter concessit (g), et prelibata abbatissa (h) cum advocatore (i) ipsius monasterii exinde ta-25 cita et contenta remansit, quia ex parte eiusdem monasterii (k) Sanctae Resurrectionis et Sancti Sixti nullas legales firmitates ostendere valuit. sancimus (1) preterea, ut si quandoquidem de rebus et ipsius sanctae sedis familiis seu omnium clericorum suorum rebus vel mancipiis fuerit horta contentio, nullatenus ante presentiam ali-30 cuius finiatur, nisi in pontificum pretaxate sedis. concedimus denique eidem advocatos sive notarios, quantos aut quales pontifices vel

<sup>(</sup>a) La d corretta su o (b) Così B (c) Corretto da plublicum; la 1 espunta e la u corretta su a (d) et omesso in B (e) La a corretta su u (f) Regensis (g) cessit cioè conessit (h) Corretto da prelibatam abbatissam con espunzione della m (i) -to-nell' interlineo. (k) monasteri (l) sanccimus

<sup>(1)</sup> Diploma di Carlo Magno 781 giugno 8 (D KAR. I, n. 235).

ministri aecclesiae elegerint tam de suis quamque de alienis liberis hominibus, qui eiusdem episcopii vel canonicae seu omnium clericorum suorum rerum utilitates exercere (a) noscantur (b), absque ulla hominis contradictione vel molestia, ita ut ab omni rei publicae functionis (c) sint absoluti, nil ab eis publicus exactor exigere (d) presumat, ut securius 5 ac diligentius causas ipsius episcopii perficere valeant. stabilimus etiam de (6) omnibus rebus seu familiis, quae hactenus qualibet occasione vel quocumque modo ex ditione ipsius episcopii vel canonicae seu clericorum potestate subtracte (f) noscuntur, per (g) circummanentes homines inquisitio fiat, ut omnes res ipsius sedis et clericorum ad (h) eorum 10 redeant potestatem (i), et exinde se (j) investiant nostra freti auctoritate, quatenus rei veritas patefacta perhenniter valeat suum obtinere vigorem. precipientes quoque inbenus, ut nullus iudiciariae potestatis dux, marchio, comes, vicecomes, sculdassio (k), aut quislibet publicus exactor, neque aliqua persona magna vel parva in re(1) ipsius aecclesiae 15 placitum tenere neque in domibus eius aut clericorum ipsius aliquod mansionaticum potestative tollere, neque homines eius cuiuscumque ordinis clericos vel laicos, liberos vel com[menditos, libellario]s et cartulatos vel super (m) terram ipsorum (n) residentes non servos vel ancillas aut aldiones utriusque sexus ad placitum ducere nec pignerare aut mole- 20 stare vel flagellare presumat, neque de rebus ipsius aecclesiae vel clericorum aliquod toloneum (o) vel ripatica aut quamlibet functionem publicam a ministris eiusdem aecclesiae exigere temptet; sed liceat prenominata aecclesia Regensis cum omnibus rebus et familiis suis et omni clero inibi Deo famulantibus ad eam pertinentibus omni tempore sub tui- 25 cionis nostrae munimine quiete et pacificae (p), remota tocius potestatis inquietudine, permanere. Si quis autem temerarius contra hoc nostrae confirmationis, concessionis ac tuicionis preceptum quandoque insurgere temptaverit et quae superius scripta sunt non observaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem palatio nostro et 30

<sup>(</sup>a) excercere (b) noscuntur (c) Il diploma di Lodovico III ha ab omni re-quello di Ottone I (DOI, n. 242) rei publice funccione (d) -blicus exactor exigere su rasura e le lettere molto avvicinate. (e) Si intenda ut de come ha il diploma di fonte; ut manca nel citato diploma di Ottone I. (f) Si intenda subtracte fuisse come hanno i citati diplomi di Lodovico III c di Ottone I. (g) et (h) La a corretto su u (i) potestem (j) La e su rasura. (k) scudassio (l) L'orig. aveva probabilmente rebus (m) sub (n) Si intenda ipsius come ha il diploma di Lodovico III; ipsorum ha pure il citato diploma di Ottone I. (o) aliquid tollere (p) Così B

medietatem iam fate aeclesiae eiusque pontificibus. Quod ut verius credatur diligenciusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes (a) anulo nostro insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (M) (M) Hugonis et Lotarii regum. \*

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archicancellarii (b) recognovi et subscripsi \* (c).

Data quarto idus aug., anno dominicae incarnationis .DCCCCXLII., regni vero domni Hugonis regis .xvI., Lotharii .xII., indictione .xv. Actum Papiae. feliciter, AMEN.

### LXIV.

[942] agosto 15, Pavia.

Ugo e Lotario re donano al monastero di S. Ambrogio di Milano, scelto per loro sepoltura, le corti Pasigliano, Felizzano e Monte.

Copia membr. del secolo XI, arch. di Stato in Milano: Museo diplom., sec. X [B]. Copia membr. not. 1322 luglio 7, ibid. [C]. Copia membr, not. 1328 dicembre 11, ibid., da C [D]. Copia cart. sec. XVIII di C e di D in Abbatis et monachorum eccl. et mon. S. Ambrosii Maioris Mediolani documenta, cod. 1373, Mss. Sessor. 186, c. 166, n. 106 e c. 170, n. 107, bibl. Vittorio Emanuele in Roma. Della Croce, Codex diplom. Mediolanensis, ms. cart. sec. XVIII, D, S, IV, 2, c. 66, bibl. Ambrosiana, dal Puricelli [D]. Bonomi, Tabularii coenobii Ambrosiani exemplaria, ms. cart. sec. XVIII, bibl. Nazionale di Brera in Milano, A E, XV, 18, c. 81 copia di C e alla c. 88 le autenticazioni di D. Cf. Sormani, Diplomatica Mediolanensis, ms. cart. sec. XVIII, F, S, IV, 2, c. 49, cit., bibl. Ambrosiana; Giulini, ms. A, S, VIII, 24, c. 28, cit., ibid.; Castiglioni, cod. 830, c. 14 B, e cod. 741, cit., bibl. Trivulziana in Milano.

Puricelli, Ambrosianae basilicae monumenta, p. 280, da B (in Graevius, Thesanrus Ital. IV, par. 1\*, col. 130) = Puccinelli, Cronica dell'abbadia di Fiorenza, p. 187, n. III = Muratori, Antiq. Ital. III, 33-4, cit. Aresii Insignis basilicae et imperialis coenobii S. Ambrosii Maioris Mediolani abbatum series, pp. 9-10, cit.; Privilegiorum et diplomatum omnium insigni basilicae et imperiali mon. S. Ambrosii Maioris Mediolani concessorum exemplaria, p. 34, ed. da B. Giulini, Memorie spettanti alla storia della città e campagna di Milano, I (1854), 491-92, estr. Codex diplom. Langohardiae, col. 973, n. dlxx, ed. Porro Lambertenghi da B, col. 1781, cit. da D. Cf. Vollhart, De Hugone comite Are-

<sup>(</sup>a) roborantes omesso in B (b) archichancellarii (c) et subscripsi omesso in B

latensi rege Italiae, p. 17, nota ff, cit.; DARMSTÄDTER, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 33, 256, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 94, cit.; SAVIO, Manasse d'Arles arcicancelliere di Ottone I imperatore negli Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, XLVII, p. 453, cit.; SCHIAPARELLI, Ricerche &c. V, 152, nota 2, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1412.

La copia B, che ci è pervenuta in pessimo stato di conservazione, essendo molto danneggiata dall'umidità, presenta caratteri estrinseci che possono dipendere direttamente o indirettamente dall'originale, sembra cioè, e nella forma del Chrismon (monogramma Costantiniano) e nella scrittura, copia imitativa; non possiamo però in base ad essi riconoscere lo scrittore del perduto originale. La nostra copia dev' essere dell' xi secolo, e pare della stessa mano che esegui copia del diploma di Guido e Lamberto 892 maggio 1 (D GL, n. XIII). Erroneamente fu ritenuta originale dagli editori e illustratori del diploma; il BONOMI però, ms. citato A, E, XV, 18, c. 91, notava: « apographum originalis efformatum « decurrente seculo XII». La copia C, secondo l'autenticazione, sarebbe stata ricavata dall'orig., « quod autenticum ipsius privilegii scriptum erat litteris aureis « in corio pissis ». Che poi C sia indipendente da B è attestato dal testo, e si osservi infatti che manca in essa il passo « et cum tota districta - cum » (p. 192, rr. 23-24), che ha tutta l'aria di essere interpolato in B - e perciò lo racchiudiamo tra ( ) - ed ha, il che non si verifica in B, i monogrammi in giusta collocazione (cf. p. 193, nota x). Il Puricelli (op. cit. pp. 282-83) ritenne che B fosse la pergamena, ricavata da pelle di pesce e scritta in oro, descritta in C; così pure pensarono l'Aresi e il Sormani; il Muratori rilevò che nell'archivio di S. Ambrogio non si trovava un documento siffatto. Studiosi posteriori, quali il Porro, il Sickel (in Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, VI, 360), il BRESSLAU (Urkundenlehre, I, 1ª ed., 901, nota 1), il WATTENBACH (Das Schriftwesen im Mittelalter, 3ª ed., p. 258, nota 1), rigettarono naturalmente la possibilità di una tale pergamena, senza però avvertire che il Puricelli, dal quale attinsero la notizia, dipendeva nel giudizio circa la qualità della pergamena da C. Soltanto il PFLUGK-HARTTUNG (Das Privilegium Ottos I für die römische Kirche in Forschungen zur deutschen Geschichte, XXIV, 570) pensö che l'espressione « in corio pissis » potesse significare pergamena purpurea. Che il notaio il quale autenticò la copia C abbia potuto ritenere la pergamena B, fosse pure già allora danneggiata dall'umidità, scritta in oro e di « corio pissis », ci sembra alquanto strano; mentre la sua descrizione non parrà più tale se supporremo che la sua fonte sia stata una pergamena purpurea (cf. Ricerche &c. V, 152, nota 2). E nulla a priori si oppone ad ammettere che il nostro diploma, particolarmente solenne per il contenuto e per il formulario, fosse scritto in oro su pergamena purpurea e munito di sigillo d'oro (cf. la corroboratio, p. 193, r. 17). L'indicazione della singolare qualità della membrana offertaci da C e riferita dal Puricelli, e l'aver creduto che B fosse l'« autenticum » descritto da C,

han portato necessariamente a sollevare dubbi sull'autenticità del testo. Questi dubbi sono espressi dal Castiglioni (cod. 830, c. 14 B, bibl. Trivulziana), dal Dozio (la nota « falsitatis notas plures habet », che si legge nella copia del ms. D, S, IV, 2, c. 66, bibl. Ambrosiana, pare di sua mano); il Porro non esita a ritenerlo falso (op. cit., col. 973, nota 1; alla col. 1781 lo registra tra le chartae spuriae). Ma l'autenticità del diploma ci è attestata, per il contenuto storico, da un diploma originale di Ottone I del 10 ottobre 951 (DOI, n. 138), col quale si confermano al monastero le tre corti donate, come è ivi anche detto espressamente, da Ugo e Lotario. Nè dal lato diplomatico abbiamo fondati motivi di dubbio. Appartiene al numero di altri diplomi di concessione dell'asse ereditario, e le espressioni usate non hanno nulla di anormale, anzi sono regolari (cf. Ricerche &c. V, 187). Così sono regolari le formole del protocollo e dell'escatocollo. L'arenga sta a sè: è solenne, con citazioni bibliche; ma esempio simile abbiamo in due diplomi originali degli stessi sovrani (cf. Ricerche &c. V, 78-9), e la sua solennità ha una spiegazione, poichè si dice, in fine, che i sovrani avevano scelto il monastero di S. Ambrogio a loro sepoltura. La promulgatio si scosta dal formulario consueto, ma abbiamo un altro caso, nel n. LXII, originale, di una forma del tutto irregolare (cf. Ricerche &c. V, 86). La minatio spirituale è comune ad altri diplomi e possiamo confrontarla specialmente con quella dei nn. XLVIII e LII (cf. Ricerche &c. V, 122-23); nella minatio pecuniaria, che precede quella spirituale, manca la consueta indicazione che metà debba essere devoluta al fisco, ma questa mancanza si può forse spiegare osservando che si tratta di una donazione con carattere, in parte almeno, di donazione testamentaria. Nella corroboratio ricorre il vocabolo «imago» del quale abbiamo due altri esempi nella cancelleria di Ugo e Lotario (cf. Ricerche &c. V, 126).

In conclusione, le particolarità del formulario sono in relazione colla solennità del documento e trovano confronti in altri diplomi della stessa cancelleria. L'anno .XIII. del regno di Lotario non corrisponde agli altri elementi cronologici; si dovrebbe avere XII (cf. Ricerche &c. V, 149).

(C) \* In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hugo (a) et Lotharius divina favente clementia reges. Humanam hac conditione naturam consistere [cr]edimus, ut dignitate sui aut bene- \* vivendo Creatori deificata consotietur, secundum quod scriptum est: 5 Ego dixi(b): dii estis et filii excelsi(c) omnes(t); aut proprio vicio (d) depravata [in best]ialem inrationabilitatem deturpetur; testimonio scripture qua dicitur: Ho[mo] cum in honore

<sup>(</sup>a) B Ugo (b) C dixii (c) C exelsci (d) C vitio

<sup>(1)</sup> Psalm. LXXXI, 6.

esset, non intellexit (a); comparatus [est] iumentis insipientibus(b) et similis factus est illis(t). Haec(c) igitur considerantes, quibus valemus auxiliis (4) predia sanctarum volumus ecclesiarum sublimare, quatenus cum in eis locis Deo servientibus crescit stipendium, locorum patronis devotioni nostre faventibus 5 apud Omnipotentem retributionis cumulus (e) augeatur. Quam[vis] en[im] ceteris sacris locis sit famulandum, illi tamen loco opere pretium est famulari ac (f) predia augere cui post evocationem animae (g) resolutum corpus sepulture tradendum, si divina permiserit providentia, disposuimus. Proinde (h) notum esse volumus divine (i) 10 religionis fidelibus presentium temporum ac (f) futurorum, quod monasterio confessoris Christi Ambrosii, iuxta Mediolanensem civitatem sito, ubi eiusdem sanctorumque Gervasii (i) ac (k) P[ro]tasii (l) martirum corpora condita quiescunt (m), pro Dei amore animaeque (n) matris [nostrae Bertae] et nostrarum animarum remedio per huius 15 precepti paginam in usum [et sumptum monachorum] ibidem pro tempore Deo servientium concedimus, donamus atque la[rgimur] cortes iuris nostri, videlicet (o) cortem de Pasiliano cum omnibus ad se pertinentibus [et cortem de Feliti]ano cum omnibus ad se pertinentibus, quae nobis hereditario iure ex parte matris nostrae 20 advenerunt, et cortem de Monte iuris nostri cum capellis et castellis (p) ib[idem constr]uctis, cum massariciis (q) quoque, servis et ancillis, aldionibus et aldiabus (et cum tota districta omnium hominum in eisdem cortibus habitantium, cum) (r) terris, vineis, campis, pratis, silvis, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscatio- 25 nibus (s), ripis, paludibus, montibus, collibus (t), vallibus (u), planitiebus omnibusque re[b]us et familiis (v) ad prefatas cortes pertine[nti]bus in integrum, ut pars predicti coenobii iam dictas cortes cum omnibus ad se pertinentibus ad usum et sumptum monachorum ibi pro tempore Deo famulantium (x) habeat, teneat, firmiterque pos- 30

<sup>(</sup>a) C intelexit (b) C inscipientibus (c) C hac (d) C auxilliis (e) C cumullus (f) C aut (g) C anima (h) C et proinde (i) B C divina (j) C Gervaxii (k) C et (l) C Protaxii (m) C requiescunt (n) C animaque (o) C videllicet (p) C aggiunge cellis, che fu poi espunto. (q) C massaritiis (r) Manca in C il passo che racchiudiamo tra C (s) C pischationibus (t) C collbus (u) C valibus (v) C fa milliis (x) C famulancium

<sup>(1)</sup> Psalm. XLVIII, 13, 21.

sideat. statuimus regalique auctoritate [san]cimus (a), ut nullus archiepiscopus vel abbas ullo in tempore easdem cortes vel ex his (b) quae [ad e]as pertinent potestatem habeant tollendi (c), libellum (d) faciendi (e), [aut per alicuius] scripturae seriem a sumptu et 5 stipendio coenobitarum alienandi, sed, remo[ta egestate] et alimoniis (f) quoque ex eisdem cortibus manentibus (g), p[ro nostrae matris Bertae anima et] pro nostra Omnipotentis clementiam (h) libere valeant exo[rare. Si quis igitur] hoc preceptum infringere, quod absit, temptaverit (i), nostraeque dispositionis [e]molumentum (i), 10 sicut decrevimus, manere nol[uerit], conatus eius apud Omnipotentem irritus (k) [maneat, co]gaturque componere auri obrizi (l) libras mille, atque a sanctorum [m]artyrum Gervasio (m) Protasioque (n) et confessore [Am]brosio iustorumque omnium consortio scgregat[ur] (0) et insuper anathematis (p) ultione percussus (q) in extremi (r) 15 examinis die cum Iuda traditore eiusque contribulibus participet. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus (s) observe[t]ur (t), manibus propriis roborantes bulla (u) aurea [nostr]is imag[ini]bus (v) insignita subter annotari (w) iussimus.

\* Signa serenissimorum (M) (M) (x) [Hu]gonis et Lotharii 20 regum. \*

\* Giseprandus cancellarius (y) ad vicem Bosonis ep[iscopi et ar]-chicancellarii (2) recognovi (aa) et subscripsi \* (bb).

Dat. .xvIII. kal. sept., anno(cc) dominice incarnationis [.DCCCCXLII.](dd), regni vero domni Hugonis(ec) regis .xvII., filii eius(ff) Lotharii item(gg) regis .xIII., indic. .xv. Actum Papie. [feli]citer, amen(hh).

<sup>(</sup>a) B sanccimus (b) C hlis (c) C tolendi (d) C libelum (e) C fatiendi (f) C alimonas (g) C manantibus (h) C clementia (i) C atemptaverit (j) C emolamentum (k) C firtus (l) C obriti (m) C Gervaxio (n) C Protaxloque (o) Così BC (p) C anatematis (q) C perculsus (r) B extremis (s) In B la corretta su b (t) B servetur (u) C bula (v) B immaginibus (w) C anotati (x) In B il monogramma di Lotario è dopo Hugonis (y) C cancelarius (z) C archicanzelarii (aa) B recognovit (bb) et subscripsi omesso in B C (cc) C In nomine Domini anno (dd) C .DCCCCXLII. (ee) C Ugonis (ff) B C et (gg) item omesso in C (hh) C amen amen

### LXV.

943 marzo 11, Piacenza.

Ugo e Lotario re donano alla chiesa di S. Antonino in Piacenza tre sorti, le confermano i diplomi nonchè i documenti distrutti da incendio o comunque andati perduti, le concedono l'inquisitio e la prendono sotto la loro protezione.

Originale, arch. Capitolare di S. Antonino in Piacenza: pergamene antiche, G sotto [A]. Copia membr. del sec. XII, ibid.: D, 58 [B]. Copia cart. del sec. XV nel cod. VI, A. 5, c. 22, della bibl. Estense in Modena. Due copie cart. del sec. XVI nel cod. 1163, cc. 11, 37 della bibl. Reale Palatina, Parma.

Campi, Dell'historia eccl. di Piacenza, I, 262 cit., 487, n. l, ed. da A = Eckart, Origines familiae Habshurge-Austriacae, col. 153 = Origines Guelficae, I, 244 = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 518, estr. = Muratori, Annali, a. 943, datum = Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, III, 167, cit. Boselli, Delle storie Piacentine, I, 50, cit. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., p. 156, riota 81, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 94, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 45-6, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1413.

La recognitio è dello scrittore che identifichiamo col riconoscitore, e le altre parti sono pure di mano conosciuta, che riteniamo sia del cappellano Teodolfo (cf. Ricerche &c. V, 70, 72); non ha fondamento l'incertezza del Muratori e del Poggiali sull'autenticità del diploma. Il testo dipende in parte dal diploma di Ugo n. xxvii. Per il dettato cf. Ricerche &c. V, 167, 173-74. Dei dati cronologici discorda soltanto l'anno xiii del regno di Lotario; concorderebbe qualora lo scrittore ne avesse anticipato il principio, rispetto all'era precisa, per farlo mutare cogli anni di Cristo (cf. Ricerche &c. V, 149): la copia B ha «.xii.» (cf. p. 196, nota d), scritto da mano posteriore.

(C) \* In nomine domini Dei nostri Iesu Christi regis aeterni. Hugo et Lotharius divina favente clementia reges. Regni nostri statum ad hoc proficere credimus, si ecclesiarum Dei tutores exsistimus earumque predia usquequaque continuis augmentis dilatare curamus. Quocirca omnium \* fidelium sanctae Dei Ecclesiae (a) nostrorumque presentium ac futurorum devotio noverit, qualiter pro Dei amore et anime avii nostri Lotharii imperatoris,

<sup>(</sup>a) ecclae senza segno di abbreviazione.

cuius corpus infra [b]asilicam Sancti Antonini martyris humatum quiescit, nec non pro mercede et luminaribus | animarum nostrarum per hoc nostrum preceptum donamus ecclesie Beati Christi martiris Antonini in usu et sumptu canonicorum in eadem ecclesia 5 pro tempore Christo famulantium, ubi Christi martyris Antonini conditum corpus quiescit, sortes duas iuris nostri hactenus pertinentes, positas in villis Gabiano et Fabrica; verum etiam sortem unam in villa Flabiano adiacentem, pro remedio anime Petri nostri fidelis qui pro nostra fidelitate sub moenibus (4) Placentine urbis 10 interiit, cuius corpus in atrio basilice Christi martiris Antonini quiescit, concedimus | atque largimur, una cum terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, aquis ad ipsas sortes pertinentibus et aspitientibus in integrum. confirmamus quoque penitusque cor[ro]boramus per hoc nostre auctoritatis testamentum memorate eccle-15 siae Christi martiris Antonini ac canonicis | inibi pro tempore famulantibus (b) omnes res ac familias ibidem ab imperatoribus Karolo (1), Lothario (2), r[e]gi[bu]sque omnibus ac religiosis viris et Deum timentibus [conlatas v]el conferendas. precepta quoque et reliqua munimina cartarum a quibuscumque hominibus iuste | et legaliter eidem 20 ecclesie et cuncto clero inhibi famulanti devoluta, si incendio vel aliquo naufragio diminuta vel perdita sunt vel fuerint, sanctimus u[t] hac nostra regali auctoritate restituantur atque solidentur, tamquam si aliqua lesione intacta | permaneant; et si de rebus et familiis intentio aliqua horta fuerit, per veraces et bonos liberos homines ad (c) rei veri-25 tatem intuendam inquisitio facta fiat, et sic demum prefata ecclesia et canonici sua habeant atque possideant, omnium | hominum controversia remota. recepimus insuper pretaxatam ecclesiam cum sacerdotibus et clero, nunc et in posterum inibi famulantibus, sub nostre tuitionis munburdum, precipientes ut nullus dux, marchio, 30 comes, vicecomes, sculdassio, index | publicus vel quislibet ex inditiaria potestate nec missus discurrens neque cuiuslibet (d) potestatis persona

<sup>(</sup>a) La o corretta su e (b) -bus corretto su um (famulantium) (c) Corretto su iu (d) cuiusli- su rasura.

<sup>(1)</sup> Diploma perduto di Carlo Magno; cf. Mühlbacher-Lechner, Reg., Mühlbacher-Lechner, Reg., n. 412. n. 411.

ex rebus, ex quibus nunc legalem investituram habent, vel familiis aliquam diminorationem inferre presumat. nemo quoque in ecclesias, domos | vel agros seu reliquas possessiones memorate ecclesie vel eius clero in quibuslibet locis ant territoriis infra ditionem regni nostri consistentibus ad (2) [caus]as iuditiario more audiendas vel freda, te- 5 loneum, mansionaticum aut fideiussores | tollendos seu homines ipsorum supradictorum canonicorum tam ingenuos quamque et servos distringendos aut quaslibet inlicitas redhibitiones exigendas ingredi audeat; sed liceat prefatam ecclesiam Sancti Antonini martiris cum omni congregatione | canonicorum inibi adsistente cum omnibus rebus et 10 familiis suis quietam et inlesam (b) pro futuris temporibus consistere, omnium hominum controversia remota. Si quis igitur huius nostri precepti auctoritatem seu confirmationis liberalitatem atque | munburdi liberalitatem aliquando infringere conatus fuerit, sciat se compositurum auri optimi libras ducentas, medietatem kamere 15 nostre et medietatem prelibate ecclesie et clero inibi famulanti. Quod ut verius credatur | diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (MF) (MF) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archicancellarii recogniovii et subscripsi \* (S R) (SI D).

Data .v. idus mart., anno dominice incarnationis (c) .DCCCCXLIII., regni vero domni Hugonis piissimi regis .xvII., Lotharii .xIII. (d), [i]ndictione prima. Actum Placentie. feliciter, AMEN.

25

#### LXVI.

943 maggio 15, Pavia.

Ugo e Lotario re confermano al monastero di S. Benedetto di Montecassino i diplomi, le bolle e tutti i possessi; lo prendono inoltre sotto la loro protezione.

Originale, arch. della Badia di Montecassino: caps. X, n. 27 [A]. Registrum Petri diaconi, c. LB, cod. membr. del sec. XII, ibid. Cod. \*A. IV. 21,

(a) La d corretta su altra lettera. (b) -es- corretto su a (c) La r corretta su n (d)  $B \times ML$ , di mano posteriore.

cc. 209, 210, estr., ms. cart. del sec. XVII della bibl. Quiriniana di Brescia. Tre copie cart. del sec. XVIII nel Codex diplom. Casinensis, I, c. 406; cc. 411 e 418; cc. 413 e 416, arch. Badia di Montecassino. (FEDERICI) Codex diplom. Casinensis (1780), I, estr., ibid. Cod. X, C, 17, bibl. Estense di Modena, facsimile dei monogrammi e del sigillo.

LEONIS Chronicon mon. Casinensis, I, cap. 59, cit. (ed. Mon. Germ. hist., Script. VII, 621)(1). C.SIGONII Historiarum de regno Italiae libri viginti, ed. 1732, col. 408, cit. (1) Gattola, Accessiones, I, 48, ed. da A; II, tav. I, facsim. del sigillo. Muratori, Antiq. Ital. III, 93, cit. con facsim. dei monogrammi e del sigillo, da comunicazione del P. Bacchini (cf. cod. X, C, 17, bibl. Estense); Annali, a. 942, datum. Regesto: Böhmer, n. 1414.

Fu scritto da due mani note, le medesime che hanno eseguito le stesse parti del diploma seguente: la recognitio è forse del riconoscitore (cf. Ricerche &c. V, 70), mentre il rimanente può essere attribuito al cappellano Teodolfo (cf. Ricerche &c. V, 72). Diploma di conferma (cf. Ricerche &c. V, 165), il cui testo dipende dal diploma di Lodovico II 867 febbraio 21, del quale ci è pervenuto in M. n. 1237 (1203) una redazione non in tutto genuina (cf. Ca-SPAR, Echte und gefülschte Karolingerurkunden für Monte Cassino nel Neues Archiv, XXXIII, 61-2), e in parte anche, per il passo riguardante i monasteri di Piumarola, Cingla e S. Sofia di Benevento (p. 199, rr. 3-7), da diploma di Carlo Magno 787 marzo 28, pur esso pervenutoci in una forma non in tutto genuina (D. KAR. I, n. 158), ma del quale è possibile distinguere la parte autentica (cf. CASPAR, op. cit., p. 58). Per il dettato delle parti del testo che non dipendono da fonte anteriore, cf. Ricerche &c. V, 173-74. Gli anni di regno e l'indizione corrispondono al 943, e l'anno 942 dell'originale, se non è errato, si dovrà riferire all'azione (cf. Ricerche &c. V, 150). mentario (cf. Ricerche &c. V, 160). Il nostro diploma è largamente citato nel placito 1014 luglio (HÜBNER, n. 1199; ed. Codex diplom. Caietanus, I, 249-50, n. cxxx), insieme al diploma di Carlo Magno 787 marzo 28, andato perduto, del quale (e pure del nostro) è riportato un passo riguardante i possessi, da « in territorio Aquinense » a « usque ad flumen » (cf. nel testo del nostro diploma, p. 198, rr. 17-23), ripetuto poi nel citato diploma di Lodovico II, fonte del nostro (cf. Caspar, op. cit., p. 65 sgg.; e per la ricostruzione del perduto diploma di Carlo Magno, ibid. pp. 72-3).

(C) In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius divina providente clementia reges. Regni nostri statum et vite augmentum ad hoc proficere credimus, si ecclesiarum Dei curam gerentes continuis eam (a) suosque servitores acumulamus (a) benefitiis.

<sup>(</sup>a) Cost A

<sup>(1)</sup> La citazione può riferirsi anche al diploma seguente.

Quocirca omnium sanctae \* Dei Aecclesie fidelium nostrorumque presentium ac futurorum devotio noverit, Balduinum venerabilem abbatem coenobii Christi confessoris et abbatis Benedicti, in monte Cassini constructum in Beneventanis finibus, nostram adiisse celsitudinem, quatinus per nostri precepti confirmationem et restau- 5 rationem confirmaremus prefato coenobio Sancti Benedicti omnia precepta regum et imperatorum nec non monasteria puellarum et cellas, res quoque et familias inibi a religiosis et Deum timentibus viris concessas. Amore (a) igitur divino accensi et prefati Balduini | venerabilis abbatis precibus acclinati, prelibato coenobio Christi confes- 10 soris Benedicti per huius pramatici cautionem, prout iuste et legaliter possumus, confirmamus et corroboramus omnia privilegia (b) romanorum pontificum, precepta quoque regum et imperatorum, | nec non monasteria virorum et puellarum et cellas, res quoque et familias inibi a religiosis et christianissimis viris quolibet modo concessas, nominatim: 15 omnia predia circa ipsum montem adiacentia per confinia et loca antiquitus determinata, in territorio Aquinensi, incipiente ab ipsa cosa quomodo se iungit cum ipso flumine et vadit per mediam serram de monte Sancti Donati et exinde descendit super monticellos de Marri et usque ad illos plescos qui sunt ad pedem montis de Balba et quo- 20 modo vadit exinde per duos Leones et inde per serras montis super Casale et per ipsum montem usque ad villam de Gariliano et de Gariliano usque ad plescum quod dicitur Cripta imperatoris usque ad flumen et omnia adiacentia iuxta ipsum flumen de rebus ipsius | coenobii que Flumetica nuncupantur, cellam quoque Sancti Benedicti cum 25 omni sua pertinentia in civitate Caieta fundatam, nec non res et familias in civitate Sura cum cella Sancti Donati et cellam Sancti Angeli in valle Lucis, cellam Sanctae Marie et Sancti Benedicti in civitate Venafri, verum etiam monasterium in civitate Tiana (c) constructum in honore sancti Benedicti, et monasterium in honore 30 eiusdem confessoris Christi Benedicti fundatum in civitate Capua, atque cellam in honore sancti Agapiti non longe ab ipsa civitate fundatam, et cellam in honore | sancti Benedicti in territorio Liburniensi que vocatur Casa Gentiana, et cellam Sanctae Cecilie

<sup>(</sup>a) La o corretta su l (b) La seconda i corretta su e (c) La seconda a su rasura.

in civitate Neapoli, cellam in civitate Surrentina in honore sancti Severi, atque in Salerno cellam Sancti Benedicti, cellam in Conse, cellam Sancti Benedicti in Caudi, seu quattuor monasteria puellarum: | unum sancte Marie dicato nomini quod Plumbariola dicitur, 5 alterum in honore sanctae Marie in loco qui Cingla nuncupatur, tertium in honore sanctae Sophie constructum infra (a) civitatem Beneventanam (1), quartum in honore sanctae Marie fundatum in civitate Cosentia; | monasterium quoque in Banze cum omni sua pertinentia quod edificatum est in finibus Acerentine, cellam Sancti 10 Benedicti in Asculo, Sancta Columba (b) in Lisine, cellam in Canose, cellam in Oire, cellam in Taranto, in monte Sancti Angeli cortem Carbonaria et Sanctus Vigilius, Sanctus Domninus | in Telesina, Sanctus Adiutor in Alife, in Canni cortes quattuor, terra (b) et servos in Trane; insuper etiam predia et possessiones per di-15 versa lo[c]a regni nostri in Beneventanis, Calabrie et Apulie partibus adiacentia ad prelibatum coenobium aspitientia, una cum reliquis | monasteriis, cellis, capellis, castris, cortibus, sortibus, massariis, servis et ancillis, aldionibus et aldiabus, colonis, portubus, ripis, piscariis, molendinis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, aquis 20 aquarumque decursibus, montibus, alpibus, | vallibus, planitiebus ad pretaxalum coenobium Sancti Benedicti pertinentibus et aspitientibus in integrum, ut pars predicti monasterii possideat iure perpetuo. recepimus preterea prelibatum coenobium Sancti Benedicti cum omnibus supra memoratis rebus et | familiis, abbate quoque et mo-25 nachis sub nostri munburdi perhennem defensionem, precipientes ut nullus dux, princeps, marchio, comes, vicecomes, seu quelibet regni nostri magna parvaque persona prefatum monasterium, abbatem, aut monachos molestare aut inibi aliquam publicam functionem | exigere aut de rebus vel familiis ad ipsum coenobium aspitien-30 tibus invasionem aut aliquam diminorationem facere presumat. Si quis igitu[r] huius nostri precepti confirmationem seu munburdi tuitionem aliquando infringere conatus fuerit, sciat se compositurum auri | optimi libras quingentas, medietatem kamere nostre et

<sup>(</sup>a) La a corretta su e (b) Così A

<sup>(1)</sup> Cf. D KAR. 1, n. 158; CASPAR, op. cit., p. 58.

medietatem parti predicti coenobii et (a) abbati qui inibi pro tempore fuerit. Quod ut verius credatur diligientiusque (b) ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lotharii re- 5 gium \* (°).

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et [a]r-chicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SI).

Data idus maiarum, anno dominice incarnationis .DCCCCXLII., regni vero domni Hugonis piissimi regis (d) .xvII., Lotharii .XIII., indi- 10 ctione prima. Actum in palatio Ticinensi. feliciter, AMEN.

#### LXVII.

943 maggio 15, Pavia.

Ugo e Lotario re confermano al monastero di S. Benedetto di Montecassino i diplomi, e tra questi uno di Lodovico II e altro di Carlo III, le bolle e i possessi; lo prendono inoltre sotto la loro protezione.

Originale, arch. della Badia di Montecassino: caps. x, n. 6 [A]. Registrum Petri Diaconi, c. LI B, cod. membr. del sec. XII, ibid. Due copie cart. del sec. XVIII nel Codex diplom. Casinensis, I, cc. 412 e 417, c. 414. (FEDERICI) Codex diplom. Casinensis (1780), I, estr.

GATTOLA, Accessiones, I, 49, da A; II, tav. 1, facsim. del sigillo. Vedansi anche le indicazioni bibliografiche del diploma precedente.

Regesto: Böhmer, n. 1414.

Una mano scrisse il protocollo, il testo, la signatio e la datatio; un'altra la recognitio: le medesime che eseguirono le stesse parti nel diploma precedente (cf. p. 197 e Ricerche &c. V 70-2). Diploma di conferma (cf. Ricerche &c. V, 167); il formulario è letteralmente uguale a quello del diploma che precede, e la parte in cui il testo si distacca da quello deve dipendere dai due diplomi citati nella dispositio: di Lodovico II 867 febbraio 21 (l'autentico sulla cui base su compilato il falso M. n. 1238 (1204); cf. CASPAR, op. cit. pp. 61-2) e di Carlo III. L'anno 942, che non corri-

 <sup>(</sup>a) predicti - et su rasura.
 (b) Così A colla terça i corretta su e
 (c) Così A
 (d) Hugonis piissimi regni vero domni Hugonis piissimi regis

sponde nè agli anni di regno nè all'indizione, concordanti coll'anno 943, deve riferirsi probabilmente all'azione o sarà da ascrivere ad errore (cf. *Ricerche* &c. V, 150). Sigillo frammentario (cf. *Ricerche* &c. V, 160).

(C) In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius divina providente clementia reges. Regni nostri statum et vite augmentum ad boc proficere credimus, si ecclesiarum Dei curam gerentes continuis eam suosque servitores acumulamus (a) benefitiis. 5 omnium sanctae \* Dei Ecclesie nostrorumque sidelium presentium ac futurorum devotio noverit, Balduinum venerabilem abbatem coenobii Christi confessoris et abbatis Benedicti, in monte Cassini constructum in Beneventanis finibus, nostram adiisse celsitudinem, quatinus per nostri | precepti confirmationem et restaurationem confirmaremus prefato 10 coenobio Sancti Benedicti omnia precepta regum et imperatorum, Loduici, Karoli reliquorumque precessorum nostrorum, nec non monasteria puellarum et cellas, res quoque et familias inibi a religiosis | et Deum timentibus viris concessas. Amore igitur divino accensi et prefati Balduini venerabilis abbatis precibus acclinati, prelibato coe-15 nobio Christi confessoris Benedicti per huins pramatici (b) cautionem, prout inste et legaliter possumus, confirmamus ac corroboramus | omnia privilegia romanorum pontificum, precepta quoque regum et imperatorum, Loduici, Karoli reliquorumque precessorum nostrorum, nec non monasteria virorum et puellarum et cellas, res quoque et fami-20 lias inibi a religiosis et christianissimis viris quolibet legali modo concessas, | per diversa loca et vacabula (c) regni nostri adiacentia, et omnia predia circa ipsum montem posita per confinia et loca autiquitus determinata, nominatim: cellam in honore sanctae Marie in Marsi supra murum, et Sanctum Gregorium in | Serviliano, et 25 Sanctum Benedictum in Tilia, et Sanctum Cosmam in Heliritu, Sanctum Comitium in Piscaria, Sanctum Liberator (e) in Teate cum quadraginta cellis, Sanctum Petrum in Zecanico, Sanctum Felicem in Pastorico, in Penne Sanctum Benedictum, in Lauriano | Sanctum Bonitum, in Valle Sanctam Mariam a Maurinum cum portu in 30 flumine Cumano (1), Sanctum Salvatorem apud Collem, Sanctum

<sup>(</sup>a) La prima m corrella su l (b) La seconda a su rasura. (c) Così 2

<sup>(1)</sup> Cf. Leonis Chron. mon. Cus. I, cap. 39 (Mon. Germ. hist., Script. VII, 608).

Petrum in Tetianico, et Sanctum Silvestrum in Aprutio, Sanctum Angelum in Laiano, cortem Turtustu, Laianum et (2) Sanctum Georgium (1), | una (b) reliquis rebus, cellis, capellis, castris, cortibus, sortibus, massariis, servis et ancillis, aldionibus et aldiabus, colonis, portubus (c), ripis, piscariis, molendinis, terris, vineis, campis, pratis, 5 pascuis, silvis, aquis aquarumque decursibus, montibus, alpibus, | vallibus, planitiebus ad pretaxatum coenobium Sancti Benedicti pertinentibus et aspitientibus in integrum, ut pars predicti monasterii possideat iure perpetuo. recepimus preterea prelibatum coenobium Sancti Benedicti cum omnibus supra memoratis | rebus et familiis, abbate quoque et 10 monachis sub nostri munburdi perhennem defensionem, precipientes ut nullus dux, princeps, marchio, comes, vicecomes, seu quelibet regni nostri magna parvaque persona prefatum monasterium, abbatem, aut | monachos molestare aut inibi aliquam publicam functionem exigere aut de rebus vel familiis ad ipsum coenobium aspitientibus invasio- 15 nem aut aliquam diminorationem facere presumat. Si quis igitur buius nostri precepti confirma tionem seu munburdi tuitionem aliquando infringere conatus fuerit, sciat se compositurum auri optimi libras quingentas, medietatem kamere nostre et medietatem parti predicti coenobii et abbati qui inibi pro tempore fuerit. | Quod ut verius cre- 20 datur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anuli nostri impressione iussimus insigniri.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archi- 25 cancellarii recognovi et subscripsi \* (SR) (SI).

Data idus maiarum, anno dominicae incarnationis .MCCCCXLII., regni vero domni Hugonis piissimis regis .xvII., Lotharii .xIII., indictione prima. Actum in palatio Ticinensi. feliciter, AMEN.

<sup>(</sup>a) -tu, Laianum et su rasura. (b) Si completi una cum (c) La p corretta su c

<sup>(1)</sup> Cf. Leonis Chron. I, cap. 36 (Mon. Germ. hist., Script. VII, 606); Mühlbacher, Reg. n. 1238 (1204).

# LXVIII.

943 maggio 15, Pavia.

Ugo e Lotario re confermano al monastero di S. Benedetto in Montecassino i diplomi, le bolle e i possessi, e lo prendono sotto la loro protezione.

Registrum Petri Diaconi, c. CLVI B, n. 359, cod. membr. del sec. XII, arch. della Badia di Montecassino [B]. Regestum abbatum Angeli et Andreae, c. CXI, cod. membr. del sec. XIV, ibid., da B.

GATTOLA, Accessiones, I, 50, da B. Vedansi anche le notizie bibliografiche del diploma n. LXVI.

Regesto: Böhmer, n. 1414.

Il testo è in gran parte una ripetizione del n. LXVI; si distacca soltanto in un punto, nel determinare i possessi nel territorio di Aquino; e la redazione irregolare di tal passo ci porta ad escludere che nel nostro diploma, dello stesso giorno del n. LXVI, si abbia di quello una nuova redazione autentica (cf. Ricerche &c. V, 222-23). Il diploma n. LXVI è una conferma generale; il n. LXVII una conferma particolare, fatta nello stesso giorno, e uso simile si ha già nei diplomi carolingi per Montecassino (cf. CASPAR, op. cit. p. 61); ma il diploma presente, che sarebbe il terzo concesso nello stesso giorno per il medesimo destinatario, e come il primo (il n. LXVI) di conferma generale, non offre un argomento in favore dell'autenticità. Autore del falso è probabilmente PIETRO DIACONO; cf. CASPAR, op. cit. 56-7 e Petrus Diaconus und die Monte Cassineser Fälschungen, 162 sgg. Riproduciamo B senza introdurre correzioni nel testo; solo in alcuni casi rileviamo in nota la forma corretta nel diploma di fonte (n. LXVI).

In nomine domini Dei eterni. Ugho et Lotharius divina providentia (a) reges. Regni nostri statum et vite augmentum ad hoc proficere credimus, si ecclesiarum Dei (b) 'curam gerentes continuis eas suosque servitores accumulamus (c) beneficiis. Quocirca omnium sancte Dei Ecclesie fidelium nostrorumque presentium ac futurorum devotio noverit, Balduynum venerabilem abbatem cenobii Christi confessoris et abbatis Sancti Benedicti, in monte Casino (d) constitutum (e) in Be-

<sup>(</sup>a) -d- su rasura. Il diploma di fonte ha divina providente elementia (b) Dei omesso in B (c) aaculamus (d) La e corretta su s (e) constructum ha il diploma di fonte.

neventanis finibus, nostram adisse celsitudinem, quatinus per nostri precepti confirmationem et restaurationem confirmaremus (a) prefato cenobio (b) Sancti Benedicti omnia precepta regum et imperatorum nec non monasteria puellarum et cellas, res quoque et familias inibi a religiosis et Deum timentibus viris concessas. Amore igitur divino 5 accensi et prefati Balduyni venerabilis abbatis precibus inclinati, prelibato cenobio Christi confessoris Benedicti per huius plagmatici (c) cautionem, prout iuxte et legaliter possumus, confirmamus omnia privilegia Romanorum (d) pontificum, precepta quoque regum et imperatorum, nec non monasteria virorum et puellarum et cellas, res quoque et fami- 10 lias inibi a religiosis et christianissimis viris quomodolibet concessas, nominatim: cellam Sancti Gregorii et omnia predia circa ipsam cellam adiacentia per confinia et loca antiquitus determinata, in territorio Aquinensi, incipiente ali ipsa immagine (c) marmorea que dicitur Homo mortuus sita iuxta viam silicatam que appellatur Campa- 15 nina et quomodo salit ad locum qui dicitur Pistillum et pergit directe ad cellam Sancti Christofani positam circa foxatum Sancti Damasi et adscendit (e) usque ad summitatem montis celle predicte et quomodo pergit per serras sive crepidines dicti montis et descendit ad radices montis Sancti Silvestri et exinde vergit circa radices 20 prefati montis et vadit usque ad locum ubi aque erumpunt et ebulliunt inxta viam Latinam prope cappellam (c) Sancti Nicolai que in parata molendinorum fluunt et quomodo mergit per campum qui dicitur Castellanus iuxta alveum aquarum descendentium de molendinis et vadit per locum qui dicitur Guadiczolus et descendit 25 directe usque ad viam silicatam que dicitur Campanina iuxta predium episcopii Aquinatis et deinde pergit iuxta dictum predium (f) episcopii usque in viam Latinam et quomodo salit per ipsam viam Latinam et intrat in viam silicatam dictam Campaninam et deinde vadit directe per ipsam viam usque ad predictam vmmaginem 30 marmoream que Homo mortuus nuncupatur, una cum cappellis et curtibus, servis et ancillis, molendinis, vineis, campis, pratis, paschuis, silvis, aquis aquarum decursibus, montibus, vallis (c) et planitiebus ad prelibatam cellam Sancti Gregorii pertinentibus;

<sup>(</sup>a) confirmaremus omesso in B (b) La prima o su rasura. (c) Cosi B (d) romanonorum (e) adscendit su rasura. (f) predium su rasura.

cellam quoque Sancti Benedicti cum omni sua pertinentia in civitate Gayeta fundata (a), nec non rex (b) et familias in civitate Sura cum cella Sancti Donati et cellam Sancti Angeli in valle Lucis, cellam Sancte Marie et Sancti Benedicti in civitate Venafri, verum etiam 5 monasterium in civitate Tyana constructum in honorem sancti Benedicti, et monasterium in honorem eiusdem confexoris (a) Christi Benedicti fundatum in civitate Capua, atque cellam in honorem sancti Agapiti non longe ab ipsa civitate fundatam, et cellam in honorem sancti Benedicti in territorio Liburiensi que vocatur Casa Gensiana, 10 et cellam Sancte Cecilie in civitatem Neapolim, cellam in civitate Sorrentina in honorem sancti Siveri, atque in Salerno cellam Sancti Benedicti, cellam in Conse, cellam Sancti Benedicti in Chaudi, scu quatuor monasteria puellarum: unum Sancte Marie dicato (2) nomine (a) quod (d) Plumbarola dicitur, alterum in honorem sancte Marie in loco 15 qui Cingla nuncupatur, tertium in honorem sancte Sophie constructum infra civitatem Beneventanam, quartum in honorem sancte Marie fundatum est in civitate Cosentia; monasterium quoque in Mause (e) cum omni sua pertinentia quod edificatum est in finibus Acerentine, cellam Sancti Benedicti in Assculo (a), Sanctam Columbam in Ui-20 sine (f), cellam in Canose, cellam in Oire (g), cellam in Tarento, in monte Sancti Angeli curtem Carbonariam et Sanctum Vigilium, et Sanctum Donninum in Telexina, Sanctum Adiutorem in Alphe (h), in Canni curtes quatuor, terras et servos in Trane; insuper etiam terras et possessiones per diversa loca regni nostri in Beneventanis, 25 Calabrie et Apulee finibus vel partibus adiacentia ad prelibatum cenobium adspicientia, una cum reliquis monasteriis, cellis, cappellis, castris, curtibus, sortibus, massariis, servis et ancillis, aldyonihus et aldyabus, colonis, portibus, ripis, molendinis, pischariis, terris, vineis, campis, pratis, paschuis, silvis, aquis aquarumque decursibus, mon-30 tibus, asspibus (i), vallibus, planitiebus ad pletassatum (k) cenobium Sancti Benedicti pertinentibus et aspicientibus in integrum, ut pars dicti monasterii possideat iure perpetuo. recepimus preterea preliba-

<sup>(</sup>a) Così B (b) Così B per res (c) ditrito (d) quod su rasuro. (e) Così B, nel diploma di fonte Banze (f) Parola corretta posteriormente e di lettura alquanto incerta: Isine o Uisine; il diploma di fonte Lisine (g) Si può anche leggere cellam Iloire (h) Alife ha il diploma di fonte. (i) Così B; si intenda alpibus come ha il diploma di fonte. (k) Si intenda pretaxatum come ha il diploma di fonte.

tum cenobium Sancti Benedicti cum omnibus supra memoratis rebus et familiis, abbatem quoque et monachos sub nostri munbrandi (4) perhennem defenxionem, precipientes ut nullus dux, princeps, marcio (b), comes, vicecomes, seu quelibet regni nostri magna parvaque persona prefatum monasterium, abbatem (c), aut monachos molestare aut inibi 5 aliquam puplicam funxionem exigere aut de rebus vel familiis ad ipsum cenobium aspicientibus invaxionem aut aliquam diminorationem facere presummat (b). Si quis igitur huius nostri precepti confirmationem seu mumburdi (b) tuitionem aliquando infringere conatus fuerit, sciat se conpositurum auri optimi libras quingentas, medietatem ca- 10 mere nostre et medietatem parti predicti cenobii (d) et abbati qui inibi pro tempore fuerit (e). Quod ut verius credatur (f) diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propris (b) roborantes anulo nostro insigniri iuximus (b).

Signum (M) (M) serenissimorum Ughonis et Lotharii regum. 15 Giseprandus cancellarius ac vice Bosonis episcopi et archicancellarii recognovi.

Datum ydus maiarum, anno dominice incarnationis nongentesimo quadragesimo secundo, regni vero domni Ughonis piissimi regis septimo decimo, Lotharii tertio decimo, indictione prima. Actum in 20 palatio Tylinensi (E). feliciter, amen (1).

#### LXIX.

943 giugno 10, Pavia.

Ugo e Lotario re, dietro intervento dei conti Uberto ed Elisiardo, confermano alla canonica di Reggio-Emilia la corte Spagnago donatale dalla contessa Berta.

Copia membr. del sec. x-xi, archivio Capitolare di Reggio-Emilia [B]. Copia cart. sec. xviii di C. Affarosi, da B, arch. di Stato in Reggio-E.: Opere Pie. Monastero dei Ss. Pietro e Prospero.

<sup>(</sup>a) Così B per munburdi come ha il diploma di fonte. (b) Così B (c) -tem ricalcato. (d) cenobii su rasura. (e) inibi - fuerit su rasura. (f) Da verius credatur a feliciter amen su rasura. (g) Si intenda Ticinensi come ha il diploma di fonte.

UGHELLI, Italia sacra, II, 2° ed., 264, da B. MURATORI, Antiq. Ital. I, 373, da B; Annali, a. 942, datum. Tiraboschi, Memorie storiche Modenesi, I, Codice diplom. p. 106, n. LXXXVII, da B; Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi, II, 36, cit. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit. p. 183, nota 47, cit.; Malaguzzi, I Supponidi, p. 17, nota 2, cit.; Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit. p. 407, nota 4, cit.; Pivano, Chiesa e Stato da Berengario I ad Arduino, p. 93, cit. Regesto: Böhmer, n. 1410.

La copia B, ritenuta originale, presenta caratteri imitativi, in base ai quali, specialmente dal signum recognitionis e dalle aste che si prolungano in basso con occhiello, sembra di poter supporre che dipenda da originale di scrittore noto (cf. Ricerche &c. V, 71). Non fu applicato alcun sigillo, sebbene la pergamena presenti il relativo taglio. Il formulario si stacca qua e colà da quello più consueto, ma non ha nulla di veramente irregolare. Nella datazione dobbiamo forse restituire « indicione [.I.] »; come nei diplomi antecedenti dello stesso anno (dal n. LXVI), l'anno 942 della pergamena, al quale non corrispondono nè gli anni di regno (XVII di Ugo e XIII di Lotario) nè l'indizione [.I.], che vogliono il 943, è da riferirsi all'azione o da ritenersi errato (cf. Ricer-

che &c. V, 150).

(C) \* In nomine domini nostri Iesu Christi Dei aeterni. Hugo et Lotharius (a) gratia Dei serenissimi et piissimi reges. Si peticionibus servorum Dei aures nostrae pietatis \* benigniter (b) accommodaverimus, procul dubio Deum fautorem habere ubique credimus, et regni nostri statum longa per tempora suo tueri munimine (c) ipso auxiliante non diffidimus. Notum sit igitur omnibus sanctae Dei aecclesiae nostrisque presentibus scilicet fidelibus atque futuris, Hubertum marchionem inclitum nostrique sacri (d) palatii comitem et Helisiardum illustrem comitem nostram suppl[ici] devotione (e) adiisse clemenciam, quatinus pro Dei amore ac beate semper virginis Mariae sanctique Prosperi animarumque nostrarum (f) augmento ut (g) fratribus inibi Deo famulantibus canonice sancte Dei Regensis aecclesiae per nostrae auctoritatis et tuitionis preceptum largiremur atque confirmaremur (g) corticellulam quandam que votatur Spagni[a]go (h), que videtur pertinere de curte Massa, que a

<sup>(</sup>a) Lohtarius (b) Precede a benigniter rasura di una lettera. (c) munimime (d) -acr- guasto da macchia e corretto su altre lettere. (e) Corretto da devotionem con rasura della m (f) Segue a nostrarum rasura di au (g) Cosi B. (h) Cosi leggerei, ma sono incerte le lettere ni per macchia e la seguente a per strappo della pergamena.

Berta quondam comitissa, quae in eadem requiescit aecclesia, ipsi canonicae pro salute anime suae suorumque parentum dono conlata est. Quorum precibus libenti animo pietatis nostrae assensum prebentes, iam fatam corticellulam pro Dei amore animarumque nostrarum remuneratione cum omnibus suis pertinentiis (a) et adia- 5 cenciis in integrum, id est cum servis et ancillis, campis, vineis, pratis, silvis, [p]ascuis, ripis, rupinis, aquis aquarumque decursibus, molendinis (b), piscationibus et omnibus inibi aspicientibus, per hoc nostre donationis et confirmationis preceptum m[odis omnibus] concedimus atque largimur, ut nullo umquam in tempore prel[i- 10 baste canonicae, et qui pro tempore famulatum Deo eiusque genitrici exhibuerint, de iam dicta corticella d[ux, comes] aut vicecomes vel sculdassio sive gastaldius aut aliq[uis exa]ctor rei publice magna parvaque persona vim aut contrarietatem aliquam inferre presumat; sed faciant de sepe nominata corticellula ipsius canonice ministr[i, 15 qui pro temp]ore fuerint, secundum libitum suum (c) et voluntatem quicquid illis melius visum fuerit ad honorem sancti ipsius loci, remota tocius potestatis inquietudine vel diminor[atione. Si] quis igitur contra hoc nostrae tuicionis (d), donationis vel confirmationis preceptum ullo in tempore quoquomodo insurgere temptaverit, aut 20 minorare vel s[ubtrahere] in aliquo quesierit, sciat se compositurum auri optimi libras triginta, medietatem camere palacii nostri et medietatem prefatis canonicis sanctae Regensis aecclesiae eorumque successoribus. Et ut hoc nostrae largicionis et confirmationis preceptum verius credatur diligentiusque observetur ab omnibus, manu 25 propria subter confir[ma]ntes de anulo nostro iussimus insigniri.

\* Signa(e) serenissimorum (M) (M) Hugonis et Lotharii regum \*(f).

\* Giseprandus (g) cancellarius ad vicem (h) Bosonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi \* (S R).

Data quarto idus iun., anno dominice incarnatio[nis .d]ccccxlli., 30 regni vero domni Hugonis regis .xvII., Lotharii .xIII., indicione [.I. (i). Actum] Papiae, AMEN.

(a) pertinentinentiis (b) Tra la i e la n rasura di b (c) -um nell'interlinco.
(d) tuiticionis (e) signum (f) Sopra regum notasi un segno di abbreviazione.
(g) Giselprandus. (h) Giselprandus cancellarius ad vicem su rasura. (i) Probabile restituzione.

### LXX.

943 lúglio 14, Pavia.

Ugo e Lotario re donano al diacono Andrea di Brescia due pezze di terra sul monte Beo.

Copia membr. sec. x-xi, bibl. Quiriniana di Brescia: Codice diplom. Bresciano, sec. x, n. 98, pergamena n. lin [B]. Copia sec. xix, ibid. Cf. Astezati, *Indice dell'archivio di S. Giulia*, cod. G.IV.1, cc. 1, 67, 102 e nota 82, cit., ibid.

Oddrici, Storie Bresciane, IV, 80, n. XIX, da B; Codice diplom. Bresciano, sec. X, p. 86, n. XX, da B. Codex diplom. Langobardiae, col. 976, n. DLXXII, ed. CERUTI, da B. Cf. DARMSTÄDTER, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 124, cit.

Sebbene B sia copia imitativa, non c'è dato di riconoscere lo scrittore dell'originale; noteremo tuttavia che la forma del signum recognitionis e della lettera p richiamano alla mente i caratteri del diploma n. XXXVII. Non sembra che alla nostra pergamena sia stato applicato un sigillo; presenta però il consueto taglio. Il testo, che è redatto in forma semplice e breve, non pare dia luogo a dubbi; la corroboratio si scosta in alcuni vocaboli dal formulario comune (cf. Ricerche &c. V, 125-26), ma non siamo sicuri che sia stata riprodotta in forma corretta (cf. p. 210, rr. 13-15). L'indizione III. non corrisponde agli altri dati cronologici, che concordano coll'anno 943 (cf. Ricerche &c. V, 150).

(C) \* In nomine domini Dei eterni. Hugo et Lotharius (a) divina favente clementia reges. Noverit omnium fidelium sanctte Dei Ecclesie nostrorumque presentium scilicet ac fut]urorum (b) industria, Andream sancte Brixiane ecclesie diaconum humiliter nostram implorasse clementiam, quatenus pro remtedio animarum nostrorum parentum duas petias de terra iuris regni] (b) nostri, de comitato (c) Brixiano pertinentes, in monte qui (d) dicitur Beo sitas, per nostre auctoritatis preceptum concedere dignaremur. Cuius precibus aures pietatis nostre acclinantes, iam dictas petias de terra in suprascripto monte Beo positas (c), quarum una est quattuor iugia, altera vero tabulas viginti, per hoc nostrum preceptum et pro remedio animarum nostrorum (f) parentum, ut ipse diaconus

<sup>(</sup>a) Lothario (b) Probabile restitu; ione. (c) Cosi B (d) que (e) positu (f) nostrarum

intercessor sit pro eis a Domino, concedimus et largimur, et de nostro publico iure et domini[0] in eius proprium ius et dominio (a) transstu Indimus ac delegamus, una cum ingresibus (a) earum et egresibus (a), precipientes ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, aut aliqua magna parvaque regni nostri persona eundem Andream diaconum inquietare vel molestare de predictis petiis terre a nobis sibi concessis presumat; sed liceat eum suosque heredes pacifico et quieto ordine tenere ac iure proprietario possidere, omnium hominum amota contradictione (b). Si quis igitur hoc nostrum preceptum (c), pro futuris temporibus (d), temerarius (e) violator extiterit, sciat (f) se compositurum auri puri libras treginta, medietatem (g) camere nostre et medietatem (g) suprascripto Andree diacono suisque heredibus. Quod ut verius (h) credi possit (i) et ab omnibus (k) observare (l), manu (m) propria subfirmantes (n) anulum nostrum subinprimi (o) iussimus.

\* Signa (p) (M) (M) serenissimorum domni Hugonis (q) et Lotharii (r) regum (s). \*

\* Teudulfus diaconus et regius capellanus ad vicem Bosonis (t) episcopi et archicancellarii regio iussu recognovi et subscripsi (t) \* (S R) (v).

Data pridie idus iulii, anno (x) dominice incarnationis .DCCCCXLIII., regni vero domni Hugonis .xvIII., Lotharii vero .xIII., indictione .III. Actum Papia. feliciter, amen.

#### LXXI.

943 ottobre 21, Pavia.

Ugo e Lotario re, dietro intervento del conte Ilderico, confermano al fedele Bernardo i possessi e lo prendono sotto la loro protezione.

(a) Così B (b) contradictio (c) preceptu sen; a segno di abbrevia; ione. (d) temporibus e la b corrella su altra lettera, forse u (e) temerarius (= temmerarius) (f) slat (g) medietate sen; a segno di abbr. (h) ut uer- su rasura. (i) Forse per credatur (k) homnibus (l) Forse per observetur (m) mani (n) È forse da correggersi subter firmantes (o) Forse è da correggersi subter inprimere o subter insigniri (p) signum (q) Hugoni (r) Lotarii (s) reges (t) Bosoni (u) et subscripsi omesso in B (v) Il signum rec. è eseguito in B dopo la signatio (x) ano

15

20

Originale, arch. Capitolare di Arezzo: n. XXXVIB [A].

Muratori, Antiq. Ital. V, 939, da A. Pasqui, Codice diplom. Aretino, I, 91, n. 65. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 9; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 40-5, ed. L. Schiaparelli.

Regesto: Böhmer, n. 1415.

La recognitio è probabilmente del riconoscitore, e le altre parti sarebbero state scritte dal cappellano Teodolfo (cf. Bullettino cit., pp. 41-4 e Ricerche &c. V, 70-2). Il dettato è secondo lo schema che troviamo in un particolare gruppo di diplomi della nostra cancelleria (cf. Ricerche &c. V, 173). Ha servito di base per la falsificazione del diploma successivo (n. LXXII).

(C) # In nomine domini Dei (a) aeterni. Hugo et Lotharius divina providente clementia reges. Regalem decet exellentiam (b) iustis fidelium petitionibus adsensum prebere. 

Quocirca omnium fidelium sanctae Dei Ecclesie nostrorumque presentium ac futurorum devotio noverit, qualiter interventu ac petitione Ilderici comitis dilectique | fidelis nostri, prout iuste et legaliter possumus, per hoc nostre confirmationis preceptum confirmamus ac corroboramus Bernardo nostro fideli omnes res proprietatis | sue iuste et legaliter adquisitas et adquirendas, sive familias emptionis com-10 mutationis vel quolibet titulo legalis scriptionis sibi pertinentes: res in casale | Manditiano, in Campriano et Blatiano (c), vel per singula loca et vocabula (d) regni nostri (e) adiacentes; recipientes eundem Bernardum et filios suos sub nostre tuitionis | munburdum una cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus sibi iuste 15 et legaliter pertinentibus, servis et ancillis. precipientes itaque iubemus, lut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, seu quelibet regni nostri magna parvaque persona predictum Bernardum molestare vel de suis rebus desvestire | audeat, absque legali iuditio. quis igitur huius nostri precepti confirmationem seu munburdi tui-20 tionem aliquando infringere (f) conatus fuerit, | sciat se compositurum auri optimi libras (g) quinquaginta, medietatem kamere nostre et medietatem prefato [Be]rnardo suisque heredibus. verius credatur diligentiusque | ab omnibus observetur, manibus prospiriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

<sup>(</sup>a) di senza segno di abbreviazione. (b) Così A (c) La seconda a corretta da o (d) La prima a corretta da u (e) Segue cancellatura di una lettera che pare u (f) La seconda a nell'interlineo. (g) li-corretto su a

\* Signa serenissimorum (MF) (MF) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID)

Data .xii. kal. novembris<sup>(a)</sup>, anno dominice incarnationis .dccccxliii., 5 regni vero domni Hugonis .xviii., Lotharii .xiii., indictione secunda. Actum Papie, feliciter.

### LXXII.

943 ottobre 21, Pavia.

Ugo e Lotario re, dietro intervento del conte Ilderico, confermano al fedele Bernardo i possessi, gli fanno nuove donazioni e lo prendono sotto la loro protezione.

Falsificazione in forma di originale, del secolo X-XI, archivio Capitolare di Arezzo: n. XXXVII [B].

Mühlbacher, Unedirte Diplome, III, nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, VII, 457, n. 15, da copia di B eseguita da S. Laschitzer. Pasqui, Codice diplom. Aretino, I, 91, n. 66, da B. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 10; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 45–8, ed. L. Schiaparelli.

Fu ritenuto originale. Il testo è una ripetizione, con qualche aggiunta, di quello del diploma precedente, dello stesso giorno e per il medesimo destinatario. La scrittura è ricalcata su quella, come attestano certi errori; e la parte nuova del testo palesa una redazione irregolare sulla base del precedente diploma. Vedasi intorno a questa falsificazione, della fine del x secolo o del principio dell'xi, Bullettino cit. Fu applicato alla nostra pergamena anche un sigillo, ora perduto.

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo (b) et Lotharius divina providente clementia reges. Regalem decet exellentiam (c) iustis fidelium petitionibus adsensum prebere. \* Quocirca omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presentiam (c) ac futurorum devotio noverit, qualiter interventu ac petitione (d) Ilderici (e) comitis dilectique 5

<sup>(</sup>a) La n corretta su oc; si stava per scrivere octob. (b) Hvgo con v nell'interlineo. (c) Così B (d) La seconda i ricalcata da mano posteriore. (e) -cl nell'interlineo.

sidelis nostri, prout iuste et legaliter possumus, per hoc nostre consirmationis precepta (2) confirmamus ac corroboramus Bernardo nostro sideli omnes res proprietatis sue inste et legaliter adquisitas et adquirendas (b), | sive familias emptionis commutationis vel quolibet titulo 5 legalis scriptionis sibi pertinentes. insuper concedimus ei per hunc nostrum regale preceptum ecclesiam Sancti Salvatoris cum terris | et silvis, finis Arole et Ariole et finis Alpis locis; simul cum rebus illis qui (a) sunt in Carda, in Prata et in Casalae et res illa in Blatiano; simul et cum rebus illis in Manditiano et eius pertinentia, 10 quibus | nobis per cartula (a) obvenit da quondam Vuinegildo; res ille in Campriano, Blatiano, Fabriciano et Cerreta, qui (a) fuerunt de corte nostra Caput Leonis, vel per singula loca et vocabula regni nostri | de ipsis rebus adiacentibus; recipientes eundem Bernardum et filios suos sub nostre tuitionis mundburdum una cum omnibus rebus 15 mobilibus et immobilibus sibi inste et legaliter | pertinentibus, servis et ancillis. precipientes itaque iubemus, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, seu quelibet regni (c) nostri magna parvaque persona predictum Bernardum moles tare vel de suis rebus desvestire audeat, absque legali iudicio. Si quis igitur huius nostri precepti confirmationem seu 20 mundburdi tuitionem aliquando infringere conatus fuerit, sciat se compositurum auri optimi libras quinquaginta, medietatem camere nostre et medietatem prefato Bernardo suisque heredibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab | omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

25 \* Signa serenissimorum (M) (M) Hugonis et Lothari (\*) regum. \*

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archicancellari (a) recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID)

Data .x11. kal. novembris, anno dominice incarnationis .DCCCCXL111., regni vero domni Hugonis .x111., Lotharii .x111., indictione secunda. 30 Actum Papie. feliciter.

<sup>(</sup>a) Così B (b) adquiredas senza segno di abbreviazione. (c) La g corretta su r

### LXXIII.

943 novembre 13, Pavia.

Ugo e Lotario re donano ai canonici di S. Maria e di S. Eusebio di Vercelli alcuni possessi a Montegalliano ed una casa colle dipendenze nella città di Vercelli.

Originale, archivio Capitolare di Vercelli: Diplomi, n. 6 [A]. Copia cart. del sec. XVI nel vol. segnato N. 3, c. 102 B, ibid. [B]. Copia cart. sec. XVIII nel fasc.: Copia di titoli e memorie che servirono alla compilazione della storia dei vescovi intrapresa da Monsignor Stefano Ferrero vescovo di detta città, nell'arch. di Stato in Torino: Vescovati, Vercelli. Mazzo da ordinare. Fileppi, Historia ecclesie et urbis Vercellarum, I, 245, copia ms. 1857, arch. Capitolare di Vercelli. Fileppi, Storia di Vercelli, c. 283, nota 107, ms. sec. XVIII, bibl. Comunale di Vercelli. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 943, ms. bibl. Nazionale di Torino, cit., da B.

Historiae patriae Monumenta, Chart. I, 152, n. XCI, ed. A. PEYRON, da A; I, 788, n. CCCCLXXXVI, cit. Arnoldi, Faccio, Gabotto e Rocchi, Le carte dell'archivio Capitolare di Vercelli, I, 3, n. VII, ed. Gabotto, da A. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 49; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 186-88, ed. L. Schiaparelli. Cf. Schultz, Atto von Vercelli, p. 9, cit; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 33, 221, 223, 338, cit.; Gabotto, Intorno ai diplomi regi ed imperiali per la chiesa di Vercelli nell'Archivio stor. Ital., ser. V, to. XXI, p. 7, cit.; Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte, I, 452, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 94, cit.

È scritto per intero da mano conosciuta, molto probabilmente del cappellano Teodolfo (cf. Ricerche &c. V, 72). Fu steso in due tempi con inchiostro diverso: il protocollo, il testo e i due monogrammi sono in inchiostro nero; la recognitio col signum recognitionis e la datatio in inchiostro di colore pallido; il monogramma di Ugo appare firmato col primo inchiostro, quello di Lotario col secondo. Il dettato è quello comune ad un particolare gruppo di diplomi della nostra cancelleria (cf. Ricerche &c. V, 173).

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius divina providente clementia reges. Regni nostri statum ad hoc proficere credimus, si ecclesiarum Dei predia continuis amplificamus muneribus. \* Quocirca omnium fidelium sanctae Dei Aecclesie nostrorumque presentium ac futurorum devotio noverit, qualiter pro Dei amore animarumque nostrarum remedio per hoc

nostrum preceptum, prout iuste et legaliter possumus, donamus atque largimur claustrae et canonice Dei genitricis Marie et Sancti Eusebii sita Vercellis nec non canonicis et fratribus | pro tempore inibi Deo famulantibus quasdam res iuris nostri positas in 5 loco et fundo Monte (a) Galiano, sicut nobis advenerunt a Gotefredo et Atone clerico iermanis, Rainza | quoque et Ita sororibus, in valle Levania habitantibus, verum etiam casam unam cum area ubi exstat infra civitatem Vercellas, nec non res et sedimina ad eandem (b) casam | aspicientia, sicut quondam fuerunt iuris Razonis 10 nostri venatoris. prelibatas igitur res in Monte Galliano et casas infra civitatem Vercellas de nostro iure et dominio | in prefate claustre et canonicorum ius et dominium omnino transfundimus ac delegamus una cum terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumque | decursibus ad easdem res aspitientibus in in-15 tegrum, ut pars predictarum ecclesiarum, sicut hactenus nostri fuerunt iuris, habeat atque possideat fruaturque | iure perpetuo, omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur huius nostri precepti collationem aliquando infringere conatus fuerit, sciat se compositurum | auri optimi libras centum, medietatem kamere 20 nostre et medietatem prefate claustre (c) Sanctae Marie et Sancti Eu-Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus (d) observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lotharii 25 regum. \*

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data idus novembris, anno dominice incarnationis .DCCCCXLIII., regni domini Hugonis .xvIII., Lotharii .xIII., indictione secunda. 30 Actum Papie. feliciter.

<sup>(</sup>a) monte aggiunto dopo da prima mano, colla e nell'interlineo. (b) La seconda e corretta su o (c) La u nell'interlineo. (d) omibus senza segno di abbreviazione.

## LXXIV.

943 (?)

Ugo e Lotario re, dietro intervento del vescovo di Parma Sigifredo e del conte Elisiardo, confermano alla chiesa di Pavia tutti i possessi, i diritti, i diplomi e le carte anteriori all'incendio della città; le concedono il diritto di inquisizione e l'immunità.

Originale, archivio Vescovile di Pavia: cartella n. 181 [A]. O. BALLADA, Le glorie della pietà di Gondiperga regina dei Longobardi fondatrice della real basilica di S. Giovanni Domnarum di Pavia, c. 102, ms. a. 1648, bibl. del Seminario vescovile di Pavia [B]. Copia cart. not. 18 gennaio 1663 e tre copie cart. sec. XVII, arch. Vescovile di Pavia: cartella n. 181.

Stampe, 18 gennaio 1663: trovansi copie nell'arch. Vesc. di Pavia, cartella n. 181; nell'arch. della Curia Vesc. di Pavia, cartella « Privilegi di Pavia duplicati a stampa 1014–1517 », e cartella « Privilegi pontifici, imperiali, ducali della città e diocesi di Pavia duplicati, 2 »; nella biblioteca di Brera a Milano, mss. Morbio 25, Cartulari inediti di chiese e monasteri d'Italia, II, fasc. 2. Pietragrassae Laureolae sacrae, p. 61, cit. Muratori, Antiq. Ital. V, 169, da A, « ex « pervetusto exemplo » = Cappelletti, Le chiese d' Italia, XII, 413. Robolini, Notizie appartenenti alla storia della sua patria, II, 214, 318, cit. Codex diplom. Langobardiae, col. 970, n. dlxviii, ed. Porro Lambertenghi, da B, con « ann. 939-«946»; col. 980, n. dlxxiv, ed. dal Muratori. Fossati, Codice diplom. della Rezia nel Periodico della Società stor. di Como, III, 54, n, 19, estr. dal Codex diplom. Lang., col. 980. Lanzani, Le concessioni immunitarie a favore dei monasteri Pavesi, op. cit. p. 33, cit., nota 7 fonti. Cf. Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 94, nota 4, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. IV nel Bullettino dell' Istituto stor. Ital., n. 30, pp. 10 sgg., cit., V, 161, nota 3, cit.

La recognitio potrebbe essere stata scritta dal cancelliere Giseprando; di mano sconosciuta sono le altre parti (cf. Ricerche &c. V, 70, 71). Coll'inchiostro usato per la recognitio appaiono firmati i monogrammi. La pergamena non presenta il solito taglio per l'applicazione del sigillo. La datazione manca, e a tutta prima parrebbe che sia stata asportata da taglio della pergamena, e noteremo che la piegatura inferiore nel senso della larghezza è più piccola delle altre di circa tre centimetri; ma è forse più probabile che si tratti di un originale rimasto incompleto, passato cioè in mano del destinatario prima che fosse completato colla datatio e col sigillo (cf. Ricerche &c. V, 161, nota 3). La recognitio ha posizione irregolare, trovandosi a destra della signatio; e probabilmente fu scritta in tal luogo per lasciare spazio sufficiente a scrivervi la datatio, essendo la pergamena ristretta. Una mano del sec. xvii scrisse sul verso della

pergamena un breve regesto premettendovi l'indicazione cronologica « Ann. 943 ». E con quest'anno il diploma è citato o trascritto nei manoscritti come nelle stampe. Ma non possiamo essere sicuri che tale anno sia stato ricavato dalla pergamena originale avente la datatio; è probabilmente una data approssimativa. Il diploma in ogni modo non può essere anteriore al 940, come attesta il nome dell'arcicancelliere Bosone (cf. Ricerche &c. V, 60), e non posteriore al 944, essendo ricordato, quale interveniente, il vescovo di Parma Sigifredo (cf. Ricerche &c. V, 46, nota 4). Il testo dipende in parte da un perduto diploma di Rodolfo II che servì di base per il falso diploma di Rodolfo II 18 luglio 925 (D R II, n. + II; cf. per la ricostituzione del diploma non conservatoci, Ricerche &c. IV, 27 e I diplomi di Lodovico III e Rodolfo II, pp. 136 sgg.). Per alcuni nomi di località, cf. anche il diploma di Ottone II, 976 novembre 22 (D O II, n. 144).

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hugo et Lotharius divina providente clementia reges. [Reg]alem decet exellentiam (a) sanctis ac venerabilibus locis ex suis largiri, et largita confirmare ac sub defensionis \* munimine cuncta corroborare. Quapropter 5 omnium sancte Dei Aecclesie fidelium nostrorumque presentium ac futurorum comper[ia]t sollertia, qualiter peticione et interventu Sigefredi Parmensis episcopi atque Elisiardi comitis beato Siro sacerrimo con fessori sueque sancte Ticinensi aecclesiae, cui Liutefredus presul preesse videtur, omnes res et familias, abbatias vide-10 licet, [plebes] (b) et cortes cunctaque quae ad eandem Ticinensem aecclesiam pertinere vel respicere videbantur eo tempore quo eadem Ticinensis cilvitas (c) caelitus furore misso consumpta est, per hoc nostrum preceptum concedimus, largimur, confirmamus et corroboramus; nominative videlicet, abbatiam in honore Domini Salvatoris 15 in campania non longe a Ticino sitam, Sanctaeque Mariae ad Per]ticam et Sancti Michaelis quae dicitur Maior, Sanctique Romuli, et Sancte Cristine, Sancteque Mustiole, omnesque cardinales capellas tam extra quam infra urbem positas, nec non et monasterium Vetus et Anzonis et Sigemarii et unum monasterium in Cariade, | cortes (d)

<sup>(</sup>a) Così A (b) Di lettura certa, si scorgono le estremità delle aste. (c) La a è su rasura di si (si era omesso civitas); si corresse da prima scrivendo civitas nell'interlineo, ma poi si rase, e si eseguì la correzione in altro modo: si scrisse is (di Ticinensis) e ci (di civitas) in fine del rigo precedente, nel margine di destra, e uita in principio, dentro il margine, del rigo seguente. (d) La copia del diploma di Rodolfo II ha sortes

eciam Cecim[a]m, Montem Velleris, Summi, Sarianum, Robuscallam, Robuscaletam, Cugullo, Tenesi, et super lacum Cumanum Cernobium, Menasi et Maximo, quae est in Valle Tellina, verum eciam et vada piscaria | atque portus, id est Navicella Episcopi et portum [Ca]ballaricium in Ticino. insuper eciam concedimus ut a [portu Barbijani 5 usque ad portum qui dicitur Burigo, et a capite Verna[u]le usque ad vadum Farigeni, cum insulis et piscatio nibus et molendinis, cum omnibus quae dici et nominari possunt infra ipsas (2) fines, sint in iure et postestaste prelibate aecclesiae; et neque ripaticum, neque terraticum, neque teloneum, neque palificturam, neque aliquam | functionem ullo 10 in loco ad publicam partem persolvat, sed cuncta, sicut iam dictum est, ante incendium Ticinensis urbis undecumque aut quomodocumque eadem Ticinensis aecclesia investita fuit seu per precepta a nostris | precessoribus seu per quecumque instrumenta cartarum a fidelibus collata, per hoc nostrum preceptum concedimus, largimur, 15 confirmamus et corroboramus, una cum monasteriis, abbatiis, cortibus, | plebibus, sortibus, massariciis, servis et ancillis, aldionibus et aldianis omnibusque rebus quae dici vel nominari possunt ad eandem Ticinensem aecclesiam pertinentibus in integrum. concedimus eciam ut, | si ex quibuslibet rebus vel familiis prefatae 20 aecclesiae aliqua intentio horta fuerit, per inquisitionem trium bonorum hominum ex filiis eiusdem ecclesiae per sacramentum confirmetur quod (b) pars ipsius ecclesiae | inde investita fuerit, et sic firmiter in posterum possideat. statuentes itaque iubemus, ut nullus dux, neque marchio, comes eciam, vicecomes, scudascius 25 vel aliquis minister publicus aut ali qua persona disvestire aut invadere de rebus predicte ecclesiae sine legali iudicio, teloneum quoque aut ullam publicam funccionem exigere aut mansionaticum presumtive accipere audeat, sed | eadem ecclesia (c) cum reb[u]s atque familiis [sub] nostre nostrorumque s[u]cc[e]ssorum defensionis 30 munimin[e] per[frui a]c p[a]cifice manere queat (d). Si quis igitur hoc nostrum preceptum violare temptaverit, sciat | se compositurum auri optimi libras mille, medietatem camerae nostrae et medietatem vicario ipssius selectesiae suisque successoribus. Quod ut verius cre-

<sup>(</sup>a) La copia del diploma di Rodolfo II ha ipsos (b) q (c) Corretto, mediante rasura, da eandem ecclesiam (d) queat su rasura; rasura di circa undici tettere.

datur diligenciusque ab omnibus observetur (2), | manu propria robo-rantes de anulo nostro subter iussimus sigillari.

\* Signa domnorum regum Hugonis (MF) (MF) atque Lotharii. \*

\* Giseprandus cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archicellarii (b) recognovi et subscripsi \* (SR).

### LXXV.

(944) maggio, Reggio Emilia.

Placito del conte Raimondo, alla presenza di Ugo e Lotario, in favore dei canonici di Parma e riguardanti le corti Sabbione e Marzaglia.

Originale, archivio Capitolare di Parma [A]. Copia, incompleta, cart. sec. XVIII, ibid.: arca A, caps. II, n. 43. Cf. Transumptum omnium documentorum dell'arch. Capit. di Parma, II, 127, n. XLIII: «Hic desideratur quadra-«gesimum tertium documentum quia ob eius decoloratum et fere deperditum «caracterem trascribi non potuit». Copia sec. XIX di E. BICCHIERI, Codice diplomatico, sec. X, n. XLIII, arch. di Stato in Parma.

ALLODI, Serie cronologica dei vescovi di Parma, I, 52, cit. L. SCHIAPA-RELLI, Diplomi inediti dei secoli IX e X nel Bullettino dell' Istituto stor. Ital. n. 21, p. 151, da A. Cf. TIRABOSCHI, Dizionario topogr.-storico degli Stati Estensi, II, 29-30, 281-82; SCHIAPARELLI, Ricerche &c. V, 46, nota 4, cit.

È particolarmente notevole la correzione nel nome del vescovo di Parma (p. 220, r. 12): «Deodadus » è su rasura di «Sigefredus ». Dato il pessimo stato di conservazione della pergamena, dal carattere svanito e coperta di estratto di noce di galla, è difficile dire se la rasura sia di prima o di altra mano. Nel maggio era ancora vescovo Sigifredo, e quindi se la correzione è dello scrittore del placito, dovremo ritenere che la stesura del documento sia avvenuta alcuni mesi dopo l'azione, che è da porsi nel maggio 944 (cf. Ricerche &c. V, 46, nota 4). L'anno del regno di Lotario è computato in ritardo rispetto all'èra precisa (cf. Ricerche &c. V, 150).

Dum in Dei nomine, civitate Regio, ubi dumnus Ugo et Lottarius filio eius reges preerant, ad domum ipsius sancte Regiensis eclesie infra castro ipsius domui, in sala qui est iusta ipsam matrem eclesia, laubia ipsius sale, per iusione ipsorum domni Ugoni

(a) La b su rasura di p (b) Così A per archicancellarii

et Lottarii regibus in iudicium resideret Raimundus comes et misus dumnorum | regum unicuique iusticias faciendas ac deliberandas, residentibus cum eo: Lisiardus, Rodulfus, Erardus, Amicho vasis eidem dumnorum regum; Vualpertus, Liuprandus, Deusdedit, Unaldus, Constabilis, Ildeprandus, Richardus iudices dumnorum regum; 5 Adelbertus, Ildeprandus, Stabile, Rimpertus notarius, Ito filius quondam Clu|voni de Gurgo, Ugo filius quondam Everardi de Motelena, Berengarius, Rainerius de civitate Parma, Nandivaldus de Fleso, Leo de Sorbolo, Guncio, qui et Azo, Dominicus, Ubertus de loco Montiglo, et reliqui multis. Ibique eorum veniens presencia 10 Iohannes diaconus et prepositus canonice sancte Parmense eclesie, ubi dum nus Deodadus (2) episcopus esse videetur (b), canonica ipsa cum omni sua integritate pertinere videtur de sub regimine et potestate ipsi episcopio sancte Parmensis eclesie, una cum Madelbertus notarius et ipsius canonice advocatus, et ostenserunt ibi 15 cartulas numerus quatuor, ubi in prima cartula contineba|tur ab ordine per omnia ita, sicut ic subter legitur: [Segue il testo delle quattro carte, edite in Bullettino dell'Istituto stor. Ital. n. 21, pp. 151 sgg.].

Cartulas ipsas vindicionis ostensas et ab ordine lectas, interrogati 20 sunt ipsis (c) Iohannes diaconus et prepositus seu Madelbertus notarius advocatus pro quit cartulas ipsas ibi ostenderent, qui dixerunt: ve|re cartulas istas ic vestri ostensimus presencia, ut ne quislibet omo dicere possit, quod nos nec parti ipsius canonice eas silens aut ocultas vel coludiosas (d) abuisemus aut tenuisemus, et 25 nunc cortes ipsas domui cultiles, que sunt in locas et fundas Sablone (e) et Marza|lia, cum castro et capella in unum ex ipsas abentem, cum casis masariciis et omnibus rebus, servis et ancillis, aldiones et aldianas (f) ibidem abentibus vel exinde pertinentibus cum omni earum integrietatem (d) et pertinencia, que in istas legitur 30 cartulas, a parte ipsius canoni|ce sancte Parmensis eclesie abemus et detinemus ad propietatem iusta istas cartulas, et, quod plus

<sup>(</sup>a) Su rasura di Sigefredus, del qual nome si scorgono ancora alcune lettere, segnatamente s e g (b) videt (c) La seconda i pare corretta su o (d) Così A (e) La l corretta su o (f) L'ultima a corretta su e

est, querimus, ut dicat iste Richaldus, qui et Rigizo, filius quondam Meresoni de loco Autiminiano, qui ic apresens est, si cartulas istas, quam (a) ic ostensimus, bonas aut veraces (b) sunt, vel si | cortes ipsas domui cultiles, que sunt locas et fundas Sablone et Marzalia, 5 cum casis masariciis et omnibus rebus ad eas pertinentibus, cum servis et ancillis, aldiones et aldianas adque cum omni earum integrietate et pertinencia, que in istas legitur cartulas, nobis parti ipsius canonice | sancte Parmensis (c) eclesie contradicere aut subtrare (a) queret a non. qui et ipse Richaldus, qui et Rigizo, dixit 10 et profesus est: vere cartulas ipsas, quas vos Iohannes diaconus et prepositus seu Madelbertus notarius et advocatus ic ostensistis, bonas et veraces sunt, et omnia ita verum est, sicut | in eas legitur, et curtes ipsas domui cultiles, que sunt in locas et fundas Sablone et Marzalia, cum castello et capella inibi abente, cum casis nasariciis et omnibus rebus et familiis ad eas pertinentibus, cum omni earum integrietatem et pertinencia, que in ipsas legitur cartulas, | parti ipsius canonice Parmensis non contradisi nec contradico neque contradicere quero, quia nec legibus possum, eo quod iusta ipsas cartulas propias (a) ipsius canonice cum lege esse de-20 bent et mili ad abendum nec requirendum nihil pertinent nec pertinere debent cum | lege, pro eo quod exinde nullam firmitatem nullamque racione (a) nec scripcionem umquam inde non abui nec abeo nec abere possum, per quam curtes ipsas domui cultiles in easdem locas et fundas Sablone et Marzalia, cum castro et capella 25 in unam (a) ex ipsas | abente, cum casis masariciis et omnibus rebus ad eas pertinentibus, cum servis et ancillis, aldiones et aldianas ibidem abentibus vel exinde pertinentibus parti ipsius canonice contradicere aut subtrare (a) possum; set, ut disi, propias ipsius canonice sunt et legibus esse | debent. is actis et manifestacio 30 u (d) supra facta, rectum eorum omnibus corum supradictis iudices et auditoribus paruit esse, et iudicaverunt ut, iusta eorum altercacionem et eidem Richaldi, qui et Rigizo, profexionem et magnifestacionem, ipsius Iohannes diaconus et prepo|situs adque Madelbertus notarius et advocatus ad parte ipsius canonice sancte Parmensis

<sup>(</sup>a) Così A (b) La c corretta su altra lettera. (c) La i corretta su e (d) Così A; si intenda ut

eclesie ipsas curtes domui cultiles, in easdem locas et fundas Sablone et Marzalia, cum omnibus casis et rebus et familiis ad eas pertinentibus, cum omni earum integrietate | et pertinencia, iusta ipsas cartulas, ad propietatem abere et detinere deberent; et ipse Richaldus, qui et Rigizo, manead inde tacitus et contemptus. ibi(a) 5 locum in eodem iudicio spopondi ipse Richaldus, qui et Rigizo, adversus eosdem Iohannes diaconus et prepo|situs et adversus (b) eundem Madelbertus notarius et advocatus a parte ipsius canonice sancte Parmense eclesie, si umquam in tempore ipse Richaldus, qui et Rigizo, aut suos heredes vel sumitentes personas adversus 10 eadem (c) canonicam sancte Parmensis eclesie de ipsas cur tes domui cultiles, que sunt in easdem locas et fundas Sablone et Marzalia, cum omni earum integrietatem essent aut causasent vel ullam (d) porcionem aut minoracionem da parte ipsius canonice facere quererent et exinde omni tempore taciti et contenti non | permansis- 15 sent et eadem canonica sancte Parmensis eclesie ipsas curtes domui cultiles, que sunt in prefatas locas et fundas Sablone et Marzalia, cum omni earum integrietatem et pertinencia ipsam canonica (c) eas quietas et inlibatas abere esse non | permesissent (c) aut si aparuiset ullum datum aut factum seu colibet anteriore aut poste- 20 riore scriptum quod ipsis in aliam partem dedisent aut emisissent aut ullum scriptum fecissent aut in aliam partem in iudicio refludasset (c) aut mostransent (c) quod | parti ipsius canonice ipsas cortes domui cultiles cum omni earum integrietatem in aliquit subtraere quesissent vel si per placitas fatigare quesissent, tunc oblicavit et 25 spopondi ipse Richaldus pro se et suis heredibus cumponere | ad parte ipsius canonice pena arginti libras sexcenti, et insuper curtes ipsas et castello vel capella cum casis et omnibus rebus ad eas pertinentibus in easdem locas et fundas Sablone et Marzalia cum omni earum | integritatem et pertinencia in dublum cum eadem 30 familia, sicut pro tempore fuerint melioratas aut valuerint sub extimacionem in consimiles locas. et ac noticia pro securitate ipsius canonice sancte Parmensis eclesie fieri ad|monuerunt. Quidem et ego Bruningo notarius ex iussione suprascripto Raimundi comes

<sup>(</sup>a) Pare che si possa leggere anche ubi (b) La prima s corretta su altra lettera.
(c) Così A. (d) La a corretta su altra lettera.

et misus seu iudicum amunicionem scripsi; anno domnorum regum Ugoni et Lottarii filio eius, domni Ugoni regi octava (a) | decimo (b), domni vero Lottarii regi (a) tercio decimo, mense madio, indic. secunda.

- S(ignum) A m(anu) suprascripto Raimmundus (a) comes et misus, ut supra interfuit.
  - 🔀 Vualpertus iudex domnorum regum interfui.
  - 💥 Unaldus iudex domnorum regum interfui.
  - Constabilis iudex domno regis interfui.
- 10 S(igna) A manibus suprascriptorum Itoni et Ugoni seu Rainerii, qui ut supra interfuerunt.

S(igna) A manibus suprascriptorum Guncioni et Dominici seu Uberti, qui ut (c) supra interfuerunt.

### LXXVI.

945 gennaio 25, Pavia.

Ugo e Lotario re donano alla chiesa di S. Maurizio di Vienne una corte detta Castagneto (Châtenay) nel contado di Vienne.

Copia cart. del sec. XVII in CHIFFLET, Collectanea Burgundica, cod. 220 bibl. Bollandiana, Bruxelles [B]. Copia cart. del sec. XVII nel cod. Laurenziano, Ashburnh. n. 1836 (1757), c. 78 [C]. Copia cart. sec. XVII nella Collection Dupuy, 841, c. 115, bibl. Nazionale di Parigi [D]. Copia cart. sec. XVII, ms. lat. 5214, c. 105, ibid [E]. Estratto dels ec. XVII nel ms. BALUZE, LXXV c. 382, ibid. [E]. Copia cart. sec. XVII nel ms. lat. 10949, c. 121, ibid. [F].

Bosco, Floriacensis Bibliotheca, III, 59 [G] = LE LIÈVRE, Histoire de l'antiquité de Vienne, p. 224 = DELLA RENA, Della serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana, I, 147, estr. = Eckhart, Origines familiae Habsburgo-Austriacae, col. 153 = Origines Guelficae, I, 70 = Charvet, Histoire de l'église de Vienne, p. 257, trad. francese = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 370, estr., 438, 553, cit. Chorier, Histoire générale du Dauphiné, I, 228, 731, cit. dall'orig. Bouche, La chorographie et l'histoire chron. de Provence, I, 789 e 795, cit. Mille, Abrégé chron. de l'histoire ecclés. civile et littéraire de Bourgogne, III, 336, da copia estratta dal cartolario dell'arch. della chiesa di Vienne dal canonico e arcidiacono Charvet [H]. Chevalier, Description analytique

<sup>(</sup>a) Così A (b) de|decimo (c) ut nell'interlineo.

du cartulaire du Chapitre de Saint-Maurice de Vienne, p. 19, n. 30, reg. DE RIVAZ, Diplomatique de Bourgogne. Analyse et pièces inédites publiées par CHEVALIER, p. 13, n. LXIV, reg. Cf. GINGINS-LA-SARRAZ, Les Hugonides, op. cit. p. 105, nota 132 e p. 198, cit.; DÜMMLER, Kaiser Otto der Grosse, p. 109, nota 7, cit.; POUPARDIN, Le royaume de Provence, p. 204, nota 5, p. 228, nota 2, e pp. 352-53, cit.; Le royaume de Bourgogne, p. 68, cit.; Hofmeister, Deutschland und Burgund, p. 46, nota 2, estr., p. 50, nota 2, cit.; PREVITÉ ORTON, Italy and Provence, op. cit. p. 347, cit.

Regesti: Brequigny, Table chronologique, I, 410; Böhmer, n. 1416.

La copia B è stata ricavata dall'originale (« ex autographo, quod habetur «in archivo S. Mauricii Viennensis»), e in essa è così descritto il sigillo: « Locus sigilli circularis, diametri quatuor fere digitorum, membranae affixi, « cum inscriptione HVGO ET LOTHARIVS GRATIA DOMINI PHISSIMI REGES. « dextram sigilli, quae sinistra est legentis, est effigies Hugonis, ad sinistram, «Lotharii, conversis ad se invicem vultibus; sed effigies Lotharii est puerilis « et duplo fere minor paterna. Uterque rex cum sceptro liligero et corona « tribus item liliis insigni » (vedasi pure la descrizione del sigillo in CHORIER, op. cit. I, 731 e LEIBNITII Annales, II, 553). Le altre copie, manoscritte e a stampa, ad eccezione di E Ei, dipendono direttamente o indirettamente dal cartolario del XII secolo, ora perduto e già presso l'archivio del Capitolo di S. Maurizio di Vienne (cf. p. 131, nota 1), dove era trascritto alla c. 12 (1). Formulario in tutto regolare: cf. per la minatio spirituale, Ricerche &c. V, 122-23. L'anno del regno di Ugo non concorda cogli altri dati cronologici (cf. Ricerche &c. V, 150); ha il numero corretto, cioè « .xviii », la copia F, ma il cartolario, da cui dipende, aveva « .xviii. », come attestano le altre copie, e forse così stava pure nell'originale. Poniamo B a base della nostra edizione e notiamo le principali varianti delle altre copie (2); E1 ha carattere di una collazione, riferendo soltanto espressioni e vocaboli staccati, e le sue forme corrispondono a quelle in E; E e E<sup>1</sup> sembrano indipendenti dal cartolario.

In (a) nomine domini Dei aeterni. Hugo (b) et Lotharius (c) divina (d) providente (e) clementia reges. Si praedia (f) ecclesiarum (g) Dei (h) largis augmentamus muneribus, largiora aeternae (i) vitae praemia consequi minime dubitamus. Quocirca omnium fidelium sanctae

<sup>(</sup>a) B in (b) B hvgo (c) B lotharivs (d) H divinae (e) H providentiae (f) H praesidia (g) E  $E^I$  vel ecclesiarum (h) E domini (i)  $E^I$  aeterna

<sup>(1)</sup> Cf. Chevalier, Description analytique &c. p. 19, n. 30.

<sup>(2)</sup> Di B ci è stata procurata fotografia dal P. H. Delehaye, bollandista;

dobbiamo al signor P. Bouvier della biblioteca Nazionale di Parigi la collazione delle copie presso quella biblioteca.

Dei Ecclesiae nostrorumque praesentium ac (a) futurorum devotio noverit, qualiter pro Dei amore animarumque nostrarum et Tetbaldi (b) avi (c) seu genitoris nostri nec non Berilionis (d) patris Ingelberti (e) remedio offerimus Deo et ecclesiae Beati Mauricii 5 martyris Christi fundatae Viennae, ubi Sobo (f) archiepiscopus praeesse videtur, ac per hoc nostrum praeceptum (g), prout iuste et legaliter possumus, donamus atque largimur cortem (h) unam (i) iuris nostri quae Casteneto (i) inferiore (k) nuncupatur (l) superiore (m) positam (n) in comitatu Viennensi, una cum mansis, casis, terris, vineis, 10 campis, pratis, pascuis, silvis, piscariis (o), molendinis, diversisque territoriis, montibus, vallibus, alpibus(p), planitiebus, aquis aquarumve decursibus<sup>(4)</sup> universisque appenditiis, servis quoque et ancillis, aldionibus et aldiabus (r) ad ipsam cortem (s) et res (t) aspicientibus in integrum, ac de nostro iure et dominio in praesatae ecclesiae ius et 15 dominium omnino transfundimus ac delegamus, ut in perpetuum habeat, possideat (u) et fruatur iure quieto, omnium hominum controversia remota (v). Si quis igitur hanc nostri praecepti oblationem invadere aut infringere tentaverit (w), noverit se compositurum auri optimi libras ducentas (x), medietatem camerae (y) regiae et medie-20 tatem praefatae ecclesiae et episcopo qui inibi pro tempore fuerit; insuper cum Iuda traditore aeterna damnatione (2) mulctetur (a2), et in praesens (bb) anathematis iaculo feriatur. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo (cc) nostro (dd) insigniri iussimus.

25 Signa screnissimorum (M) (M) (ee) Hugonis et Lotharii regum.

(a)  $E \ E^I$  vel (b)  $C \ G$  Thetbaldi  $E \ E^I$  Tetbaldi F Tethbaldi  $D \ H$  Thcobaldi (c)  $E^I$  avii (d)  $C \ D \ F \ G$  Bertilionis H Berlionis (e) C Ingelhesti G Ingelbesti (f)  $E \ E^I$  Sobbo (g)  $E \ E^I$  praeceptum nostrum (h)  $C \ D \ F \ G \ H$  costam  $E \ E^I$  costem, ma in E correctlo poi cortem; il cartolario doveva avere come altestano le copie costam (l)  $C \ D \ F \ G \ H$  imam (j)  $C \ D \ F \ G$  Castaneto H Castanetum (k) inferiore omesso in  $E^I$  H inferius (l) E nominatur (m)  $C \ D \ F \ G$  superior; ometle superior sollanto H; forse superiore era espunto nell'originale, o aggiunto nell'interlineo probabilmente da mano posteriore. (n) H positum (o) E pascariis (p) alpibus omesso in D. (q)  $B \ C$  discursibus (r)  $C \ D \ F \ G \ H$  aldiclibus, e così dovera avere il cartolario. (s)  $C \ E \ G \ H$  costem D costam (t) D rei H rebus (u)  $C \ D \ F \ G \ H$  et possideat (v)  $B \ C \ G \ H$  semota D semota corretto da sedata (w)  $C \ E$  temptaverit (x) D .cc. (y)  $E^I$  kamerae (z)  $E^I$  dampn. (aa)  $E \ E^I$  multetur (bb) C osì B; le altre copie praesenti (cc)  $C \ D \ F \ G \ H$  annulo (dd) nostro omesso in D (ee) C osì B; nelle altre copie i C mono C rammi sono collocati dopo regum

Giseprandus (a) episcopus et cancellarius ad vicem Bosonis (b) episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi (c).

Data octavo (4) kalendas (e) februarii (f), anno dominicae incarnationis .dccccxlv. (g), regni vero domni (h) Hugonis .xvIII. (i), Lotharii (k) .xIIII. (l), indictione tertia (m). Actum Papiae (n). feliciter, AMEN.

### LXXVII.

945 marzo 4, Pavia.

Ugo e Lotario, dietro intervento del conte Ingelberto, donano al fedele Riccardo tre mansi nella villa Aureliaco, già posseduti dal conte Gariardo.

Originale, museo Civico di Novara [A]. Copia sec. XVIII tra le Carle Muratoriane, sec. X, arch. di Stato in Modena. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 945, estr., ms. bibl. Nazionale di Torino, dal Muratori. C. F. Frascone, Diplomi imperiali ed altri autentici documenti riguardanti la storia civile di Novara, I, 3 (copia 1802 marzo 28), ms. presso l'arch. Capitolare di Novara.

Muratori, Antiq. Ital. I, 429, da A; Annali, a. 945, cit. = Tonetti, Storia della Valsesia, I, 144, n. v. Rusconi, L'archivio di S. Giulio d'Orta e la contessa Adelaide di Torino, p. 9, n. 1v, reg.; I conti di Pombia e di Briandrate, p. 17, cit. Catalogo delle opere di autori. Novaresi o d'argomento Novarese compilato sulla collezione esistente nella biblioteca Civica di Novara, p. 134, reg. Archivio paleografico italiano, IX, tav. 50; Bullett. dell'Arch. paleogr. Ital., IX, 186-89, ed. L. Schiaparelli. Morandi, Le carte del museo Civico di Novara, I, 4, n. 111, da A. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit. p. 177, nota 10, p. 198, nota 123, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 224, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 47.

Regesto: Böhmer, n. 1417.

È scritto per intero da mano conosciuta, forse del diacono e cappellano Teodolfo, riconoscitore (cf. *Ricerche* &c. V, 72). Il dettato è secondo lo schema di un gruppo speciale di diplomi della cancelleria di Ugo e Lotario (cf. *Ricerche* &c. V, 173-74). Dove fu letto e restituito «in valle Sicida», come

<sup>(</sup>a) B Giseppoidus CFGH Gisepnoidus, in D Gipsenoidus corretto poi in Gisebrandus (b) F Bozonis H Sobonis (c) et subscripsi leggesi soltanto in B (d) Cosi B E; le altre copie .viii. (e) CGH kalend. D kal. (f) D febr. (g) H.vccccxv. E 945 (h) B H domlni (i) E 18° F.xviiii. (k) H et Lotharii (l) E 14° H.xiv. (m) Cosi B E; le altre copie .iii. (n) CFG proprie e così probabilmente aveva il cartolario, oppure in esso il nome era molto guasto e di incerta lettura. D segna lacuna. In C si corregge papie nel margine. In H papiae è in corsivo.

hanno le precedenti edizioni, proponiamo la lettura « in valle Oxila » (cf. r. 9, nota a); le citate copie non giovano per la restituzione, essendo state eseguite quando la pergamena presentava già l'attuale guasto. Il conte Gariardo di Fontaneto di cui è fatto ricordo nel testo è molto probabilmente il viceconte Gariardo (fondatore del monastero di S. Sebastiano in Fontaneto; cf. il diploma di Berengario 908 agosto 14, DBI, n. LXVIII), al quale Berengario I confermò il 13 giugno 910 tre corti nel contado di Ossola (DBI, n. LXXI).

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Hugo et Lotharius divina providente clementia reges. Regalem decet excellentiam subditis sibi fidelibus gratuiti [mu]neris dona prebere. Quocirca omnium fidelium sanctae Dei Ecclesie \* nostrorumque presentium ac 5 futurorum devotio noverit, qualiter interventu ac petitione Ingelberti comitis dilectique fidelis nostri per hoc nostrum pre[ceptu]m, prout iuste et legaliter possumus, confirmamus ac corroboramus, | concedimus, donamus atque largimur Richardo cuidam nostro fideli mansos tres positos in valle [Oxil]a (2), in villa Aureliaco, sicut quon-10 dam fueru[n]t possessi a Gariardo comite de castro Fontaneto(b), una cum | servis inibi residentibus, quorum nomina sunt: Custo, Hilarius, Dominicus, reliquisque servis et ancillis ad ipsas res et massaritia pertinentibus; verum etiam cum terris, vineis, campis, pratis, pascuis, I silvis, molendinis, piscariis, casis, montibus, vallibus, al-15 pibus, planitiebus, aquis aquarumve decursibus et cum omnibus que dici vel nominari possunt ad ipsas res et mansos aspitientibus in integrum, | ut habeat, teneat firmiterque possideat (b) ipse suique heredes habeantque potestatem tenendi, donandi, vendendi, commutandi, alienandi, pro anima (c) iudicandi, vel quicquid eorum de-20 creverit animus | faciendi, omnium hominum controversia remota(d). Si quis igitur huius nostri precepti confirmationem seu largitionem (e) aliquando infringere conatus fuerit, sciat se compositurum auri optimi | libras quinquaginta, medietatem kamere nostre et medietatem prefato Richardo suisque heredibus. Quod ut verius cre-25 datur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro | insigniri iussimus (f).

<sup>(</sup>a) Escludiamo la lettura Sicida, non scorgendo in tal caso nè traccia dei tratti superiore e inferiore della s nè della cresta della c (b) La e corretta su a (c) Segue rasura di una o due lettere. (d) La o corretta su a (e) La r nell'interlineo. (f) uussimus

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Teodulfus diaconus et regius capellanus regio iussu recognovi et subscripsi. \* (S R) (SI D).

Data .IIII°. (a) nonas martii, anno dominice incarnationis .DCCCCXLV., 5 regni vero domni Hugonis .XVIIII., Lotharii .XIIII., indictione tertia. Actum Papie. feliciter (b), AMEN.

### LXXVIII.

945 marzo 11, Pavia.

Ugo e Lotario re, ad istanza del vescovo Ambrogio e del conte Lisiardo, donano alla chiesa di S. Antonino e S. Giustina in Piacenza la corte Landasi, che ebbero in dono dal vescovo Ardingo di Modena.

Copia della fine del x secolo, arch. Capitolare di Piacenza: cassettone C, n. 22 [B].

Campi, Dell'historia eccl. di Piacenza, I, 263, cit.; 488, n. lii, ed. da B = Ughelli, Italia sacra, II, 2° ed., 103, 206, datum = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 537, datum = Eckhart, Origines familiae Habsburgo-Austriacae, col. 159, ed. = Muratori, Annali, a. 943 e a. 945, datum. Vedriani, Historia dell'antichissima città di Modona, I, 418, cit. Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, III, 168, datum, da A. Cf. Schiaparelli, Ricerche &c. V, 47, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1418.

L'originale, come possiamo dedurre dalla copia B, che ne riproduce i caratteri estrinseci (fu anche munita di sigillo, ora perduto), era di scrittore noto, del medesimo che scrisse il diploma n. LXV ed altri (cf. Ricerche &c. V, 72). Il testo dipende letteralmente per il formulario dal diploma di Ugo n. V; la medesima a renga si ha nel citato diploma n. LXV, e simile a renga in un gruppo di diplomi dello stesso scrittore (cf. Ricerche &c. V, 83, 85; 174).

(C) \* In nomine domini Dei nostri Iesu Christi regis aeterni. Hugo et Lotharius divina favente clementia reges. Regni nostri statum ad hoc pro\*ficere credimus, si Aecclesiarum Dei tutores existimus earumque predia usquequaque continuis augmentis di-

<sup>(</sup>a) Segue cancellatura di kł (cioè kal.) (b) La seconda i aggiunta dopo.

latare curamus. Quocirca noverit omnium fidelium sanctae Dei aecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum industria, Ambrosium egregium presulem atque Lisiardum gloriosum comitem dilectosque sideles nostros suppliciter nostram postulasse clementiam (a), 5 quatenus cortem unam iuris proprietatis nostre, fundatam in confinio Placentini comitatus (b), quae Landasi dicitur, et nobis obvenit per cartulam donationis ab Ardingo venerabili Mutinensis aecclesiae presule, ob amorem Dei ac pro nostrae parentumque nostrorum animae salute sanctissimo Antonino martiri Christi ac sacratissimae (c) 10 Iustinae virgini hoc nostrae auctoritatis precepto cum omni eiusdem curtis integritate iure proprietario concedere dignaremur. Quorum peticionibus acclinati karissimique filii nostri Bosonis venerabilis episcopi fidelitatem cognoscentes continuam, qui iam nominati Beati Antonini Christi martiris ac Sanctae Iustinae virginis aecclesiae pontifex 15 fore cernitur, prescriptam cortem, adiacentem in confinio iam prenominati Placentini comitatus (b), quae Landasi dicitur, pro Dei amore nostreque animae salute seu (d) parentum nostrorum animarum remedio iam sepe dicto Christi martiri Antonino et B[e]atae virgini Instinae in integrum proprisestario iure per hoc nostrum regale pre-20 ceptum perpetuo concedimus ac largimur, et de nostro iure ac potestate in eorum ius et potestatem omnino transfundimus ac delegamus una cum casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis, sacionibus (e), aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, servis et (f) ancillis, aldionibus et aldianis, montibus, vallibus, plani-25 ciebus, coltis et incoltis (g), divisis et indivisis, ripis, rupinis omnibusque quae dici aut nominari possunt ad eandem cortem pertinentibus vel aspicientibus; quatenus pretaxatus Boso reverendus antistes dilectusque filius noster suique successores (h) predictam cortem cum omni sua integritate perpetualiter habeant, teneant, possideant faciantque ex om-30 nibus quae sibi inste et legaliter pertinuerint et quicquid illorum decreverit voluntas, absque contradictione vel molestia seu minoratione cuiusque. Si quis igitur hoc nostre regalis concessionis preceptum infringere vel inrumpere quandoque temtaverit, sciat se compositurum auri obtimi

<sup>(</sup>a) clememtiam (b) commitatus (c) sacratisimae (d) *Tra* s ed e rasura di una vocale (e) saccionibus (f) Ad et precede rasura di a (g incolltis (h) succesores

libras ducentas, medietatem camere nostre et medietatem cui ex his omnibus iniusta (a) fuerit iniecta (b) molestia. Quod ul verius credatur diligentiusque futuris temporibus ab omnibus observetur, manu propria roborantes (c) de anulo nostro subter sigillari iussimus.

\* Signa serenissimorum (M) (M) Hugonis et Lotarii regum. \* 5

\* Giseprandus (d) cancellarius iussu (e) regum recognovi et subscripsi \* (S R).

Data .v. idus mar., anno dominicae incarnationis .dccccxlv., regni vero domni Hugonis piissimi regis .xviii., Lotharii vero .xiii., indic. .iii. Actum Papia. feliciter, AMEN.

10

### LXXIX.

945 marzo 29, Pavia.

Ugo e Lotario re, dietro intervento dei conti Lanfranco e Aleramo, donano alcuni possessi nel contado di Tortona e tre molini alla contessa Rotrude, al conte Elisiardo e alla di lui moglie Rotlinda, figlia del re Ugo.

Originale, biblioteca Ambrosiana in Milano: D I, n. 26 [A]. Copia cart. sec. XVII-XVIII, ibid., coll'orig. [B]. C. Della Croce, Codex diplom. Mediolanensis, ms. cart. sec. XVIII, bibl. Ambrosiana, D, S, IV, 2, c. 68 [C].

Codex diplom. Langobardiae, col. 981, n. DLXXV, ed. PORRO LAMBERTENGHI, da A. GABOTTO e LEGÉ, Le carte dell'archivio Capitolare di Tortona, I, 366, n. 11 ter, ed. GABOTTO, da A. Cf. DÜMMLER, Kaiser Otto der Grosse, p. 139, nota 2, cit.; DARMSTAEDTER, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 188, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 96, nota 5, cit.; HARTMANN, Geschichte Italiens im Mittelalter, III, 2, p. 242, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 47, cit.

Fu scritto per intero da mano conosciuta, probabilmente del cappellano Teodolfo (cf. Ricerche &c. V, 72). Le citate copie non giovano per la restituzione del testo nei punti in cui la pergamena è danneggiata; al r. 3 (cf. p. 231, rr. 8-9) restituiamo « Rotrude comitisse, que [Roza vocatur, et] Elisiardo « comiti » e non « Rotrude comitisse que [est mater] Elisiardo comiti » cone il Gabotto, op. cit. Intorno alla contessa Rotrude cf. Poupardin, Le royaume de Bourgogne, p. 379, nota 3 e Ricerche &c. V, 22.

(a) infuste (b) infecta (c) robborantes (d) La d su rasura. (e) iusu

(C) \* In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Lotharius divina providente clementia rege[s. Regum pri]ncipumque (a) dignitatem (b) in hoc fulciri cognoscimus, si iustis suorum fidelium petitionibus adsensum \* prebuerit. Quocirca omnium fidelium 5 sanctae Dei Aecclesie nostrorumque presentium ac futuroru[m devotio] (c) noverit, qualiter interventu ac petitione Lanfranci et Aledrammi comitum dilector[um] | nostrorum fidelium per hoc nostrum preceptum donamus atque largimur Rotrude comitisse, que [Roza vocatur, et] (d) Elisiardo comiti atque Rotlinde uxori sue et filie 10 nostre quasdam res iuri (e) regni nostri | quondam pertinentes, positas in comitatu Terdonensi in locis et fundis Garbanigo, Petra Nigra, Besemuntio, nec non et tria molendina iuxta Ticinensem urbem in fluvio Catarona | prope monasterium quod Deodote dicitur, simul cum areis terre et corticulis atque terris iuxta positis ubi extant 15 ipsa molendina, sicut hactenus a nobis detenta sunt. predictas | igitur res atque molendina de iure regni et nostro in prefatorum hominum nostrorum fidelium ius et dominium omnino transfundimus ac delegamus una cum terris, vineis, campis, pratis, pascuis, molendinis, montibus, alpibus, planitiebus, aquis aquarumve 20 decursibus et cum omnibus que dici vel nominari possunt, servis et ancillis ad ipsas res aspitientibus | in integrum, statuentes ut si quis ex supradictis Rotruda et Elisiardo atque Rotlinda vivendo alteri superstes fuerit, de supradictis rebus sibi invicem hereditario iure | succedant, habeantque potestatem tenendi, donandi, vendendi, 25 commutandi, pro anima siludicandi, vel quicquid eorum decreverit animus faciendi, omnium hominum contra dictione remota. Si quis igitur huius nostr[i] precepti violator exstiterit, sciat se compositurum [au]ri optimi libras centum, medietatem kamere nostre et

<sup>(</sup>a) Probabile restituzione. BC clementia regnorum principumque (b) -it corretto da a (c) Cf. per questa restituzione, secondo il formulario, Ricerche &c. V, 87. (d) Lacuna nelle copie manoscritte e nel Codex diplom. Lang.; il Gabotto, op. cit. restituisce que [est mater]. Che a que debba seguire il soprannome non sembra da mettersi in dubbio (e cf. r. 22): e questa contessa dev'essere la medesima che il 13 luglio 959 faceva una donazione alla chiesa di S. Alessandro in Bergamo, dove si legge appunto: «Ego Rotruda, que et Roza comitissa, bone memorie Walperti iudicis filia et relieta quondam Giselberti comes palatio» (Codex diplom. Lang., col. 1089, n. DCXXXIV). In conformità dello spazio, restituiamo que [Roza vocatur e non semplicemente que [et Roza] e completiamo [et] Elisiardo, come al r. 22. (c) Così A

medietatem prefatis nostris fidelibus | suorumque heredibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, [m]anibus propriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (MF) (MF) Hugonis et Lotharii regum. \*

5

10

\* Giseprandus episcopus et cancellarius ad vicem Bosonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi \* (SR) (SID).

Data .IIII. kal. aprilis, anno dominic[e] incarnationis .DCCCCXLV., regni vero domni Hug[onis .xv]IIII. (a), Lotharii .XIIII., indictione tertia. Actum Papie. feliciter.

## LXXX.

(945) aprile 13, Pavia.

Placito tenuto in Pavia dal conte Lanfranco, alla presenza del re Lotario, in favore di Riprando figlio di Ilderado, circa il possesso della corte Vilzacara.

Originale, arch. Abbaziale di Nonantola: cartella sec. x [A]. Copia membr. not. 1293 aprile 28, ibid.

Tiraboschi, Storia di Nonantola, II, 117, n. LXXXVII, da A; Dizionario storico-topogr. I, 84, cit. = Lupi, Codex diplom. civ. et eccl. Bergonatis, II, 205, estr. Cf. lettera del Tiraboschi all'Affò in Frati, Lettere di Girolamo Tiraboschi al padre Ireneo Affò, I, 297, n. ccxliv, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 139, nota 4, cit.; Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, III, 2, p. 242, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 50, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 133, cit.; Le Valli dei Cavalieri, op. cit., pp. 377-78, cit.

Regesti: Böhmer, n. 1419; Hübner, n. 889.

Dum in Dei nomine, civitate Pa[pia], in palacio domnorum regum ab eis noviter edificatum, hubi domnus Lotharius rex preerat, in caminata dormitorii ipsius palacii, in iudicio resideret Lamfrancus comes palacii singulorum | hominum iusticias faciendas ac deliberandas, resedentibus cum eo: Magifredus, Aledramus, Milo, 5 Obbertus, Adelbertus, Ardoinus comites; Vualpertus, Vualfredus,

<sup>(</sup>a) Così BC; restituzione sicura in conformità dello spazio e del formulario, cf. Ricerche &c. V, 129.

Petrus, Agelmundus, Aquilinus, Alboinus, Teuzo, Liutardus, Adelbertus, Benzo, | Radinus, Iohannes, Grasebertus, Gotefredus, Aldo et Godelbertus iudices domnorum regum; Petrus, Grifo notarii (\*) sacri palacii; Teudaldus, Ingo et Amelbertus, Adelberius, Aldo germanis de loco Casterno, Albericus filius quondam Uberti do (b) loco ubi Valle Ratelmi (c) dicitur, | Naningo (d), Isaac et Addo seu Aldulfus ex genere Francorum et reliqui multi. [Ibi]que eorum veniens presencia Riprandus filius bone memorie Ilderadi de loco Basilica Ducati et ostensit ibi cartulam unam donacionis, ubi continebatur in ea ab ordine sicut ic subter legitur:

In nomine domini Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Hugo et Lotharius (e) filio eius gracia Dei re[ges], anno regni eorum Deo propicio domni Hugoni<sup>(f)</sup> nono decimo, Lotharii vero quarto decimo, octavo die mensis aprelis, indicione tercia (1). Tibi Riprandi filio 15 quondam Ilderadi dilecto vasallo | meo, ego Berengarius marchio filius bone memorie Adelberti illustri (b) marchio ex genere Francorum senior et bene cupiens atque donator tuus p(resens) p(resentibus) dixi: Quapropter dono a presenti die dileccionis tue et in tuo iure et potestate per hanc cartulam proprietario | [nomine] in te aben-20 dum confirmo, id est cortem unam domui coltilem iuris mei quam abere viso sum iu[xta] fluvio Panri (b) in loco et fundo Vuilzacara comitatu Mutinensi, cum castro inibi constructo et capella inibi edificata in onore sancti Cesarii, cum casis | massariciis et omnibus rebus ad eam pertinentibus, cum servis et ancillis, aldiones 25 et aldianes inibi abentibus vel exinde pertinentibus, cum molendinis et piscacionibus atque ripatici (b) utriusque sexus; et sunt rebus ipsis in eodem loco et fundo Vuilzacara inter do mum coltilem et areis castri et capella atque sediminas et areis ubi vites exstant per mensura iusta iuges treginta, de terris arabilis et pratis sunt 30 per mensura iusta iuges centum quinquaginta, de buscaliis sunt iuges quinquaginta, de silvis et stala|reis sunt areis in qua exstant

<sup>(</sup>a) La seconda i aggiunta dopo, forse da altra mano. (b) Così A (c) La e corretta su altra lettera, forse t (d) Parrebbe potersi leggere anche nuningo) ma cfr. f. 238, r. g. (e) Forse anche Lothario (f) Corretto da Hugonis con rasura della s

<sup>(1) 945</sup> aprile 8.

iuges per mensura iusta quattuorcenti; et si amplius de meo c(ui) s(upra) Berengarii marchio in eodem loco et fundo Vuilzacara vel inibi circumcirca per loca et (a) vocabula ad ipsam cortem domui coltilem et castro seu capella atque casis | massariciis et rebus pertinentibus iuris rebus plus inventis (b) fuerint, quam ut supra le- 5 gitur, per hanc cartulam in tua c(ui) s(upra) Riprandi et de tuos credes aut cui vos dederitis persistant potestatem proprietario nomine faciendum exinde quod volueritis; ut dictum est, tam | predictam cortem domui coltilem et castro seu capella atque casis cum sediminibus seu terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, 10 stalareis, rivis, rupinis ac paludibus, cultis et incultis, divisis et indivisis, una cum finibus, terminibus, accessionibus et usibus, aquarum | aquarumque decursibus, cum omni iure adiacenciiis (c) et pertineciis (c) earum rerum per loca et vocabula ad ipsam cortem domui coltilem et castro atque capella seu casis masariciis et om- 15 nibus rebus pertinentibus vel aspicientibus, cum molendinis et piscacionibus atque ripatici (c), | cum servis et ancillis, aldiones et aldianes inibi abentibus vel exinde pertinentibus, omnia et ex omnibus ipsam cortem cum sua integritete (c) et pertinencia et sicuti usque nunc ad me et ad suprascriptus bone memorie Adelbertus 20 genitor meus fuit posessa et defensatas | in integrum. que autem suprascripta cortem domui coltilem in eodem loco et fundo Vuilzacara cum eodem castro inibi constructo et eadem capella inibi abente in onore sancti Cesarii, cum casis masariciis et omnibus rebus ad se pertinentibus iuris mei supranominati, | una cum acces- 25 sionibus et ingressoras earum seu cum superioribus earum rerum qualiter supra mensura legitur (d) et sunt compreens(e) cum predicta familia in integrum ab (e) ac die tibi c(ui) s(upra) Riprandi dono, cedo, confero et per presentem cartulam donacionis in te abendum confirmo. insuper per cultellum, | fistucum notatum, vuantonem et 30 vuasonem terre seu ramum arboris tibi exinde coram testes presentaliter facio vestituram et legitimam tradicionem, et taliter me exinde foris (f) expuli et vuarpivi et autsasita (c) feci, et tibi c(ui) s(upra) Riprandi ad tuam | proprietatem abendum reliqui, fa-

<sup>(</sup>a) La t corretta su altra lettera. (b) in- su rasura. (c) Così A (d) mensura legitur nell'interlineo. (e) La a su rasura. (f) foris nell'interlineo.

ciendum exinde a presenti die tu et eredibus tuis (a) aut cui tu dederis vel abere statueris iure proprietario nomine quicquid volueritis, sine omni mea et eredum ac proeredumque meorum contradicione vel repeticione. Si quis vero, | quod futurum esse non credo, 5 si ego ipse Berengarius, quod] absit, aut ullus de eredibus ac proeredibus meis seu quislibet obposita persona qui contra anc cartulam donacionis mee ire quandoque tentaverimus, aut per covis genium eam infrangere quesierimus, tunc inferamus tibi c(ui) s(upra) Riprandi tuisque eredibus aut cui vos dederitis vel abere 10 statueritis aut contra quem exinde litem intulerimus multa, quod est pena auro optimo uncias centum argenti ponderas trescenti, et quod repeltierimus evindicare non valeamus, set presens anc cartulam donacionis dioturnis temporibus firma et inconvulsa permaneat cum stipulacione subnisxa (b); et in tali tinore omnia sicut 15 supra legitur. seu et ad anc confirmandam meam donacionis cartulam accepi ego q(ui) s(upra) Be|rengarius marchio ad te q(ui) s(upra) Riprandum exinde donum pro donum launechild crosna (c) da dorsum, ut ec mea donacio in te tuisque eredibus perengnis (b) temporibus firma et stabilis permanead atque persistat. et berga-20 mena cum actramenta|rio de terra elvans (b), mihi Adelberti notatrio (d) domnorum regum tradedit et scribere rogavit, in qua eciam subter confirmans testibusque obtuli roborandam. Actum civitate Ticinu, feliciter. Signum m(anu) suprascripto Berengarii marchio, qui hanc cartulam donacionis fieri | rogavit et suprascripto lau-25 nechild accepi (e) et ei relecta est. Signum manibus Vualoni et Adoni fil(iorum) quondam Bernoni et Ribaldi filii quondam Erlebaldi lege viventes Salica, testis. Vualpertus iudex domnorum regum rogatus teste subscripsi. Bono iudex domnorum regum | in ac cartula rogatus subscripsi. Agelmundus iudex domnorum (f) 30 rogatus subscripsi. Aquilinus iudex domnorum (f) rogatus subscripsi. Benzo iudex domnorum regum rogatus subscripsi. Ego q(ui) s(upra) Adelbertus notarius domnorum regum scriptor huius cartule donacionis post tradita | complevi et dedi.

<sup>(</sup>a) tuis nell'interlineo. (b) Così A (c) La c corretta su i (d) È incerta la finale di questo vocabolo; potrebbe anche leggersi notatori o notatri (e) accpi (f) Si omette regum

Cartula ipsa ostensa et ab ordine lecta, interrogatus (a) ipse Riprandus pro quit cartula ipsa donacionis ibi ostenderet, qui disit: vere ideo cartulam istam ic vestri ostensi presencia, ut ne silens aparead et nunc | cortem ipsam domui coltilem in loco et fundo Vulzacara (b) cum castro et capella inibi abente atque casis masa- 5 riciis (c) et omnibus rebus ad eam pertinentibus, cum servis et ancillis, aldiones et aldianes inibi abentibus vel exinde pertinenti|bus, cum molendinis et piscacionibus, cum sua integritate et pertinencia ad meam abeo et teneo proprietatem iusta ipsa cartula, et quod plus est quero ut dicat iste domnus Berengarius marchio filius bone me- 10 morie Adelberti marchio seni|or meus, qui ic adpresens est, et istam cartulam in me [remi]sit, s[i] car[t]ula ista, quam ic ostensi, bona aut veras est, vel si ipse eam fieri rogavit, aut manu sua propria eam firmavit, vel si cortem ipsam in loco et fundo Vuilzaca|ra cum castello et capella vel cum omnibus casis et rebus seu 15 familiis et molendinis atque piscacionibus ad eam pertinentibus mihi contradicere aut subtraere querat an non. qui et ipse Berengarius marchio disit et professus est: vere cartula ips|a(4) donacionis, quas(b) tu Riprandus ic ostensisti (e), bona et veras est, et ego eam fieri rogavi et manu mea propria firmavi, et cortem ipsam domui col- 20 tilem in loco et fundo Vuilzacara cum castello et capella inibi abente, cum casis masariciis et om nibus rebus ad eam pertinentibus, cum predicta familia et cum omni sua integritate et pertinencia, que in ipsa legitur cartula, tibi non contradisi nec contradicere quero, quia nec legibus possum, eo quod iusta ipsa cartula tua cum 25 propria lege esse debet, et mihi ad abendum nec (f) requirendum nihil pertinet nec pertinere debet cum lege; et taliter exinde avuarpivit. hoc actum, dum ibi adpresens esset Aldegrasus (b) notarius filius bone memorie Papii iudici (b) et avocatus domnorum regum, cepit | dicere ipse Riprandus adversus eundem Aldegrausum nota- 30 rius et avocatus, si da pars domnorum regum de ipsa curte ei aliquit dicere aut querere voleret an non, paratus erat cum eo in racione standum. cum ipse Riprandus tali|ter retuliset, ad ec respondens ipse Aldegrausus notarius et avocatus: vere cortem ipsam

<sup>(</sup>a) Si omette est (b) Cosi A (c) La s finale corretta su i (d) ip|a (e) -is-corretto da a (f) nc

in loco et fundo Vuilzacara, cum omni sua integritate, cum ea pertinencia, que in ipsa ita (a) cartula legitur, quas tu ic ostensisti, tibi da pars domnorum | [regum] non contradisi nec contradico nec contradicere quero, quia nec legibus possum, eo quod iusta ipsa 5 cartula ipsam cortem, cum omni sua integritate et pertinencia (b), cum servis et ancillis inibi abentibus vel exinde pertinentibus, tua propria cum lege esse | debet, et mihi nec pars domnorum regum ad abendum nec requirendum nichil pertinet nec pertinere debet cum lege, pro eo quod exinde nullam firmitatem nullamque ra-10 cionem (c) nec scripcionem (d) da pars domnorum regum nec abeo nec abere possum, per quam tibi | Riprandi ipsam cortem subtraere possam, sed, ut disi, tua Riprandi propria cum lege esse debet, et mihi nec pars domnorum regum ad abendum nec requerendum nichil pertinet nec pertinere debet cum lege. his actis et mani-15 festacio ut supra facta, rectum eorum omnibus corum supra iudicum et auditoribus paruit essent (e), iudicave[r]unt ut, iusta eorum altercacionem et cidem Berengarii marchio professione et Aldegrausi no tarius et avocatus manifestacione, ipse Riprandus cortem ipsam domui coltilem cum omni sua integritate et pertinencia iusta 20 ipsam cartulam ad suam proprietatem abere et detinere deberet. et ipsi | Berengarius marchio et Aldegraus (e) notarius et avocatus seu pars regia maneant exinde taciti et contenti; et finita est causa. et hanc noticia pro securitate eidem Riprandi fieri ad|monuerunt. Quidem et ego Adelbertus notarius domnorum regum ex iussione 25 suprascripto comitis palacio et iudicum amonicione scripsi; anno regni domnorum Hugoni et Lotharii filio eius gracia Dei reges Deo propi|cio domni Hugoni nono decimo, Lotharii vero quarto decimo, tercio decimo die mensis aprelis, indicione tercia.

- 🔀 Lanfrancus comes palacio interfui.
- Milo comes interfui.

30

- 💢 Vualpertus iudex domnorum regum interfui.
- Y Vualfredus iudex domnorum regum interfui (6).
- 🔀 Petrus iudex domnorum regum interfui.

<sup>(</sup>a) ita nell' interlineo.
(b) -ci- corretto su t
(c) racionem nell' interlineo.
(d) La seconda e corretta su r
(e) Così A
(f) Segue, in note tachigrafiche: uualfredus iu(dex); cf. Bullettino dell' Istituto stor. Ital., n. 33, p. 16, n. 158.

🔀 Agelmundus iudex dominorum regum interfui.

Signum M m(anu) suprascripto Ardoini comes, qui ut supra interfui.

5

IO.

- 🛪 Aquilinus iudex domnorum regum interfui.
- H Iohannes iudex domnorum regu (a) interfui (b).
- 🛱 Bono iudex domnorum regum interfui.
- Benzo iudex domnorum regum interfui (c).
- 🔀 Gotefredus iudex domnorum regum interfui (d).

Signum Ramibus suprascriptorum Naningi et Adoni seu Aldulfi vasalli predicto Riprandi, qui ut supra interfuerunt.

# LXXXI.

945 agosto 13, Pavia.

Ugo e Lotario re, ad istanza del marchese Berengario, donano ai canonici di Vercelli l'alveo dei fiumi Sesia e Cervo, entro i confini determinati, e confermano loro i porti Vercellini.

Originale, arch. Capitolare di Vercelli: Diplomi, n. 7 [A]. Copia membr. del sec. XII, ibid.: Diplomi, n. 15. Copia nel ms. cart. sec. XVI, segnato Nº 3, c. 103 B, ibid. Volume in cui sono copiati diversi diplomi e titoli di fondazione attinenti alli vescovadi di Vercelli, Asti e Fossano e le abbadie di Castelletto e di S. Andrea di Vercelli, c. 49, ms. cart. sec. XVII, arch. di Stato in Torino: Benefizi di qua dai monti. Miscellanea, 2. Panealeo, Titoli varii per fondazione di monasteri &c., II, c. 121 B, ms. cart. sec. XVIII, Torino, archivii Camerali, N. 733, 3. FILEPPI, Historia ecclesie et urbis Vercellarum, I, 246, copia ms. 1857, arch. Capit. di Vercelli; Storia di Vercelli, p. 284, nota 107, ms. sec. XVIII, bibl. Comunale di Vercelli. Frova, Memorie per la storia di Vercelli, I, 249, n. 1, ms. secolo XVIII, ibid.; Storia di Vercelli (1760), bibl. di Sua Maestà in Torino: Mss. patrii, n. 669, dal Cusano. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 945, ms. bibl. Nazionale di Torino, estr. dall' Ughelli.

BARONIO, Annales eccles. a. 945, ed. « ex archivio eiusdem ecclesiae » = BOUCHE, La chorographie et l'histoire chron. de Provence, I, 795, estr. FERREII

<sup>(</sup>a) regu senza segno di abbreviazione. (b) Segue, in note tachigrafiche: Io(han)nes iudex; cf. Bullettino cit. p. 14, n. 146. (c) Segue, in note tachigrafiche: Benzo iudex no(ta)rius; cf. Bullettino cit. p. 10, n. 119. (d) Segue, in note tachigrafiche: Gotefredus iudex; cf. Bullettino cit. p. 13, n. 139.

Sancti Eusebii Vercelleusis ep. vita (1609), p. 149, estr. GOLDAST, Collectio const. imperialium, III, 302, estr. AB ECCLESIA, S. R. E. cardin., archiep., episc. et abb. Pedemontane regionis chron. historia, p. 141, cit. UGHELLI, Italia sacra, IV, 1º ed. 1061; 2º ed., 769, estr. = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 536, estr. = Muratori, Annali, a. 945, estr. Cusano, Discorsi historiali de' vescovi di Vercelli, p. 131, ed., p. 354, cit. Collectanea instrumentorum ... comitum Valpergiae de Maxino, I (stampa sec. XVIII, presso l'arch. del conte Cesare Masino di Valperga, Torino). Burontii Attonis opera, I, XVI (MIGNE, Patr. lat. CXXXIV, 19), ed. Historiae patr. monumenta. Chart. I, 157, n. xcv, ed. A. PEYRON, da A. ARNOLDI, FACCIO, GABOTTO e ROCCHI, Le carte dell'archivio Capitolare di Vercelli, I, 7, n. x, ed. Gabotto, da A. Cf. Gingins-LA-SARRAZ, Les Hugonides, op. cit. p. 211, cit.; FIETZ, Geschichte Berengar's von Ivrea, p. 16, nota 3, cit.; DUMMLER, Kaiser Otto der Grosse, p. 140, nota 4, cit.,; Schultz, Atto von Vercelli, pp. 6, 10, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 33, 221, cit.; GABOTTO, Intorno ai diplomi regi ed imperiali per la chiesa di Vercelli, nell'Archivio stor. Ital., ser. V, to. XXI, pp. 7, 296, cit.; Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte, I, 452, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 97, nota I, cit.; Schia-PARELLI, Ricerche &c. V, 53, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1420.

È di scrittore sconosciuto (cf. Ricerche &c. V, 72), che esegui la recognitio e la datatio, come attesta il colore dell'inchiostro, qualche tempo dopo le altre parti. La scrittura della recognitio ha le dimensioni ed è nel carattere di quella del testo; ma ciò non è un argomento sufficiente per dubitare dell'originalità (cf. Ricerche &c. V, 157). Sul verso della pergamena un regesto del sec. xi, cui segue, della stessa mano: «Contra Otonem de Be-« sade ». Il diploma fu allegato nella causa tra i canonici e il vescovo Gisulfo di Vercelli per il porto della Sesia, ed è citato nella sentenza, in favore dei canonici, di Ugo cardinale prete di S. Lorenzo in Lucina delegato apostolico, 1146 agosto 16(1).

(C) In nomine sanctae ac individuae Trinitatis. Hugo et Lotharius divina providente clementia reges. Si sanctis ac venerabus (a) locis divino cultui mancipatis more bonorum Xristianorum (2) devotissime contulerimus nostri muneris suffragia, certissime cre-5 dimus nos nostrumque regnum intercessionibus sanctorum celesti |

<sup>(</sup>a) Cost A

<sup>(1)</sup> Edita in Hist. patr. mon. Chart. I, 788, n. CCCCLXXXVI e ARNOLDI, n. CXXX; cf. Kehr, Italia pontificia, VI, FACCIO, GABOTTO e ROCCHI, Le carle pars II, p. 19, n. 9.

dell'archivio Capit. di Vercelli, I, 160,

iuvamine semper sublevari atque divinis beneficiis sublimari. Quocirca noverit omnium sanctae Dei Ecclesiae fidelium ac nostrorum presentium scilicet atque futurorum | devotio, Berengarium nostri fidelem dilectum illustremque marchionem nostram monuisse clementiam, ut pro amore Dei omnipotentis sanctique Eusebii, qui 5 predi|cando fidem catholicam palmam martyrii est decentissime consecutus, canonicis Vercellensis ecclesiae, cui venerabilis Atto preesse videtur episcopus, alveos fluminum | Siccide et Sarvii largiremur. Hanc petitionem satis omnibus pene principibus huius regni ratam (a) suscipientes, per preceptum nostrae auctoritatis | al- 10 veos predictorum fluminum canonicorum Vercellensium dominio, prout iuste et legaliter possumus, presentaliter (b) concedimus, sicuti posita sunt capita | Briulae usque ad ripam que est iuxta capellam Sancti Columbani, intra hos fines decurrentia flumina, cum insulis et suis ripis nobis pertinentibus, predictis | canonicis Sancti 15 Eusebii, ut dictum est, largimur, proinde ut piscationes naviumque redibitiones atque riparum eorum usui famulentur; insuper etiam confirmamus | Vercellinos portus per hoc preceptum veluti predecessores nostri pio amore ordinaverunt ad usum luminaris ecclesiae Sancti Eusebii, in qua sacratissimum eius corpus requiescit, | 20 et ad indumenta clericorum ibique iugiter famulantium. Si quis igitur huius nostri precepti statutum aliquando quomodocumque instigante diabolo infringere conatus fuerit, sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem kamere nostre et medietatem ecclesiae Sancti Eusebi (b) suisque clericis qui inibi | pro tempore 25 fuerint. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

\* Signa (c) serenissimorum (M F) (M F) Hugonis et Lothari (b) regum. \*

Giseprandus episcopus et cancellarius ad vicem Bosonis epi- 30 scopi et archicancellarii recognovi et subscripsi (S R) (SI D).

Data id. augustas, anno dominice incarnationis .dccccxlv., regni vero domni Hugonis .xx., Lotharii .xv., indic. .III. Actum Papie.

feliciter, AMEN.

<sup>(</sup>a) ratam su rasura. (b) Così A (c) La g su rasura di n

### LXXXII.

946 febbraio 22, Piacenza.

Ugo e Lotario re, a preghiera del vescovo Bosone, donano ai canonici di S. Antonino in Piacenza un manso in Ancarano, già posseduto dal loro servo Berterito.

Originale, arch. di S. Antonino in Piacenza: Pergamene antiche, G sotto [A]. Copia membr. del sec. XII, ibid.: D, 58.

CAMPI, Dell' historia eccl. di Piacenza, I, 263, cit., forse da A, colla data « 17 cal. martii » e anno « 946 » = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 546, cit. = POGGIALI, Memorie storiche di Piacenza, III, 169, cit. Boselli, Delle storie Piacentine, I, 59, nota 70, datum, da A. Dümmler, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, X, 310, n. XVIII, da copia di A eseguita dal conte B. Pallastrelli. Mühlbacher, Unedirte Diplome, III, nelle Millheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, VII, 458, n. 16, da copia di A eseguita da A. v. Jaksch. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 52; Bullettino dell' Arch. paleogr. Ital. IX, 193-99, ed. L. Schiaparelli. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., 213, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 141, nota 2, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 53-4, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1421.

La recognitio e la datatio sono probabilmente autografe del vescovo Pietro di Mantova; dello scrittore del protocollo, del testo e della signatio non ci è pervenuto altro diploma (cf. Ricerche &c. V, 69; Bullettino cit. pp. 194 sgg.). Per il sigillo, cf. Ricerche &c. V, 160, e per la formula di ricognizione, ibid., pp. 54, 60 e Bullettino cit. pp. 194 sgg. Gli anni di regno e l'indizione corrispondono al 946, sicchè l'anno 944 della pergamena, se non errato, si dovrà riferire all'azione (cf. Ricerche &c. V, 150 e Bullettino cit. p. 198).

(C) \* In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hugo et Lotharius divina miserante clementia [r]eges. Si nostrorum fidelium peticionibus consensum prebemus, devo \* tiores eos esse in nostro servitio non vacillamus. Quapropter (a) omnium sanctae Dei Eclesiae nostrorumque fidelium noverit presentia, qualiter Boso sanctae | Placentine eclesiae presul supplex adiit nostram deprecans clementiam, ut Dei pro amore suaque dilectione donaremus canonicis de

<sup>(</sup>a) La o corretta da a

eclesia Beati Antonini mansum unum in loco qui dicitur Ancariano, laboratum per Andream massarium. Domini igitur amorem suamque considerantes dilectionem atque peticionem, tradimus, donamus atque concedimus illis prenominatam terram in Ancariano, que quondam (a) fuit Berteriti cuiusdam (b) nostri servi, et 5 de nostro iure et dominio in eorum lius et dominium transfunndimus (c) ac delegamus, ut habeant, teneant firmiterque possideant, habeant etiam potestatem (d) tenendi, commutandi, fruendi sicut de cetera terra, que in corum iure pert[i]nere videtur, habent. concedimus illis ita[que] prefatum mansum cum omni integritate, cum 10 casis videlicet, silvis, pratis, aquis aquarumque decursibus et omnibus rebus que ibi pertinere videntur in integrum. Si quis igitur huius pr[ecep]ti violat[or exstit]erit, sci[a]t se compositurum [au]ri optimi libras .c., medietatem | nostrae kammere (c) et medietatem prefatis canonicis. Quod ut verius credatur diligentiusque ab om- 15 nibus observetur, manibus propriis r[obo]rantes in calce anulo nostro | iussimus insigniri.

\* Signa serenissimorum (MF) (MF) Hugonis et Lotharii regum. \*

\* Petrus in Dei nomine episcopus regio iussu recognovi et sub- 20 scripsi \* (S R) (SI).

Data .viii. kal. mar., anno dominicae incarnationis .dccccxliiii., regni autem (e) donni (f) Hugonis invictissimi regis .xx., et Lotharii item regis .xv., indic. .iiii. Actum Placentiae. feliciter.

### LXXXIII.

947 aprile 24, Corana (Voghera).

Ugo e Lotario re, ad istanza dell'arcivescovo Arderico di Milano e del marchese Berengario, confermano alla chiesa di S. Giovanni « Domnarum » i diplomi, i possessi e le concedono l'inquisitio e l'immunità.

<sup>(</sup>a) qvondam; la q corretta su c; la v nell'interlineo (correzione da condam) (b) cuivsdam; la v nell'interlineo. (c) Così A (d) La o corretta su a (e) autem a[utem]

O. Ballada, Le glorie della pietà di Gondiberga regina dei Longobardi, fondatrice della real basilica di S. Giovanni Domnarum di Pavia, c. 97 B, ms. a. 1648, della bibl. del Seminario vesc. di Pavia [B].

ROBOLINI, Notizie storiche della sua patria, II, 66, nota 3, cit. da B, e cf. pp. 217–18. Codex diplom. Langobardiae, col. 983, n. dlxxvi, ed. Porro Lambertenghi, da B, cf. p. 985, nota 1. Cf. Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 140, nota 4, p. 141, nota 2, cit.; Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, III, 2, p. 242, cit.; Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. La Lombardia, I, 356, cit.; Bresslau, Urkundenlehre, I, 2° ed., 396 e nota 8, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 54, 140, cit. Intorno a questa chiesa vedasi Kehr, Italia pontificia, VI, pars I, p. 188.

Il medesimo testo si ha nei diplomi di Berengario I 909 giugno 23 (DBI, n. LXIX) e Rodolfo II 924 agosto 18 (DRII, n. IV), ma il nostro segue letteralmente quello di Berengario I. I passi nuovi, riguardanti l'inquisitio e l'immunità, ci sono riferiti in forma scorretta, ma non presentano nulla di irregolare per il formulario. Intorno alla recognitio e sua importanza, cf. Ricerche &c. V, 60. Vi è corrispondenza tra i dati cronologici; tuttavia, essendosi ritenuto che Ugo nel 946 avesse lasciato l'Italia e fosse morto nel 947, si volle correggere l'anuo in 946, e con questa data fu il diploma da tutti citato (cf. Ricerche &c. V, 140-41). I ricordati diplomi di Berengario I e di Rodolfo II ci sono pervenuti soltanto in un' unica copia, nel ms. del BALLADA che riporta il presente diploma, e non sempre giovano a restituire con precisione il testo, specialmente nei nomi di località: diamo in nota le loro principali varianti [DB, DR].

In nomine domini Dei aeterni. Hugo (a) et Lotharius divina favente clementia reges (b). Si sacris et venerabilibus locis temporalia et transitoria impendimus, eterna et sine fine mansura nos auxiliante Domino adipisci nequaquam difidimus (c). Quapropter omnium 5 sancte Dei (d) Ecclesie fidelium nostrorumque presentium videlicet ac futurorum noverit industria, Ardericum sancte Mediolanensis ecclesie venerabilem (e) archiepiscopum atque Berengarium inclitum marchionem summumque regni nostri consiliarium nostram suppliciter exorasse clementiam, quatenus ecclesie in honore sancti Iohannis intra 10 hanc Ticinensem civitatem fundate, cui preesse videtur Alpertus presbiter Ticinensis et noster cappellanus, dignaremur concedere, confirmare et corroborare sub plenissima integritate omnes res et pos-

<sup>(</sup>a) Vgo (b) In - reges in lettere maiuscole. , (c) Così B (d) Del omesso in B (e) B venerandum

sessiones quas ipsa ecclesia Sancti Iohannis tam per donum sancte memorie Gondiperge regine, que ipsam edificavit ecclesiam, quam per precepta regum et imperatorum seu et firmitates ac (2) aliorum religiosorum hominum actenus habere et delinere dignoscitur. Quorum precibus aclinati(b), ita fieri annuimus, hoc nostre concessionis et confirmationis 5 preceptum scribi iubentes, per quod (c) prenominate ecclesie Sancti Iohannis concedimus, confirmamus et sub omni (d) integritate coroboramus (b) omnes res et possessiones suas quas priscis temporibus tenuit et possedit, eo videlicet ordine, ut ipsa ecclesia omnes res et possessiones suas, quas sibi per donum prenominate regine et per precepta antecessorum 10 nostrorum, regum videlicet et imperatorum, et firmitates aliorum bonorum hominum possidere cernitur, deinceps per hoc nostrum preceptum cum omni sua integritate teneat et pleniter possideat, tam eas res et possessiones que ad partem publicam nostri regni pertinuit (e), quam et illas quas nostri antecessores, reges (f) videlicet et imperatores, 15 per sua precepta ob amorem Dei et sancti Ioannis canonicis in ipsa ecclesia Deo militantibus ad victum et vestimentum specialiter tribuerunt et denominative concesserunt, videlicet intra menia huiusmodi Ticini cappellam unam in honorem (g) sancti Victoris constructam cum solario ante se, ubi modo mansiones esse videntur et composite, 20 eo quod prefata cappella cum solario dicto in consumatione huiusmodi urbis funditus dissipata est, et salatiolum (h) unum post tribunal cappelle quondam fundate prope cortem Palatiolum (i), mansiones duas penes cortem Ianuensem (k), salatiolum unum (1) ante portam eiusdem ecclesie, mansiones duas, claustrum in circuitu ecclesie cum 25 viridario, extra muros ipsius civitatis campellos duos prope basilicam Sancti Victoris, clausuram unam et campos tres, in campania (m) istius (n) civitatis braidam (9) unam (9), in Nassaria pratellos quinque, in loco qui dicitur Terra Arsa pratum unum simul cum silvula, in Monteferrato, in loco qui dicitur Rivassi, mansos quinque cum insula infra 30 Padum, in Altuelini (9) absentem unum, in Berterassi (r) absentem unum,

<sup>(</sup>a) ac è probabilmente da espungersi. (b) Così B (c) per quod omesso in B e D B, leggesi in D R (d) Così D B, D R; B et in huiusmodi (e) Così anche D B; D R pertinent (f) reges omesso in B (g) in honorem omesso in D B; D R in honore (h) D B solariolum D R salatiolam (i) D R Palatiolam (k) D B, D R Genuensem (l) D R salatiolam unam (m) Così anche D R D B infra menia (n) Così anche D R D B ipsius (o) B braidum (p) B unum (q) D B Altruelini D R Altradin (r) D R Berterasi

in Pulveria mansum unum, in Bucelade (2) mansum unum, in Gebedi mansum unum, in loco qui nuncupatur Archidiaconi mansos septem, in Balbiani (b) absentem unum, in civitate Placentina salatiolam unam cum parvo horto et campo uno, in loco qui dicitur Sancti Cipriani 5 cappellam unam cum domo coltili et mansos quatuor et cum omni sua pertinentia, in Segestri quandam absentem terram, similiter in Lavania (c) et in Caurani ac infra civitatem Genuensem et (d) in comitatu Terdonensi similiter in loco qui dicitur Regiana, Mariana, Verlasca, Freneto, Cassiano, nec non et Topiole, in comitatu Aquensi in (e) loco 10 qui dicitur Cuspiano cum omni sua integritate, in Savonasco (1) mansos tres et absenten unum, in Frisosco absentem unum, in Bibiano absentem unum, in Miolaco absentem unum (5), in Gambaro mansos duos cum molendino, in Moliana manentem unum, in Corliasco absentem unum, in Merlade absentem unum, in Visedani (h) 15 absentem unum, in Carponio absentem unum, in Frontinassi (i) absentem unum, in Grameneto absentem unum, in Turredano (k) mansum unum, in Aurello petias de vitibus duas et campellum unum, cortem de Robationico cum omnibus pertinentiis suis et familiis utriusque sexus et districtionibus (1), similiter in Pino et in Canobio, hec solu-20 modo usui et utilitati prefati nostri cappellani Alperti ipsiusque ecclesie abbati et canonicis pretexate ecclesie Sancti Iohannis (m) que nuncupatur Domnarum, sicuti alii nostri antecessores reges et imperatores per sua precepta et alii religiosi et sancti viri per suas firmitates concesserunt, ita et nos per hoc nostrum preceptum concedimus, confirma-25 mus et pleniter coroboramus(n) et perdonamus, ea videlicet ratione, ut tam prelibatus noster cappellanus Alpertus et ipsius ecclesie abbas atque prepositus sibique subditi canonici quam et corum successores, qui ibi pro tempore fuerint, hec per huiusmodi nostre auctoritatis donativum teneant et possideant et exinde integram potestatem habeant 30 faciendi quicquid (o) voluerint more ceterorum abbatum et canonicorum,

<sup>(</sup>a) DB Bucellade (b) DB, DR Balbiano (c) DB Levarnia DR Lavania (d) et omesso in B (e) in omesso in B (f) DB Cavanasco DR Revanasco (g) in Miolaco absentem unum nell'interlineo. (h) B Lusedani DB Visedam DR Visedano (i) Così DB, DR; B ha Fortinassi (k) DR Torredano (l) DB, DR aggiungono; in Carvina aldiones reddentes ceram ad luminaria prefate ecclesie (m) Sancti Iohannis si ha anche in DR e non in DB (n) Così B (o) B quicquid o quidquid; la c corretta su d o viceversa.

quatenus (a) in nostra mercede Deo et sancto Ioanni securi valeant deservire. regia quoque auctoritate censemus, ut liceat iam (b) dicto nostro cappellano Alperto et abbati omnibusque ipsius ecclesie canonicis, qui pro tempore fuerint, omnes res et familias, de quibus (c) prefata ecclesia ante combustionem huiusmodi civitatis investita 5 fuerat, iterum possidere(d), ad utilitatem ecclesie tenere, aut (e) per circummorantium (f) inquisitionem aut per (g) sacramentum ab omnibus defendere et firmiter obtinere, tanquam si in presentiarum casu res et firmitates habeantur. statuimus insuper per hanc nostre coroborationis et concessionis auctoritatem, ut nulla (h) regni nostri 10 potestas, vivente sepe dicto nostro cappellano Alperto ipsiusque ecclesie abbate, in eadem ecclesia abbatem, prepositum et archipresbiterum ordinare (1) nec de superscriptis omnibus rebus et utriusque sexus familiis ad cam pertinentibus eam inquietare aut molestare neque in eadem ecclesia clericum aliquem ordinare sine 15 eius nutu et spontanea voluntate (j) presumat; sed (k) liceat eum (l) pro Dei nostroque iugi servitio quiete et ordinabiliter cum sibi subiectis, qui pro tempore fuerint, Deo et beato Ioanni servire, omnium hominum sublata controversia; et si ipse abbas et prepositus vel successores einsdem ecclesie ab hac luce migraverint, non aliunde sed ex sinu 20 ipsius ecclesie sibi archipresbiterum (m) et prepositum eligant. reliqua omnia ad eandem ecclesiam pertinentia pars publica regni nostri per hoc nostrum pragmaticum pleniter teneat et cum omni (n) integritate possideat, sua omnium hominum inquietudine et contradictione remota. Si quis igitur huius nostre concessionis et confirmationis preceptum infringere vel vio- 25 lare aliquando presumpserit, sciat se compositurum auri optimi libras ducentum, medietatem camere nostre et medietatem parti ecclesie (o) Sancti Iohannis. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro subter insigniri iussimus.

Signa serenissimorum (M) (M) (p) Hugonis et Lotharii (q) regum. 30

<sup>(</sup>a) B quatunus (b) tam (c) B ha ac de; il senso porterebbe a restituire de quibus o espressione simile. (d) Così sembra doversi restituire; B ha possessores (e) B ha tenuerunt ante; si restituisce secondo il senso. (f) Da correggersi probabilmente circum manentium (hominum) (g) B aut per aut per (h) B invece di ut nulla ha venerabilis (i) ordinamus (j) volontate (k) vel (l) cum (m) arcipresbiterum (n) Così DB e DR; B ha et huiusmodi (o) DB, DR ipsius ecclesie (p) In B non sono segnati i monogrammi, ma è lasciato spazio in bianco. (q) Lotarii

Petrus in Dei nomine episcopus sancte Mantuane ecclesie regio iussu recognovi et subscripsi (a)

Data<sup>(b)</sup> octavo kal. madii, anno dominice incarnationis .dccccxlvii.<sup>(c)</sup>, regni vero domni Hugonis piissimi <sup>(d)</sup> regis .xxi., Lotharii vero filii eius .xvi., indictione quinta. Actum in corte Coriano. feliciter <sup>(e)</sup>, amen.

(a) et subscripsi omesso in B (b) dat. (c) 947 (d) piisimi (e) felicter



# I DIPLOMI DI LOTARIO



# 945 maggio 27, Mantova.

Lotario re, a domanda del marchese Berengario e del conte Manfredo, conferma alla chiesa di Mantova il diritto di battere moneta.

Originale, arch. Vescovile di Mantova: Busta I, n. 1 [A]. Copia cart. 1762 maggio 7 in Indici e sommarii con trascrizione di bolle, arch. Capitolare di Mantova. Copia cart. not. 1762 maggio 8; copia cart. sec. XVIII e copia sec. XIX, arch. Gonzaga, Mantova: Busta P, n. 1, fasc. 1. Diplomi e memorie spettanti alla Mensa vescovile di Mantova, raccolle l' anno 1764, bibl. Vittorio Emanuele, Roma, Mss. Gesuitici 147 (2276). Ristretto de' privilegi del Vescovato di Mantova concessi dagli imperatori, ms. cart. sec. XIX, bibl. Vittorio Eman., Roma, Mss. Vittorio Eman. 401, c. 27, n. 1, reg. Copia cart. sec. XIX, arch. Vesc. di Mantova, coll'orig.

Donesmondi, Storia ecclesiastica di Mantova, I, 168, cit. Volta, Dell'origine della zecca di Mantova e delle prime monete di essa, p. XV, da A (in Zanetti, Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia, III, 241) = Cappelletti, Le chiese d'Italia, XII, 21 = Portioli, La zecca di Mantova, I, 36. Cipolla, Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 64, n. 210, reg. e fonti. Torelli, Regesto Mantovano, I, 16, n. 21, estr. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 51; Bulettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 189 sgg., ed. L. Schiaparelli. Cf. Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, 139, nota 4 e 140 nota 1, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 96, nota 5, cit.; Savio, Manasse d'Arles arcicancelliere di Ottone I imperatore negli Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, XLVII (1912), 462, cit.; Gli antichi vescovi d'Italia. La Lombardia, I, 360, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 51, cit.

Il protocollo, il testo, la signatio e la datatio sono dello scrittore che eseguì del diploma di Lotario n. IV l'escatocollo, e del diploma n. VII la recognitio e la datatio; la ricognizione è probabilmente autografa del cancelliere Teodolfo (cf. Ricerche &c. V, 72-3 e Bullettino dell' Arch. paleogr. Ital., IX, 190 sgg.). Sull'importanza storico-diplomatica del presente diploma, cf. Ricerche &c. V, 51, 60; Bullettino cit., p. 190.

(C) \* In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Lotharius divina favente clemencia rex. Si rat[is] nostrorum fidelium peticionibus assensum prebemus, prompti[or]es eos in nostri obsequio fore non dubitamus. \* Quocirca omnium sanctae Dei Aecclesiae fidelium nostrorumque presentium scilicet ac futurorum devoti[0] 5 noverit, qualiter consultu ac peticione Berengarii marchionis sumique (a) regni nostri consiliarii et Mainfredi comitis per hoc nostrae confirmationis preceptum, prout iuste et legaliter possumus, confirmamus, concedimus [et] restauramus sanctae Mantuane ecclesie, ubi Petrus venerabilis pontifex preesse videtur, publicam 10 ipsius civitatis monetam | a prescessoribus (a) nostris iam dictę sedi concessam, statuentes ut in his tribus civitatibus, Ma[n]tua videlicet, Verona atque Brixia, firmum et inviolabilem habeat roborem, et absque alicuius | interdictu firmiter discurrat. volumus tamem (a), ut secundum libitum et conventum civium predict[a]rum urbium 15 constet atque permaneat mixtio argenti et ponderis quantitas. precipimus itaque et regia auctoritate iubemus, ut quod a nobis prefate sanctae Mantuane ecclesiae sicut et a nostris prece[s]soribus concessum est, a nullo interdicatur aut refutetur, sed perpetuo observetur et custodiatur. | Si quis igitur huius nostri precepti 20 violator extiterit, sciat se compositurum auri op[tim]i libras quinquaginta, medietatem kamerae nostrae et medietatem predicte sanctae Mantuane ecclesiae. | Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes anu[lo nost]ro impressione iussimus insignir[i], in quo imago patris nostri im- 25 pressa esse videtur.

\* Signum serenissimi (MF) Lotharii regis. \*

\* Teod[u]l[fu]s cancellarius ad vicem Bruningi episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data .vi. kal. iun., anno dominicae incarnationis .dccccxlv., re[gni] 30 vero domni Lotharii .xv., in[dic]tione tercia. Actum Mantue. feliciter.

<sup>(</sup>a) Così A

#### II.

947 maggio 19, Pavia.

Lotario re, dietro intervento del vescovo Adelardo, dona alla chiesa di S. Maria e di S. Prospero in Reggio-Emilia una terra in Pavia, nel luogo detto Carcere.

Originale, arch. Capitolare di Reggio-Emilia [A]. F. AZZARI, Croniche di Reggio Lepido, lib. IV, ms. sec. XVI, Modena, bibl. Estense (copia nella bibl. Com. di Reggio-Emilia CX, B, 4, c. 352). Copia cart. sec. XVII, su foglio staccato, arch. Vescovile di Reggio-Emilia.

UGHELLI, Italia sacra, II, 2ª ed., 266, da A. TIRABOSCHI, Memorie stor. Modenesi, I, 101, cit., Codice diplom. p. 116, n. xcv, da A = Codex diplom. Langobardiae, col. 985, n. DLXXVII, ed. PORRO LAMBERTENGHI. SACCANI, I vescovi di Reggio Emilia. Cronotassi, 2⁴ ed., p. 49, cit. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 31; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital., IX, 119 sgg., ed. L. Schiaparelli. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., p. 213, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 33, 186, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 97, nota 2, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 56, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1422.

L'originalità del diploma non sembra dubbia, sebbene di questo scrittore non ci sia pervenuto altro documento; intorno ai caratteri paleografici, cf. Ricerche &c. V, 73, nota 5 e Bullettino dell' Arch. paleogr. Ital. IX, 121–22. Conferma della medesima terra si ha nel diploma di Ottone I, 962 aprile 20 (DOI, n. 242). Gli anni di regno e l'indizione corrispondono al 947; l'anno 946 della pergamena, insostenibile per il fatto che nel maggio di tale anno essendo al governo il re Ugo (cf. Ricerche &c. V, 53) il diploma sarebbe stato emanato dai due sovrani padre e figlio, si dovrà riferire all'azione o più probabilmente è da ritenersi errato (cf. Ricerche &c. V, 150; Bullettino cit., p. 122).

(C) \* In nomine domini et salvatoris nostri Iesu Christi. Lotharius divina favente clemencia rex. Si erga sanctas Dei ecclesias aliquid nostri muneris impertimur, Deum omnipotentem retributorem nullo modo titubamus (a). Quapropter omnium sanctae Dei Aecclesiae fidelium nostrorumque \* presentium ac futurorum comperiat sollercia, quatinus pro Dei amore nostreque anime re-

<sup>(</sup>a) Si intenda esse o fore titubamus

medio, interventu quoque Adalardi Regensis sanctissimi episcopi, quandam terram in civitate Ticinensi iuris regni nostri Sanctae Dei genitricis (a) Marie nec non Beato Prospero, quorum domicilia commorantur in urbe sacra Regensi, per huius precepti nostri paginam donamus, concedimus, prout iuste (b) et legaliter possumus, 5 atque largimur in loco ubi Carcer iam pridem nominabatur. autem ipsa terra per iustam mensuram tabule tres, cum ingressu et omni integritate et accessione sua. | muros tamen, supra ipsam terram undique fundatos, supranominate Sanctae Dei genitrici Marie, Sancto (c) Prospero delegamus; et nostrum ius, ut supra in inte- 10 grum legitur, in eius dominium transfundimus de supradicta terra atque tribuimus. sunt autem coherencie | ipsius terre : a mane via, a meridie et vespere suprataxati Sancti Prosperi, a septemtrione cuiusdam Sili; cum omni integritate ipsam terram Beate Dei genitrici Marie Sanctoque Prospero transfundimur (a) atque largimur, 15 sine omni mea meorumque | successorum contradiccione. Si quis vero, quod futurum esse non credo, in hoc regni nostri dominio hoc nostre auctoritatis preceptum aliquando infringere temptaverit, cogatur absolvere auri optimi libras centum, | medietatem camere nostre et medietatem predicte Sancte Dei genitricis Marie Sanctique 20 Prosperi aecclesiae. Quod ut verius credatur diligenciusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes anulo nostro subter insigniri precepimus.

\* Signum domni Lotharii (MF) serenissimi regis. \*

\* Odelricus cankellarius (a) ad vicem Bruningi archicancellarii 25 recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data quarto decimo kal. iuniarum, anno dominice incarnationis .dccccxlvi., anno domni Lotharii .xvii., per indic. .v. Actum Papia civitate (d).

<sup>(</sup>a) Così A (b) La i corretta da s (c) Si intenda sanctoque (d) La datazione è in lettere maiuscole, cf. Riverche &c. V, 158.

# III.

947 giugno 27, Pavia.

Lotario re, dietro intervento e domanda dell'arcivescovo di Milano Manasse, dona alla regina Adelaide una terra in Corana, altra nel luogo Cantone, due ivi appresso ed una quinta in Rivasioli.

Originale, arch. di Stato in Torino: Diplomi imperiali, mazzo I, n. 2<sup>ter</sup> [A]. Copia cart. sec. XVI, ms. D. 231 Inf., c. 73, e reg. alla c. 67, bibl. Ambrosiana, Milano. Copia cart. sec. XVIII, MARGARINI, *Thesaurus histor*. I, c. 485, arch. Vaticano, Arm. LIV. Copia sec. XIX, coll'orig.

C. SIGONII Historiarum de regno Italiae libri viginti, ed. 1732, col. 412, cit., con «.v. idus iulias» = Giulini, Memorie spettanti alla città e campagna di Milano, I (Milano, 1854), 508, cit. Historiae patriae monumenta, Chart. I, 159, n. xcvii, ed. P. Datta, da A. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 32; Bullettino dell' Arch. paleogr. Ital., IX, 123-25, ed. L. Schiaparelli. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit. 188, 224, nota 4, cit.; Fietz, Geschichte Berengar's von Ivrea, pp. 18, nota 1, 22, nota 4, cit.; Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, I (4ª ed.), 370, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, 173, nota 4, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, 196, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 54, 56, cit.

È di scrittore passato poi ai servigi della cancelleria di Berengario II e Adalberto, cf. Ricerche &c. V. 73 e Bullettino dell' Arch. paleogr. Ital., IX, 124, 147; riguardo alle particolarità del dettato, cf. Ricerche &c. V, 168, 174–76. Nella datazione: «idus» sta probabilmente per «dies»; errore materiale si ha negli anni di Cristo «.DCCCCLVII.» invece di «.DCCCCXLVII.»; l'anno di regno, che corrisponderebbe al 946, se non è errato, sarà stato contato in ritardo per farlo mutare con quello dell'era cristiana, e sembra meno probabile che possa riferirsi all'azione (cf. Ricerche &c. V, 129, nota 1, 150; Bullettino cit., p. 124).

(C) \* In nomine Dei aeterni (a). Lotharius divino respectu et Dei misericordia rex. Omnium sanctae [Dei] Acclesiae (b) fidelium nostrorumque presentium ac futurorum noverit sagacitas, qualiter interventu \* ac petitione domni Mannases archiepiscopi nostrique dilecti fidelis per huius nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, concedimus reginae Adeleidae nostraeque amabili coniugi quandam terram | iuris nostri in villa Coriano, in

<sup>(</sup>a) Segue ad aeterni rasura di ni (b) Così A

loco ubi dicitur ad Grave, et est per mensura (a) iusta iuges treginta et una; cui coheret: a mane terra cuiusdam Savinioni, a sera Pausiolo; atque in alio loco ubi dicitur | Cantone aliam petiam de terra, et est per mensuram perticas iugales octo et tabulas .vi.; tertiam vero petiam ibi prope, et est tabulas .xxx.; item vero ibi 5 prope quartam petiam, que est | perticas iugales .v.; quintam vero petiam in Rivasioli, que est iuges duas et perticas iugales .vi., cum finibus, terminibus et accessionibus earum, a nostro iure et dominio sequestrantes in eiusdem | pretaxatae Adeleidae reginae (b) dilectaeque coniugi nostrae ius et dominium transfundimus atque 10 delegamus, ut habeat, teneat firmiterque possideat, abeatque potestatem donandi, vendendi, comutandi (2), alienandi, et quicquid eius decreverit animus faciendi, omni mea meorumque successorum sive omnium hominum (c) contradictione omnino remota. Si quis vero, quod futurum esse (d) | non credo, huius nostrae donationis prece- 15 ptum infringere temptaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamerae nostrae et medietatem prefatae Adeleidae reginae nostrae dulcissimae | coniugi, suis (e) heredibus. Quod ut verius credatur, diligentius (f) ab omnibus observetur, manu propria roborantes anuli nostri inpressione subter insigniri iussimus. 20

‡ Signum domni Lotharii (MF) serenissimi regis. ‡

\* Odelricus kancellarius (a) ad vicem Bruningi episcopi et archicancellari (a) recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID).

Data quinto idus kal. iulius (a), anno dominicae incarnationis .DCCCLVII. (g), domni vero Lotharii .xvI., indiccione quinta. Actum 25 Papiae. feliciter, AMEN.

#### IV.

947 settembre 23, Pavia.

Lotario re dona al monastero del Senatore in Pavia sette tavole di terra presso la porta Marengo, e gli permette di innalzare una scala nel muro della città per difesa contro i nemici.

<sup>(</sup>a) Così A (b) La n su rasura di d o 1 (c) La h pare corretta su f non compiuta. (d) La seconda e su rasura. (e) Si intenda suisque (f) Si intenda diligentiusque (g) Mano del XV o del XVI secolo corresse DCCCCXLVII, aggiungendo x

Originale, arch. di Stato in Milano: Museo diplomatico [A]. Copia cart. sec. XVIII e copia sec. XIX, ibid., coll'orig. Bossi, ms. 179, II e ms. 182, c. 586, cit., bibl. Universitaria di Pavia.

ROBOLINI, Notizie appartenenti alla storia della sua patria, II, 67, cit. DUMM-LER, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, X, 312, n. XIX, da A. Codex diplom. Langobardiae, col. 993, n. DLXXXI, ed. PORRO LAMBERTENGIII, da A. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 23; Bullettino dell' Arch. paleogr. Ital., IX, 92-4, ed. L. Schlaparelli. Lanzani, Le concessioni immunitarie a favore dei monasteri Pavesi, op. cit. p. 41, cit. e nota 1 fonti. Cf. Darmstädter, Das Roichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 187, cit.; Bernasconi e Moiraghi, Le antiche mura di Como, nell'Archivio storico Lombardo, X, ser. III, 335, cit.

Il protocollo e il testo sono di mano sconosciuta; è noto invece lo scrittore dell'escatocollo, avendo pure eseguito il protocollo, il testo, la signatio e la datatio del diploma di Lotario n. 1 e del n. VII la recognitio e la datatio (cf. Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital., IX, 92-3; Ricerche &c. V, 73). Per il dettato cf. Bullettino cit. p. 93 e Ricerche &c. V, 174. Sigillo frammentario; cf. Bullettino cit. p. 93 e Ricerche &c. V, 160.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Lotharius divina favente clementia rex. Si aecclesiarum Dei curam sollerter (a) providerimus, animae nostrae proficuum fore \* minime titubamus. Quocirca omnium sanctae Dei Aecclesiae fidelium nostrorumque 5 presentium scilicet ac futurorum sollertia noverit, qualiter animae nostre salutem considerantes, per hoc nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, concedimus, donamus atque largimur | monesterio (b) quod dicitur Senatoris, constructo in honore sanctae Dei genitricis et vi[r]ginis Mariae, sito infra Ticinensem 10 civitatem non longe ab episcopio eiusdem civitatis, cui preesse videtur ERMENGARDA venerabilis abbatissa, res iuris regni nostri sitas in suburbio huius Ticinensis civitatis | iuxta portam que dicitur Marincam, que sunt per mensuram iustam tabulae septem; quibus coheret: ex uno capite via publica, que decurrit per mediam pre-15 dictam portam, ex alia vero parte murus ipsius civitatis, quem pretassata (b) Ermengarda venerabilis abbatissa ex parte iam dicti sui monesterii pro | communi salute funditus restaurare curavit, ex reliquis vero duabus partibus pars nostrae rei publice. infra eandem

<sup>(</sup>a) sollerter su rasura. (b) Così A

vero civitatem iuxta prefatum (a) murum concedimus prefato monesterio tantum ingressus, ubi scala fieri possit, unde ascendi possit ad ipsum murum ab hostibus defendendum. | predictas igitur res iuris regni nostri cum coherentiis et accessionibus suis superioribus et inferioribus a nostro iure et dominio in prefate sanctae 5 Dei aecclesiae ius et dominium omnino transfundimus et delegamus, ut habeat, teneat, perpetuo possideat, atque prefata venerabilis abbatissa | eiusque succetrices ex parte ipsius aecclesiae habeant potestatem tenendi, commutandi, vel quicquid illarum decreverit animus ad utilitatem ipsius aecclesiae faciendi, omnium hominum 10 contraditione remota. Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, sciat se | compositurum auri optimi libras centum, medietatem camere nostrae et medietatem predicte abbatissae prefati monesterii sueque succetrici. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes anulo 15 nostro subter insigniri iussimus.

\* Signum serenissimi (MF) Lotharii regis. \*

\* Odelricus cancellarius ad vicem Bruningi episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SI).

Data nono kal. octobris, anno dominicae incarnationis .DCCCCXLVII., 20 regni vero domni Lotharii .xvII., inditione .vI. Actum Papiae. feliciter, amen.

# V.

947 ottobre 9, Pavia.

Lotario re, dietro intervento e domanda del vescovo Adelardo di Reggio-Emilia e di Ugo camerario, dona al vescovo di Modena i suoi possessi nel contado di Comacchio: una mansione, una corte e le saline, già appartenenti a Vitalliana.

Originale, arch. Capitolare di Modena: A, 14, XVII [A]. Estr. del sec. XVI nel ms. D. 231 Inf., c. 59, bibl. Ambrosiana. Copia 1821 di F. Bassoli in Collectio diplomatum, c. 39, n. XII, ms. arch. Capit. di Modena.

C. SIGONII Historiarum de regno Italiae libri viginti, ed. 1722, col. 412, cit. SILLINGARDUS, Catalogus omnium episc. Mutinensium, p. 40, ed. da A =

(a) La a pare corretta su altra lettera principiata.

UGHELLI, Italia sacra, II, 1ª ed. 128, 2ª ed. 103 = (FONTANINI), Il dominio temporale della sede Apostolica sopra la città di Comacchio, pp. 143-44, cit. = (MURATORI), Piena esposizione dei diritti imperiali ed estensi sopra la citta di Comacchio, pp. IX, 123, 124, cit. LEIBNITII Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 552, estr. con «7 kal. oct. » e « ind. 6 »; 567, cit. dal Sillingardi. Tiraboschi, Memor. stor. Modenesi, I, 77, cit., Cod. diplom., p. 118, n. cxvII, ed. da A, con «.vIII. idus oct. ». Saccani, I vescovi di Reggio-Emilia. Cronotassi, 2ª ed., p. 49, cit. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 33; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital., IX, 125 sgg., ed. L. Schiaparelli. Cf. Pivano, Stato e chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 98, nota 5, cit. Regesto: Böhmer, n. 1424.

Vedasi l'illustrazione nel Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital., IX, 126-29. La recognitio e la datatio sono probabilmente del riconoscitore, Odelrico levita e cancelliere; ritroviamo lo scrittore delle altre parti nel diploma di Lotario n. XIV e in un diploma di Berengario II e Adalberto (Böhmer, n. 1430); cf. Bullettino cit. pp. 126-27 e Ricerche &c. V, 73. Per il dettato cf. Bullettino cit. p. 129 e Ricerche &c. V, 174. L'indizione VII, che corrisponderebbe al 948, se del settembre, o al 949, se romana, o è errata o si riferirà alla documentazione (cf. Ricerche &c. V, 150). Sigillo frammentario (cf. Bullettino cit. p. 129; Ricerche &c. V, 160).

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Lotharius divina favente Si iustis nostrorum fidelium petitionibus adsenclementia rex. sum prebemus, promptiores (a) eos in nostri obsequio fore minime dubitamus. \* Quocirca omnium fidelium sanctae Dei Acclesiae (b) 5 nostrorumque presentium scilicet ac futurorum devotio noverit, qualiter interventu ac petitione Adalardi episcopi atque | Hugonis kamerarii dilectorum nostrorum fidelium per hoc nostrum preceptum, prout iuste et legaliter possumus, concedimus, donamus atque largimur Vuidoni Mutinensi episcopo | dilectoque fideli no-10 stro res iuris nostri positas in Comaclensi comitatu que fuerunt iuris quondam Vitaliane relicte quondam Iohannis archidiaconi, scilicet mansionem et | cortem et salinas et quicquid iuris illius fuit et proprietario ordine diebus vite suae possedit. predictas igitur (c) res iuris nostri in Comaclensis finibus positas, sicut | fue-15 runt iuris (d) quondam Vitalianae, a nostro iure et dominio in prefati (e) Vuidonis venerabilis episcopi ius et dominium omnino transfundimus ac (f) delegamus, ut habeat, teneat | firmiterque possideat

<sup>(</sup>a) proptiores senza segno di abbreviazione. (b) Così A (c) Tra la t e la u rasura di t (d) Segue rasura di nostri (e) Segue rasura di episcopi (f) La c su rasura di d

ipse suique heredes habeantque potestatem tenendi, donandi, vendendi, commutandi, pro anima iudicandi, et quicquit eorum decreverit animus faciendi, | omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur huius nostri precepti violator exstiterit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamere | nostrae et medie- 5 tatem prelibato Vuidoni Mutinensi venerabili episcopo dilectoque fideli nostro suisque heredibus. Quod ut verius credatur diligentius (a) ab omnibus observetur, manu | nostra propria roborantes anulo nostro subter (b) insigniri iussimus.

\* Signum domni (MF) Lotharii piissimi regis (c). \*

\* Odelricus levita et chancellarius ad vicem domni Bruninchi episcopi et archicancellarii recognovi (d) et subscripsi. \* (SR) (SI) Data .VII. idus octobris, anno dominice incarnacionis .DCCCCXLVII., regni vero domni Lotharii serenissimi regis .XVII., indiccione .VII. Actum (e) civitate Papia. feliciter, AMEN.

10

15

### VI.

948 gennaio 19, Pavia.

Lotario re dona al fedele Liudone la corte Baiano, tre sorti e un campo nel contado di Parma.

Originale, arch. Capitolare di Parma [A]. Copia 1750 nel Transumptum omnium documentorum dell'arch. Capitolare di Parma, II, c. 130, n. xlv, ibid. Copia cart. sec. xvIII, ibid.: arca A, caps. II, n. 45. Copia Gozzi, cod. 426, c. 81, bibl. Reale Palatina di Parma. Copia cart. sec. xvIII, cod. 479, ibid. Copia cart. sec. xvIII, cod. X. C. 17, bibl. Estense, Modena. Copia sec. xix di E. Bicchieri, Codice diplomatico, sec. x, n. xlv, arch. di Stato in Parma.

Muratori, Antiq. Ital. V, 557, da A; Annali, a. 948, datum. Affò, Storia di Parma, I, 348, n. lxii, da A. Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma, I, 53, cit. Cherbi, Le grandi epoche della chiesa vescovile di Parma, I, 181, cit. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 34; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 131-32, ed. L. Schiaparelli.

Regesto: Böhmer, n. 1423.

<sup>(</sup>a) Si intenda diligentiusque (b) Sopra la t rasura di un'asta, forse di b principiata. (c) La i su rasura. (d) La g corretta su n (e) actu sența segno di abbreviațione.

Questo diploma è di scrittore sconosciuto, ma tutti i caratteri estrinseci sono in favore dell'originalità (cf. Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 131 e Ricerche &c. V, 73 e nota 5). Il sigillo, contrariamente all'uso comune, fu applicato a destra della signatio (cf. Ricerche &c. V, 160, nota 4). Cf. per il dettato Bullettino cit., p. 131 e Ricerche &c. pp. 175-76. L'anno 947 della pergamena, il quale non corrisponde agli altri dati cronologici che vogliono il 948, ammesso che non sia errato, si potrebbe spiegare coll'uso del computo fiorentino o riferirlo all'azione; cf. Bullettino cit., p. 131 e Ricerche &c., p. 150.

(C) In nomine domini Dei eterni. Lotharius divina providente clemencia rex. Omnium sanctae Dei Eclesiae nostrorumque presencium ac futurorum comperiat sollertia, qualiter domnus \* Deodatus venerabilis presul nosterque per omnia dilectus fidelis 5 nostram supplex regalem ad[iit] celsitudinem, quatenus (a) nostra mercede cuidam nostro fideli Liudoni conced[eremu]s quandam | curticellam sitam in loco et fundo Baiano iure comitatus Parmensis cum aliquantis al[iis] sorticellis, unam videlicet (b) in Proviciano et aliam in Viniale et terciam in Montiglo Maiore, verum 10 etiam de terra laborata peciam unam in loco Miliano ipsius comitatus iure, que est per mensuram iugis una et perticas iugiales quatuor. [Cuius] continuam fidelitatem omnimodis | considerantes (c), nostre pietatis aures ipsius accomodavimus precibus, et per huius nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, prefato Liudoni fideli nostro eandem pretaxatam | curticellam cum iam dictis sorticellis unaque cum predicto campo atque cum omnibus pertinenciis sive adiacenciis ipsius curticelle cum finibus, terminibus et accessionibus suis omnia | in integrum concedimus, donamus atque largimur, ut habeat, teneat firmiterque possideat 20 habeatque potestatem donandi, vendendi, comutandi (d), alienandi, et quicquid eius decreverit animus | faciendi ipse suique heresdes (d), omni mea meorumque successorum sive omnium hominum contradiccione funditus remota. Si quis vero, quod futurum esse non (e) credo, huius nostre donacionis preceptum | infringere temtaverit, 25 cognoscat se compositurum auri libras centum, medietatem kamere nostre et medietatem prefato Liudoni eiusque heredibus.

<sup>(</sup>a) Tra a e t rasura di una lettera. (b) La prima e corretta su o (c) Segue cancellatura di una lettera. (d) Così A (e) Segue una s non espunta.

ut verius credatur diligenciusque | ab omnibus observetur, manu propria roborantes anuli nostri inpressione (2) subter insigniri iussimus.

\* Signum Lotharii (MF) piissimi regis. \* (SID)

\* Odelricus kancellarius (b) ad vicem Bruningi episcopi et archi- 5 kancenlarii (b) recognovi et subscripsi. \* (S R)

Data quarto decimo kalendarum febroariarum, anno domice (c) incarnationis .DCCCCXLVII., anno vero Lotharii regis .xVII., inditione .vI. Actum Papie. feliter (d).

# VII.

948 febbraio 13, Milano.

Lotario re, dietro intervento dei vescovi Guido di Modena e Adelardo di Reggio-Emilia, conferma ai canonici di S. Giustina in Piacenza i possessi donati dall'imperatore Lamberto e da altri, i diplomi e le carte e i diritti; li prende inoltre sotto la sua protezione e concede loro nuovi diritti.

Originale, arch. Capitolare di Piacenza: Diplomi n. 23 [A].

Campi, Dell' bistoria ecclesiastica di Piacenza, I, 264, cit.; 489, n. LIII, ed. da A = Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 566, cit. = Muratori, Antiq. Ital. I, 446, cit.; Annali, a. 948, datum = Boselli, Delle storie Piacentine, I, 59, nota 72, estr. = Giulini, Memorie spettanti alla storia della città e campagna di Milano, I (Milano, 1854), 509, cit. = Codex diplom. Langobardiae, col. 994, n. dixxxiii, ed. Porro Lambertenghi. Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, III, 170-71, cit., da A. Saccani, I vescovi di Reggio-Emilia. Cronotassi, 2ª ed., p. 49, cit. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 35; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 133-38, ed. L. Schiaparelli. Cf. Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 147, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 99, nota 2, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 57, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1425.

 <sup>(</sup>a) La seconda e corretta su a
 (b) Così A
 (c) Così A, invece di dominice
 (d) Così A, invece di feliciter. La datazione è in lettere maiuscole, cf. Ricerche &c.
 V, 158.

Attesero alla scrittura del diploma due mani, entrambe note: quella che esegui il protocollo, il testo e la signatio compare in due diplomi di Ottone I per il monastero di S. Pietro in Cielo d'Oro (DOI, nn. 241², 241¹); ritroviamo la mano che stese la recognitio e la datatio nei diplomi di Lotario nn. 1, 1v (cf. Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 133; Ricerche &c. V, 73). Il monogramma appare firmato coll' inchiostro usato dalla seconda mano. Circa le correzioni nella datatio (p. 266, note c, d), cf. Bullettino cit., p. 135. Charta transversa. È andato perduto il diploma di Lamberto ricordato nel testo (cf. I diplomi di Guido e Lamberto, p. 110, n. 9).

(C) In nomine domini nostri Iesu Christi Dei aeterni. Lotharius divina favente clementia rex. Si iustis seu rationabilibus venerabilium sacerdotum petitionibus adquiescentes eorum vota ad hoc clementer suscipimus, ut securiter sua Domino valeant explere \* obsequia, et ad supernae retributionis emolumentum atque regni nostri stabilimentum proficere non dubitamus. Idcirco omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque presentium scilicet et futurorum noverit industria, quoniam interventu Vuidonis sanctae Mutinensis ecclesiae incliti presulis nec non et Adelardi sanctae 10 Regensis ecclesiae episcopi dilectorum fidelium nostrorum suppliciter nostrae maiestati suggesserunt sacerdotes Sanctae martiris Iustine de canonica Placentini episcopatus, que nuper a venerabili Heurardo episcopo sanctae sedis eiusdem ibidem ab origine constructa dinoscitur, ut pro mercede | ac remedio anime nostre nostrorumque 15 parentum in eandem canonicam decem scilicet iuges de terra laboratoria in Rongariolo comitatus Laudensis positas, olim pertinentes de corte que dicitur Ripa Alta, iure hereditario possidendas eis concederemus, confirmantes omnes res ipsius canonicae sive eas quas quondam Lambertus (a) imperator | noster predecessor in 20 predicto loco Rongariolo res, id est iuges quadraginta novem, eidem canonicae contulit; que simul cum his decem iugibus suprascriptis iuncte quinquaginta novem fiunt. ipse vero terrarum peciae sunt quinque in eodem loco posite; cui terrae laboratoriae, in prima petia: ab occidente est via publica, ab oriente est terra que labo-25 rata fuit | a quondam Leone massario de corte Ripa Alta, a meridie vero decurrit via publica, ab aquilone autem adheret terra

<sup>(</sup>a) La b corretta su p da altra mano e con diverso inchiostro.

predicte cortis Ripe Alte, recta et laborata per Madelbertum ipsius cortis massarium; secundae vero laboratoriae terre: ab oriente, ab occidente et ab aquilone iuncta est terra iam nominate cortis que dicitur esse recta olim a prescripto | quondam Leone massario, a meridie siquidem est via publica; terciae autem laboratoriae terre: 5 simul cum incisa decurrit via pu[bli]ca, ab occidente est possessio comitatus Laudensis, a meridie vero eius[d]em cortis esse videtur, ab aquilone adheret terra de corte Sparoaria; quarte denique petie laboratoriae: ab oriente, a meridie et ab aquilone est terra predicte cortis, laborata et recta per pretaxatum Leonem quondam 10 massarium, ab occidente autem est terra comitatus Laudensis; quinte itaque laboratoriae petiae casalive: ab oriente et meridie decurrit via publica, ab occidente vero videtur esse terra iam sepe nominate cortis et comitatus Laudensis, ab aquilone tenet ipsa terra latus in terram predicte cortis. hanc vero terram, sicut per su- 15 prascriptam | mensuram et fines et coherentias esse dinoscitur, eidem canonicae concederemus et confirmaremus, et sicut olim eadem terra recta et laborata fore videbatur per Luponem presbiterum et Andream et Domninum presbiterum atque Adalbertum et Luponem seu Protasium atque Garibertum, Petrum et Vualpertum nec 20 non et Angelbertum presbiterum atque Bosonem pretaxati | Luponis presbiteri nepotes seu Luponem Balbum et Mauricium ipsius nepotem, sive omnes undecumque eidem canonice precipu[e] quoque res illas mobiles atque immobiles que dudum ipsius Heurardi episcopi aliorumque fidelium oblatione ad eandem canonicam quoquo 25 modo sunt devolute. Quorum precibus pietatis nostrae animum inclinantes, pro divino | intuitu ac prefate congregationis amore hoc nostrum regale iussimus conscribi preceptum, prefatae canonicae sacerdotibus concedentes in integrum et roborantes, iuxta eorum petitionem, predictas res a nobis nostroque predecessore Lamberto 30 imperantore (a) per mensuram et fines et coherentias eius canonicae, omnesque casas et res quas nunc | habent, vel Deo propitio post modum iuste et legaliter potuerint adquirere, nominatim res illas in Cassiano positas, quas idem episcopus commutationis titulo adquisitas ad ipsam sanctam canonicam dinoscitur contulisse, nec 35

<sup>(</sup>a) Così A; manca il verbo.

non etiam et res quas ipse presul a bone memoriae Vuibodo episcopo adquisivit in comitatu Placentino et Laudensi | positas, sicuti ab eo posesse (a) ac defensate fuerunt in integrum et eas idem pontifex Heurardus in ipsam canonicam adtribuit pro suae animae 5 eiusdemque Vuibodi episcopi remedio ac salute, cunctasque etiam res quas ipse Placentine sedis episcopus quolibet suo ingenio iuste adquisivit, et plebeculas quattuor, unam videlicet in Carlmiano, aliam ad Sanctum Georgium, terciam in Pomario, quartam in Cassiano constructas, quas predictus pontifex pro suae anime remedio 10 successorumque suorum salute ad suprascriptorum canonicorum usum vel expensam contulit. similique modo confirmamus omnes res Gariberto (b) ipsius ecclesiae presbitero primicerio et preposito (c) ad ipsam cano|nicam concessas, et alias universas posessiones (a) que ipsius congregationis studio vel aliorum fidelium (d) utriusque 15 sexus dono adquisite sunt vel in posterum fuerint quovis titulo [le]galiter oblate. insuper autem confirmamus et munitissima futione (a) stabilimus predictorum canonicorum cuncta privilegia vel precepta a nostris predecessoribus | illis concessa seu cartarum instrumenta nec non et omnes res iuris quondam Iohannis presbi-20 teri de plebe Pomaria (a), quas Deo sanctaeque Iustine eiusque canonicis optulit. preterea et ipsius civitatis decimam prefatis canonicis confirmamus et concedimus habendam, atque capellam unam in honore beati Michaelis constructam infra eandem civitatem, | quam eisdem canonicis contulit eiusdem sedis quondam 25 Vuido episcopus, cum omnibus suis pertinentiis; etiam molendinum unum quod dicitur in Prata iuxta fluvium Fons Auguste. et easdem res quas supra concessimus (e) ac confirmamus modis omnibus deinceps in perpetuum iure proprietario prelibate canonice transfundimus et perdonamus, ut de ipsis | rebus sic faciat (f) eius-30 dem canonicae rector (g) sicuti de aliis propriis rebus, remota totius potestatis inquietudine. precipientes insuper sancimus, ut nullus Placentine sedis pontifex aut dux vel minister publicus adversum

<sup>(</sup>a) Così A (b) A Gariberto precede rasura di una lettera. (c) preposito è su rasura e in inchiostro diverso e non pare di prima mano. (d) -idel- su rasura.

(e) La prima s corretta su n (f) -iat su rasura e in altro inchiostro e pare della mano di cui alla nota (c) (g) Ad r segue rasura di es (= rectores)

sacerdotes reliquumque ordinem iam dicte canonicae quamlibet molestationem inferre audeat | in suis personis seu rebus vel eorum commenditis liberis aut servis, neque in eorum mansionibus totius ordinis clericorum canonicae sanctae Placentine ecclesiae quisquam magne vel parve persone homo hostalicium presumat mansiona- 5 ticum peragere, sed sub nostre tuitionis protectione subscepti atque quieti absque alicuius molestatione debita perhenniter | Domino valeant implere obsequia et pro stabilitate regni nostri ipsius misericordiam sedulo exorare. post hec autem hanc nostri precepti paginam prelibatis canonicis licentiam construendi castella in iam 10 nominatis eorum plebeculis donamus cum muris, merulis, pertiscis, fossatis, spizatis aliisque propugnaculis, scilicet (a) in Carmiano, | ad Sanctum Georgium, in Pomario atque in Cassiano aliisque eorum rebus, videlicet in Monte Regio, ablata cunctarum magnarum parvarumque personarum contradictione. similiter quoque hac nostra 15 regali inscriptione illis potestatem incidendi vias publicas circumquaque ipsa castella damus, si necessitas evenerit, ita tamen ut publicus meatus non interclu|datur, concedentes eis omne theloneum vel curaturam publice parti pertinentem tam infra quamque extra ipsa cast[el]la quemadmodum fossata decurrunt. Quicumque igitur 20 temerarius h[oc] nostrae concessionis et confirmationis preceptum in aliquo violare presumpserit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem palatio nostro et medietatem | prefate sedis Placentine canonicis. Ut autem hoc pietatis preceptum et tutionis (b) nostrae defensaculum perpetualem vigorem optineat, manu 25 propria roboravimus nostroque anulo subter iussimus insigniri.

\* Signum domni (MF) Lotharii piissimi regis. \*

\* Amizo regio iussu ad vicem Bruningi episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (S R) (S I D).

Data id. februarii, anno dominicae incarnationis .DCCCCXLVIII. (c), 30 regni vero domni Lotharii .xvII., inditione .vi. (d). Actum Mediolani. feliciter.

 <sup>(</sup>a) -ili- su rasura,
 (b) Così A
 (c) L'ultima asta aggiunta con altro inchiostro.
 (d) Il numero è su rasura di 1111 e scritto con altro inchiostro, come alla nota precedente.

## VIII.

948 giugno 11, Vignola.

Lotario re, dietro intervento e domanda del marchese Berengario, dona al conte Manfredi diversi possessi, gli conferma le concessioni fatte da Berengario imperatore al di lui padre Ugo e gli concede diritti vari.

Copia membr. del sec. XII, arch. di Stato in Parina: Sezione diplomatica, sec. X [B].

Affò, Storia di Parma, II, 402, n. II, da B. TIRABOSCHI, Memorie stor. Modenesi, I, Codice diplom., p. 119, n. XCVIII, cd. da B. De Angeli, Delle origini del dominio tedesco in Italia, p. 214, n. v, da B. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., p. 224, nota 2, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 140, nota 4, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 56-7, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1426.

La nostra copia, in alcune forme di lettere e nel segno abbreviativo, mostra caratteri propri della scrittura diplomatica, ma non sufficienti da permetterci un giudizio sull'originale, da cui probabilmente dipende. Il formulario non dà motivi a dubbi; la dispositio, che appare alquanto stentata coi suoi incisi e colla doppia formula di possesso, risente probabilmente dei documenti anteriori utilizzati come fonte e forse in particolar modo del diploma perduto di Berengario I (cf. I diplomi di Berengario I, p. 422, n. 43). Due possessi («Fabrure», «Cerredo, p. 269, rr. 6, 12) sono tra quelli donati il 15 giugno 835 dalla regina Cunegonda al monastero di S. Maria e di S. Alessandro in Parma (1).

- (C) In nomine domini Dei aeterni. Lotharius (a) divina gratia rex. Omnium fidelium sanctae Dei Ecclesie nostrorumque presentium videlicet ac futurorum com[periat devotio, qualiter] (b) interventu et petitione Berengarii incliti marchionis (c) regnique nostri summi consortis Mainfredo comiti dilectoque nostro fideli corticellam unam in loco qui dicitur Dullio, de comitatu Parmensi pertinentem, cum octo sortibus; quattuor scilicet in eodem loco Dullio positis: [una in...] (d), que regitur per Martinum, alia in
  - (a) Lotarius (b) Lacuna in B: probabile restituzione, cf. Ricerche &c. V, 87. (c) La h nell'interlinco. (d) Lacuna in B
  - (1) Cf. Affò, Storia di Parma, I, nesi, I, Codice diplom. p. 26; BENASSI, 283 = TIRABOSCHI, Memorie stor. Mode-Codice diplom. Parmense, I, 101, n. 11.

Monticulo Potiolo, que per Arioaldum regitur, tertia in Quintiano, quae recta esse videtur per Rodeprandum, quarta (a) vero in Orceano que abses (b) esse dinoscitur; nec non a flumine Padi flumen Incie usque ad fossam Formicariolam et a Formicariola [usque ad fontem] (c) qui dicitur Fumulentus et inde usque ad castrum 5 Frascenaria, a Pado quoque alveum aquae qu[i...] (d) vocatur usque ad civitatem Parmam et inde usque ad villam Bedutianum, duos etiam nostri iuris servos, Lovaldum scilicet et Gratianum, germanos (e), atque mulierem eiusdem Lovaldi [una] (f) cum filiis et filiabus corum, prout iuste et legaliter possumus per hoc nostrae dona- 10 tionis preceptum concedimus, donamus, tribuimus atque largimur, et de nostro regali iure et dominio in eius proprium ius et dominium transmittimus ac delegamus, una cum terris cultis et incultis, vineis, pratis, pascuis, silvis, stallariis, molendinis, piscationibus, aquis aquarumque decursibus, ripaticis, toloneis, curaturis, 15 et cum omnibus quae nostre publice parti de prenominatis locis atque fluminibus, scilicet de corticella Dullio et flumine Incia et Formicariola atque fontana Fumulenta seu Parma atque de castello Frascenaria pertinere videntur, ut habeat, teneat firmiterque possideat habeatque potestatem donandi, alienandi (g), commutandi, ven- 20 dendi, pro anima iudicandi, et quicquid eius decreverit voluntas faciendi, omnium hominum iniusta contradictione amota. insuper etiam eidem fideli nostro Maginfredo per hoc nostrum preceptum confirmamus et corroboramus cortem de Landase in finibus Placentinis, et duas cortes Filinum et Cannetum in comitatu Par- 25 mense (h) coniacentes, cortem quoque Vilianum (i) in comitatu Regiense, nec non et cortem de Soliano in finibus Mutinensis, omnesque res que a precessore nostro bonae memorie Berengario imperatore quondam confirmate et corroborate patri suo Hugoni fuerant, tam ex paterna quamque materna hereditate seu successione parentum 30 ei advenientes, videlicet: cortem cum monasterio constructo in Ticinensi civitate in honore sancti Leonis et sancti Marini cum om-

<sup>(</sup>a) La prima a correlia su e (b) Così B (c) Lacuna in B; tentativo di restituzione cf. r. 18. (d) Lacuna in B (e) La o correlta da u (f) Lacuna in B (g) -an- su rasura. (h) La r correlta da n; alla seconda e segue m espunta. (i) Può leggersi iulianum come uilianum

nibus casis et capellis seu aliis rebus ad eandem abbatiam (a) pertinentibus, et cortem cum capella in loco Plovera in finibus Tertonensis, et cortem in Parma civitate cum duobus monasteriis ibidem hedificatis, uno in honore sancti Bartholomei [et](b) altero sancte Mariae et sancti Alexandri, cum mercatis et eorum omnibus pertinentiis, cortem etiam in Fabrure et aliam in Trevuntio, in Sacca cortem unam iuxta fluvium Padi cum ripis et piscationibus, cortem quoque in Ferraria cum omnibus eius adiacentiis, prefatas cortes coniacentes in territorio Parmense, et curtem cum (c) mo-10 nasterio in honore sancti Thome apostoli constructo, foris murum Regiae civitatis sito, cum omni integritate sua, atque cortem ubi Cerredo dicitur iuxta fluvium Sicclam cum omnibus suis adpendiciis, et omnes res et familias iuste adquisitas (d) et adquirendas una cum predictis monasteriis et capellis, mercatis, teloneis, ripis, por-15 tibus, piscariis, terris, vineis, campis, pratis, silvis, olivetis, castanetis, salicibus, tam in montibus quam in vallibus seu planitiebus, rupibus, paludibus, molendinis, aldionibus et aldiabus, servis et ancillis, et cum omni publica functione que in predictis locis parti publice pertinuit. concedimus ei insuper per hoc nostrum prece-20 ptum licentiam in suis proprietatibus, ubi illi oportunum fuerit, turres et castella edificandi cum merulis et propugnaculis et fossatis ad ostium incursiones vitandas. preterea damus ei licentiam advocatorem eligendi quem sibi eligere voluerit ad suam exquirendam causam, et si suarum rerum firmitates incendio vel aliquo casu 25 perdite sunt vel fuerint, largimur ei licentiam et suis heredibus, ut illorum advocator cum sacramentalibus iuret, quod ea die qua ipsas firmitates perdidit de ipsis rebus ad proprietatem investitus erat, et [ipse suique heredes eas]dem (e) res firmiter teneant habeantque potestatem tenendi, donandi, vendendi, pro anima iudicandi, com-30 mutandi et quicquid voluerint faciendi, omnium hominum iniusta contradictione remota. Si quis igitur huius nostrae donationis (f) atque confirmationis [preceptum temerarius cor]ruptor (g) exstiterit, sciat se compositurum probati auri libras mille, medietatem ca-

<sup>(</sup>a) abbatia (b) Lacuna in B (c) La c corretta su i (d) La prima d corretta su q (e) Lacuna in B; tentativo di restituzione. (f) La seconda i corretta su e (g) Lacuna in B; cf. per la restituzione Ricerche &c. V, 120.

mere (a) nostrae et medietatem pretaxato Maginfredo comiti suisque heredibus. Quod ut verius credatur et diligentius (b) ab omnibus observetur, manu propria confirmantes de sigillo nostro subter assignari precepimus.

Signum serenissimi (M) Lotharii regis.

Odelricus levita atque cancellarius ad vicem Bruningi episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.

Data tertio idus iunii, anno dominice incarnationis .DCCCCXLVIII., regni autem domni Lotharii piissimi regis .xvIII., per indictionem .vi. Actum Viniole. feliciter.

## IX.

948 giugno 14, Parma.

Lotario re, ad istanza del vescovo Attone di Vercelli, dona alla chiesa e ai canonici di Parma le corti Nirone, Vilzacara e Roncaria.

Copia membr. del sec. XI, arch. Capitolare di Parma [B]. Copia cart. sec. XVII, ms. A. III, 18, c. 111, bibl. Comunale di Siena. Copia cart. sec. XVII, ms. \*A, IV, 18, c. 204, bibl. Quiriniana, Brescia. Copia cart. sec. XVIII, cod. X. C. 17, bibl. Estense, Modena. Copia 1750 nel Transumptum omnium documentorum dell'arch. Capitolare di Parma, II, c. 132, n. XLVI, arch. Capitolare di Parma. Copia cart. sec. XVIII, ibid.: Arca A, caps. II, n. 46. Copia Gozzi, cod. 426, c. 82, bibl. Reale Palatina di Parma. Copia cart. sec. XVIII, cod. 479, ibid. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 948, ms. bibl. Nazionale di Torino, estr. dal Muratori. Copia sec. XIX di E. Bicchieri, Codice diplom. Parmense, sec. X, n. XLVI, arch. di Stato in Parma.

UGHELLI, Italia sacra, II, 2° ed., 157, cit. Muratori, Antiq. Ital. V, 559, ed. da B; Annali, a. 948 datum = Migne, Patr. Lat. CXXXIV, 19, cit. = Cappelletti, Le chiese d'Italia, XV, 120, ed. Affò, Storia di Parma, I, 231 sgg., cit., 349, n. lxiii, ed. da B = Tiraboschi, Memor. stor. Modenesi, I, Codice diplom., p. 120, n. lcix, ed.; Dizionario storico-topogr. I, 84, 390; II, 276, cit. Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma, I, 53, cit. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit. p. 220, nota 74, cit.; Frati, Lettere di Girolamo Tiraboschi al padre Ireneo Affò, I, 296-97, 300, lettere nn. ccxliv, ccxlvi, cit.; Micheli, Le Valli dei Cavalieri, p. 13, cit.; Pivano, Le Valli dei Cavalieri, op. cit. pp. 375 sgg., cit.

Regesto: Böhmer, n. 1427.

(a) camare (b) Segue in B breve lacuna, ma dev' essere casuale.

10

5

La nostra pergamena ci dà, a primo aspetto, o una falsificazione, in forma di originale, o una copia imitativa dell' xI secolo. Il sigillo non fu mai applicato, sebbene nella pergamena sia stato praticato il solito taglio (in una posizione però irregolare, sopra la recognitio). Non sappiamo dire quale diploma originale sia stato imitato; se un diploma di Lotario, come parrebbe, questo sarebbe stato con molta probabilità di scrittore finora ignoto. Il formulario del contesto è uguale a quello del diploma di Carlomanno 879 maggio 11 (M.n. 1543 (1501)), col quale è donata la badia di Berceto e si confermano possessi e diritti alla chiesa di Parma. Ritenendo autentico il nostro diploma, per spiegare tale dipendenza nel formulario, dovremnio supporre che il diploma di Carlomanno sia stato presentato nella cancelleria di Lotario, forse per una conferma - e quindi appare anche non inverosimile che sia stato concesso da Lotario un diploma di conferma dell'identico tenore e che da questo dipenda il formulario del nostro - oppure, e questa supposizione ci sembra meno probabile, che il diploma di Carlomanno sia stato preso a modello da uno scrittore della chiesa di Parma per la minuta o anche direttamente per la redazione a buono (cf. Ricerche &c. V, 165; in quest'ultimo caso l'originale sarebbe stato per intero o in gran parte dovuto a scrittore locale, estraneo alla cancelleria). Regolari sono il protocollo e l'escatocollo (l'indizione che richiederebbe il 949, se non è errata, si riferirebbe alla documentazione; cf. Ricerche &c. V, 150); il medesimo interveniente, il vescovo Attone di Vercelli, si ha nel diploma di Lotario n. xv. Resta da esaminare se il contenuto, cioè la donazione delle tre corti, abbia valore storico. Queste, secondo la lettera del testo, sarebbero state acquistate dalla defunta regina Alda, ma ciò è detto con una costruzione incerta (si noti l' « etiam », p. 273, r. 9), mentre si specifica chiaramente che la corte Roncaria fu lasciata per testamento dalla regina ai canonici; ha pure una redazione stentata, per non dire irregolare, il passo da « et nos precata est » a « et cum ista alias iam dictas duas » (e tale particolarità nel formulario è stata già rilevata dal PIVANO, op. cit. p. 377). Ora nessun documento, finora noto, ci porta a dubitare della verità di quanto si riferisce alla corte Roncaria; ma non altrettanto possiamo dire delle corti Vilzacara e Nirone. Sappiamo che Vilzacara nel 945 era posseduta da Riprando, il quale l'aveva ottenuta dal marchese Berengario, donazione confermata in un placito, giuntoci in originale, tenuto alla presenza del re Lotario (DU e L n. LXXX), e fino al 1034, quando passa al monastero di Nonantola (Tiraboschi, Storia di Nonantola, I, 240), pare sia sempre stata in possesso dei discendenti di Riprando (cf. Pivano, op. cit. 378-79); quindi il passo relativo del nostro diploma, in base a siffatte testimonianze, parrebbe interpolato (Il Tiraboschi, op. cit., I, 240-41, e cf. le sue lettere del 1784 nn. CCXLVI, CCLIV nell'ed. FRATI, ne deduce la falsità dell'intero diploma; e contro il TIRABOSCHI ne sostiene l'autenticità l'Affò, op. cit. I, 231-234). E con molta probabilità sarebbe pure interpolata, come già rilevò il PIVANO,

op. cit., la donazione di Nirone. Questa corte fu confermata da Enrico II, nel 1015 (D H II, n. 338) al conte Bernardo, cui era stata donata, come ivi è detto, dall'imperatore Ottone III; è vero bensi che Corrado II, il 12 giugno 1029 (DK II, n. 142), la conferma al vescovo di Parma, ricordando espressamente la donazione di Lotario (cioè il nostro diploma), ma esclude contrariamente a quanto attesta il diploma di Enrico II, che nell'intervallo sia passata la corte in altre mani: « quam (cioè la corte Nirone) quia prefate ecclesie rex Lot-« tharius in perpetuam proprietatem munere votivo contulerat et post eum reges « et imperatores eidem (cioè alla chiesa di Parma) ad nos usque per precepta « firmaverant, nos quoque confirmamus ». « Dove appare evidente », osserva il Pivano, «il proposito di affermare la continuità del possesso della corte, per « parte della chiesa di Parma, da Lotario a Corrado » (op. cit., p. 376). Si avverta inoltre che nel diploma di Enrico II, come in quello di Corrado II, colla conferma di Nirone si ha pure quella della rocca Vallisnera, che nel primo è detto posseduta fino allora dal marchese Ugo di Toscana; nel 950, Lotario donava alla regina Adelaide (n. XIV) tutte le corti e tutti i possessi ereditati dal padre fra il contado di Modena e di Bologna, nel luogo di Vallisnera; forse Nirone ebbe la sorte di Vallisnera (cf. Ricerche &c. V, 188-89). Non ne consegue che il citato diploma di Corrado II sia interamente falso; forse, poichè la copia in cui ci è pervenuto, del XII secolo, e il testo mostrano caratteri in favore dell'autenticità (si vedano le osservazioni premesse dal Bresslau all'edizione citata) è soltanto interpolato il passo sopra riferito col ricordo della donazione di Lotario.

(C) ‡ In nomine domini Dei aeterni. Lotharius divina misericordia rex. Cum nichil boni operis apud omnipotentem Dominum pereat, decet nostram (a) regalem ‡ clementiam omni tempore agere ea que digna sunt tanto remuneratore, quod si ex nostris propriis facultatibus et transitoriis rebus subsidium omnipotentis 5 Dei (b) aecclesiis et suis servis necessaria impendimus, sempiterna ac sine fine mansura premia ab eo veraciter suscipere non dubitamus. Idcirco noverit omnium fidelium sanctae Dei Aecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum sollercia, qualiter Adeodatus sancte Parmensis aecclesiae venerabilis episcopus dilectus fidelis noster no- 10 stram (c) per Attonem Vercelensis aecclesiae episcopum nostrumque fidelem deprecatus est clementiam, ut paupercule Parmensi (d) sue aecclesiae pro amore Dei animeque nostrae parentumque nostrorum mercede (e)

<sup>(</sup>a) Precede a nostram rasura di una lettera che si innalzava. (b) Precede a Dei rasura di ae (c) ñram colla a aggiunta dopo con altro inchiostro, da prima mano o da mano coeva. (d) Segue rasura di s (= Parmensis) (e) -ercede su rasura.

subvenire (2) dignaremur (b). Cuius petitionibus pietatis nostrae aures misericorditer accommodantes et eius erga nostrum obsequium curiosissimam (c) fidelitatem adtendentes, concedimus atque donamus predicte sne aecclesiae ac canonicis et servis Dei ibidem cottidie ministran-5 tibus cortes nostras tres, id est: Nironi, que in Parmensi comitatu sita est, iuxta alpes, ubi (d) decurrit fluvius Incia; et (e) Guilzacara in finibus Mutinensibus, est sub strata Regia non longe a fluvio Scutenna; et illa (f) de Monti, que dicitur Runcaria, supra iam dictum fluvium Inciam, quam etiam domna et mater nostra Alda (g) 10 ex proprio comparavit precio et (h) postea moriens testamentum fecit de ea, et nos precata est ut pro eius anima predictis servis Dei pro ea in sempiternum orantibus concederemus, quod, Deo annuente, devotissime adimplevimus; et cum ista alias iam dictas duas (i) predicto Adeodato episcopo aecclesiaeque sue ac Domini 15 servis ibique pro animabus nostrorum parentum orantibus concessimus et donamus cum omnibus adiacentiis et pertinentiis suis, servis et ancillis, aldionibus et aldianis, iure perpetuo, et de nostro iure in predicte aecclesiae vel supra memoratorum servorum Dei ius et dominium transfundimus (k), ut habeant, teneant, possideant ac fruantur 20 perhenniter tam ipse Adeodatus episcopus fidelis noster quamque et successores eius ad partem sepe nominate aecclesiae servorumque Dei ibidem ministrantium iure proprietario (1) in aeternum, omni nostra nostrorumque heredum ac proheredum et posterorum repetitione remota atque extinta. Si quis vero, quod minime credimus, nostris vel fu-25 turis temporibus contra hoc nostrae donationis, concessionis seu oblationis, confirmationis preceptum contraire, tollere aut causari temptaverit; sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamere nostrue et medietatem supradicto Adeodato et successoribus eius ad partem iam diete aecclesiae sue (m) eiusque ministrantium, quibus 30 violentia illata fuerit. Et ut (11) hoc firmius habeatur diligentiusque

<sup>(</sup>a) su- e l'ultima e su rasura. (b) La d su rasura. (c) La a su rasura di u, come alla nota (c) p. 272. (d) ubi nell'interlineo e coll'inchiostro come alla nota (c) Ad et segue rasura, come pare, di et (f) Precede ad illa rasura, come pare, di u (g) La seconda a su rasura. (h) Su rasura di est (i) Si intenda curtes (k) La prima s nell'interlineo. (l) perpetuo (m) Corretto da siue con rasura di i (n) ut nell'interlineo.

ab omnibus observetur, manu propria sirmavimus et annuli nostri impressione insimus insigniri.

# Signum domni Lotharii (a) (M) piissimi regis. #

\* Odelricus cancellarius ad vicem Bruningi episcopi et archicancellarii recognovi (b) et subscripsi (c). \*

Data octavo decimo kal. iulii, anno dominice incarnationis .dccccxlviii., regni autem domni Lotharii piissimi regis .xviii., indic. .vii. Actum Parme. feliciter.

#### Χ.

# 948 luglio 5, Lucca.

Lotario re, dietro intervento e domanda del conte Aleramo, dà licenza al fedele Varemondo di nominarsi un avvocato e messo per le controversie; gli permette di innalzare difese a scopo guerresco; ordina che nessuno, salvo l'autorità regia, emani leggi nel di lui territorio; gli concede tutti i diritti spettanti al regio fisco sopra i negozi e il mercato nei di lui dominî.

Originale, arch. di Stato in Milano; Museo diplomatico, sec. x [A]. Due copie cart. sec. xvIII, ibid., coll'orig. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 948, estr. dal Muratori, ms. bibl. Nazionale di Torino; Adelaide illustrata, III. c. 69, ms. B  $\overline{C}$ , 6, n. 50, ibid., estr. dal Sangiorgio.

Sangiorgio, Cronica del Monferrato, p. 11 (in Muratori, Rer. Ital. Script. XXIII, 321). Ab Ecclesia S. R. E. cardin., archiep., episcop. et abb. Pedemontanae regionis chron. historia, p. 309, cit. Muratori, Antiq. Ital. II, 469, da A; Annali, a. 948, cit. = Moriondi Monumenta Aquensia, II, 291, n. 4, estr. = Muletti, Memorie storico-diplom. di Saluzzo, I, 290, estr. Codex diplom. Langobardiae, col. 1001, n. dlxxxvi, ed. Porro-Lambertengiii, da A. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 24; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 94-7, ed. L. Schiaparelli. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit., p. 225, 1101a 8, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 99, 1101a 3, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 226, cit.

Regesti: Böhmer, n. 1428; Hübner, n. 892.

È di scrittore già addetto alla cancelleria di Ugo e Lotario; egli scrisse infatti del diploma di Ugo e Lotario n. XLVI il protocollo, il testo e la

(a) Logharii (b) recognovit (c) et subscripsi omesso in B

signatio (cf. Bullettino dell' Arch. paleogr. Ital. IX, 95 e Ricerche &c. V, 71, 73). Non concorda cogli altri dati cronologici l'anno di regno, che corrisponde al 947: o si è contato in ritardo rispetto all'èra precisa o è dovuto a errore materiale (cf. Ricerche &c. V, 150). Per il sigillo, vedasi Bullettino cit. p. 96 e Ricerche &c. V, p. 160.

(C) \* In nomine domini Dei aeterni. Lotharius gratia Dei rex. Oportet nos fidelium mentes leto assensu exhilarare, ut ea, quae de nostro regio iure appetunt, concedamus. Quapropter noverit omnium fidelium sanctae Dei Aecclesiae nostrorumque \* pre-5 sentium videlicet ac futurorum (a) sollertia, qualiter interventu (b) et petitione Aledrami incliti comitis dilectisque (c) fidelis nostri Vuaremundo fideli nostro, ut de suis (d) rebus et causis atque querelis quemcumque voluerit advocatorem et | missum quem sibi elegerit habeat, ante cuius missi presentiam diffiniatur omnis eius 10 intentio et querimonia tamquam ante presentiam comitis vel missi nostri percurrentis; in suis quoque proprietatibus edificare turres et castella | cum merulis et propugnaculis et cum omni bellico apparatu; legem etiam sine sua voluntate in alico loco non faciat, nisi in palatio nostro, per hoc nostrum preceptum, prout iuste et 15 legaliter possumus, tam illi quam suis heredibus | licentiam concedimus. insuper quoque, si aliquod negotium in suis castellis vel villis seu in aliis suis propriis locis factum fuerit, vel si ipse Vuaremundus et sui heredes aliquod mercatum in supradictis eorum propriis locis fecerint (e), quicquid | exinde parti publicae per-20 tinere debetur donamus eidem Vuaremundo et suis heredibus, concedimus atque largimur et de nostro regio iure et potestate in eorum proprium ius et potestatem transmittimus | ac delegamus, eo scilicet ordine, ut nullus publicus inibi aliquam potestatem habeat, omnium hominum (f) iniusta contradictione vel molestatione re-25 mota. Si quis igitur huius nostri precepti | temerarius corruptor exstiterit, quinquaginta mancosos aureos sciat se compositurum, medietatem palatii nostri kamerae et medietatem supra nominato Vuaremundo suisque heredibus. | Quod ut verius credatur et ab

<sup>(</sup>a) -ro- su rasura. (b) qualiter interu- su rasura. (c) Così A (d) Segue rasura di et c (e) -ecerint su rasura, e pare di quicq(quicquid) (f) Segue hominum espunto.

omnibus diligentius observetur, manu propria roborantes sigilli nostri inpressione subter insigniri iussimus.

\* Signum domni Lotharii (MF) piissimi regis. \*

\* Odelricus cancellarius ad vicem Bruningi episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (S R) (S I)

Data tertio nonas iulii, anno dominicae incarnationis .DCCCCXLVIII., regni vero domni Lotharii regis .xvII., indictione .vi. Actum Lucae. feliciter.

## XI.

# 948 agosto 8, Pavia.

Lotario re, dietro intervento e domanda del vescovo Attone di Vercelli, concede alla chiesa di Trieste il « districtus », il diritto di placitare entro la città e per il territorio di tre miglia, e il muro della città.

Copia membr. not. 1351 febbraio 8, arch. di Stato in Venezia: Patti sciolti, serie I², busta I², n. 10 [B]. Copia membr. sec. XV di PIETRO DI MONTECCHI, in ms. contenente i privilegi di Trieste, c. 5B, arch. diplom. di Trieste: ms. 114; da B. Copia cart. sec. XVIII in COLETI Accessiones et correctiones, bibl. Marciana, cl. IX, cod. CLXVI, c. 80.

IRENEO DELLA CROCE, Historia antica e moderna di Trieste, p. 608, con a. «848» = UGHELLI, Italia sacra, V, 2ª ed., 577, cit. = I.ÖNIG, Codex Italiae diplom. 1, 2489 = MAINATI, Croniche di Trieste, I, 50, n. VII. G. DE BONOMO, Sopra le monete de' vescovi di Trieste, p. 7. KANDLER, Codice diplom. Istriano. a. 948. FRANCOL, L'Istria riconoscinta, p. 276. VALENTINELLI, Regesten zur deutschen Geschichte aus den Handschriften der Marcushibliothek in Venedig in Abhandlungen der histor. Classe der k. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, IX, 391, n. 46, reg., a. «848». FICKER, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, IV, 30, n. 24. DE FRANCESCHI, L'Istria. Note storiche, p. 98, cit. CIPOLLA, Fonti edite della regione Veneta, p. 64, n. 211 e App. III, n. 211, reg. e fonti. BENUSSI, Nel medioevo. Pagine di storia Istriana, p. 181, 223, cit. Cf. RIEGER, Die Immunitätsprivilegien der Kaiser aus dem sächsischen Hause für italienische Bisthümer, p. 43 sgg., cit.; FICKER, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, III, 420, cit.; SCHIAPARELLI, Ricerche &c. V, 223 sgg.

È stato confermato, riportandone l'intero testo, da Federico II con suo diploma del settembre 1230, pervenutoci in copia not. 1351 febbraio 8 (WIN-KELMANN, Acta imperii selecta. I, 279. n. 312). Da questa dipendono diretta-

mente o indirettamente le altre copie, manoscritte e stampate, da noi conosciute (1). Non solo il formulario (regolari il protocollo e l'escatocollo; uguale arenga si ha nel diploma di Lotario n. XVI; per la formula di immunità, cf. Ricerche &c. 118, 227; per la minatio, ibid., p. 123), ma anche l'intero dispositivo ci sembra autentico; e contro i dubbi sollevati dal RIEGER, op. cit., cf. Ricerche &c. 223 sgg. Nella datazione. « die » è forse da correggere « kal. » (cf. Ricerche &c. 129, nota 1) (2).

In nomine sancte et individue Trinitatis. Lotharius divina favente elementia rex. Si sanctis ac venerabilibus locis digna (2) conferimus (b) munera, anime nostre proficuum esse non ambigimus. Quocirca omnium sancte Ecclesie Dei fidelium nostrorum-5 que presentium scilicet (c) et futurorum comperiat universitas, qualiter interventu ac petitione Attonis (d) venerabilis episcopi nobis dilecti fidelis ac pro Dei amore animeque nostri patris nostreque remedio per hoc nostrum preceptum, prout iuste et legaliter possumus, concedimus, donamus, largimur atque offerimus ecclesie 10 Beate Dei genitricis et virginis Marie Sanctique Iusti martiris, que capud est (e) Tergestini episcopii, cui preest venerabilis vir Iohannes episcopus noster dilectus fidelis, omnes res iuris nostri regni (f) atque districtum (g) et publicam querimoniam et quidquid publice parti nostre rei pertinere videtur, tam infra eamdem Tergestinam 15 civitatem coniacentes quamque extra circumcirca et undique versus tribus miliariis protentis, nec non et murum ipsius civitatis totum per circuitum cum tribus portis et posterulis, et quicquid, ut dictum est, ad partem nostre rei publice inibi pertinere videtur. pre-

(a) dignum (b) conferrimus (c) silicet (d) Ottonis; ma non pare dubbio che si tratti del rescoro Attone di Vercelli, che compare come interveniente nei diplomi di Lotario, nn. IX, XV. (e) sunt (f) rengni (g) districtus

« colo XVI ». Il FICKER, op. cit. IV, 31, dichiara di aver ricavato il testo da copia aut. del 1501 di conferma del diploma di Federico Il 1230 sett., già nell'arch. di Stato in Vienna ed ora a Venezia; ma si tratta indubbiamente della copia del 1351, come attestano anche le comuni varianti.

(2) Di B ci è stata favorita copia dal prof. G. Dalla Santa.

<sup>(1)</sup> IRENEO DELLA CROCE, op. cit. p. 609, dice che l' originale « conser« vasi nella cancellaria Episcopale et « un'altra copia autentica nella vicedo« minaria o archivio publico della città « di Trieste, che gli assegna l'anno 848 ». ma il DE BONOMO, op. cit. p. 6. osserva che « nella cancelleria Episcopale « di Trieste . . . non si conserva che una « copia scritta dopo la metà del se-

cipientes itaque iubemus, ut nulla regni nostri magna, parva (2) persona in prelibata Tergestina civitate curaturam, aliquod vectigal, aut aliquam publicam funtionem exigere audeat, neque de foris, ut dictum est, tribus miliariis undique versus protentis, nec alicuius auctoritate (b) principis placitum custodiat (c), nec ante aliquem 5 distringantur (d) nisi ante pretaxatum Iohannem episcopum suosque successores ad partem predicte ecclesie vel eorum missos, tamquam ante nos aut ante nostri comitis presentiam palatii; et (e) quicquid nostre publice rei parti usque modo pertinuisse videtur, ipsi, quos prediximus (f), ad partem predictarum ecclesiarum pro- 10 curent in perpetuum et fruantur, omnium hominum contraditione remota. Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, cognoscat (g) se compositurum auri optimi libras mille, medietatem camere (h) nostre et medietatem predicte ecclesie atque eidem Iohanni venerabili episcopo dilecto fideli nostro suisque successoribus; in- 15 super cum Iuda et Saphyra in eterno incendio habeat porcionem (i). Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu nostra propria roborantes anulo nostro subter insigniri (i) iussimus.

Signum domni (k) Lotharii regis serenissimi.

Odelricus cancellarius ad vicem (1) Bruningi (m) episcopi et (n) ar- 20 chicancellarii (o) recognovi (p) et subscripsi (q).

Data (\*) .viii. die augusti, anno dominice incarnationis .dccccxlviii., regni vero domni (k) Lotharii regis .xviii., indicione .vi.². Actum Papie. feliciter.

#### XII.

948 agosto 8, Pavia.

Lotario re, dietro intervento e domanda di Alberto cittadino di Trieste, concede alla città di Trieste il «districtus» e il diritto di placitare in tutto il territorio della città.

<sup>(</sup>a) L'originale avera probabilmente parvaque (b) auttoritate (c) B custodiant; fors' anche è da correggersi nec alicuius auctoritatis princeps (d) Si intenda residentes o habitatores; l'omissione era forse già nell'originale. (e) È forse da correggersi sed (f) predissimus (g) congnoscat (h) cammere (i) porcionnem (j) imsigniri (k) dompni (l) Odorici regis ac vice cancellarius (m) Bruminei (n) ac (o) vice cancellarii (p) recongnovit (q) et subscripsi non leggesi in B (r) Datum

Copia cart. sec. xv, in ms. contenente i privilegi di Trieste, c. 16 B, arch. Diplom. di Trieste, ms. 114 [B] (1).

G. DE BONOMO, Sopra le monete de' vescovi di Trieste, p. 15, da B. KANDLER, Codice diplom. Istriano, a. 948, da B. CIPOLLA, Fonti edite della regione Veneta, p. 65, n. 212, rcg. Cf. Rieger, Die Immunitätsprivilegien der Kaiser aus dem sächsischen Hause für italienische Bisthümer, p. 45, cit.; Schlaparelli, Ricerche &c.V, 231,

Confrontando il testo con quello del diploma precedente, sembra di poter dedurre che il falsificatore non sia ricorso all'originale di quest'ultimo, ma precisamente alla copia inserta nel diploma di Federico II; quindi la falsificazione non sarebbe anteriore al settembre 1230 (cf. Ricerche &c. V, 231); il KANDLER la pone nel XIV secolo, precisamente tra il 1313 e il 1320.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Lotarius divina favente clementia rex. Universis et singulis presentem paginam inspecturis, quod ob remunerationem servitiorum nobis et predecessoribus nostris factorum per comunitatem et homines civi-5 tatis Tergesti que caput est Istrye, ad memoriam eterne rei tenore presentium patefiat, qualiter interventu et petitione Alberti civis Tergestini, nomine comunitatis civitatis predicte petentis et in se suscipientis, eidem Alberto eo nomine recipienti concedimus, donamus atque largimur perpetuam libertatem et franchisiam 10 ac omnes res iuris regni nostri atque districtum et (a) publicam querimoniam et quidquid publice parti nostre rei pertinere videtur, tam infra eandem Tergestinam civitatem coniacentes quam murum ipsius civitatis totum per circuitum ac etiam extra ipsam civitatem per ipsius districtum undique et quidquid, ut dictum est, ad partem no-15 stre rei publice ibi pertinere videtur. precipientes itaque iubemus, ut nulla regni nostri magna parvaque persona in prelibata Tergestina civitate curaturam, aliquod vectigal (6), aut aliquam publicam functionem (c) exigere andeat, neque de foris, ut dictum est, nec alicnius princibis (d) placitum custodiat, nec ante aliquem distringantur nisi ante pre-20 taxatam comunitatem, tanquam ante nos aut ante nostri comitis (e) palatii presentiam; et quidquid nostre publice rei parti usque modo pertinuisse videtur, ipsi Alberto, nomine dicte comunitatis, omnium hominum contradictione remota, in perpetuum duximus con-Si quis vero buius nostri precepti violator extiterit, (a) ad (b) vetigal (c) factionem (d) Si intenda auctoritate principis (e) comitatus

(1) Il testo ci è stato gentilmente collazionato dal prof. Gino Luzzarro.

cognoscat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem camere<sup>(2)</sup>
nostre et aliam medietatem comunitati predicte; insuper cum Iuda
et Sasira in eterno incendio habeat portionem<sup>(b)</sup>. Quod ut verius
credatur diligentiusque ab omnibus observetur<sup>(c)</sup>, manu nostra propria
roborantes annulo nostro subter<sup>(d)</sup> insigniri inssimns.

Datum octavo die augusti, anno dominice incarnationis DCCCCXLVIII. (\*), regni vero domni Lotarii decimo octavo, indictione tertia (f). Actum Papie. feliciter, amen.

#### XIII.

9.19 agosto 20, Pavia.

Lotario re, dietro intervento e domanda del conte Lanfranco, dona al giudice Nazario il muro della città di Como.

Originale, museo Civico di Pavia [A].

PFLUGK-HARTTUNG, Iter Italicum, p. 338, n. vI, reg., da A. FANTA, Unedirte Diplome nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, V, 401, n. 18, ed. da copia di A eseguita dal cav. Brambilla. Maiocchi. Un diploma inedito di re Lotario riguardante la città di Como nella Miscellanea di storia Italianu, 3° serie, III, 81, ed. da A. Cf. Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 94, cit.; Bernasconi e Moiraghi, Le antiche mura di Como, 335 sgg., cit.

Nella ricognizione le parole « Petrus qui et » sono state aggiunte da mano diversa, probabilmente del riconoscitore (e col medesimo inchiostro pare si sia fatta una correzione al testo, cf. p. 281, r. 20); le rimanenti parti del diploma, ad eccezione forse della datatio, sono di un unico scrittore, sconosciuto (cf. Ricerche &c. V, 73-4), che esegui il suo lavoro in due tempi, come attesta il diverso colore dell'inchiostro (rossastro fino a tutto il r. 8; pallido dal r. 9 in poi; la datazione appare in inchiostro ancora più pallido). Il titolo « archicapellani » dato all'arcicancelliere Bruningo è forse dovuto a svista materiale per « archicancellarii » (cf. Ricerche &c. V, 61). Il signum recognitionis non si collega, contrariamente all'uso generale dei nostri diplomi, al verbo « recognovi » (cf. Ricerche, &c. V, 159, nota 1). Per il sigillo vedasi Ricerche &c. V, 160. Il formulario segue uno schema comune ad altri diplomi della stessa cancelleria (cf. Ricerche &c. V, 174); e si veda anche il diploma di Ottone II, 983 giugno 18 (D O II, n. 312; cf. Neues Archiv, XXIII, 279). La pergamena fu già in possesso del cav. Camillo Brambilla.

<sup>(</sup>a) camare (b) punctionem (c) servetur (d) subtus (e) B ha: d (su rasura di mº = millesimo) quadringentesimo quadrigesimo octavo (f) Errore di lettura del numero vi nella fonte.

\* In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Lotharius divina ordinante providentia rex. Si ratis nostrorum \* fidelium peticionibus assensum prebemus, promptiores eos in nostri obsequio fore minime titubamus. Quocirca omnium sanctae Dei Ecclesiae fide-5 lium nostrorumque presentium scilicet ac futurorum devotio noverit, qualiter interventu ac peticione Lanfranci comitis palacii nostrique dilecti fidelis per hoc | nostrum preceptum, prout (a) iuste et legaliter possumus, concedimus, donamus atque largimur Nazario iudici fideli nostro murum civitatis Cumanae cum tur-10 ribus et areis a porta Sancti Laurentii usque ad pusterulam quae dicitur Fontescandia cum sex pedibus infra civitate (b) et sex foris insi|mul tenente iuris regni nostri, a nostro iure et dominio in prefatti) Natzarrii judicis nostri fidelis jus et dominium omnino transfundimus et delegamus, lut habeat, teneat firmiterque possideat 15 ipse suique heredes habeantque potestatem tenendi, donandi, vendendi, commutandi, pro anima iudicandi, et quicquid eorum decreverit animus faciendi, omnium hominum contraditione remota. Si quis igitur huius nostri precfejpti violator | extiterit, sciat se conpositurum auri optimi libras quinquaginta, medietatem camere 20 nostrae et medietatem praelibato Nazario (c) fideli nostro suisque ! heredibus aut cui ipsi dederint. Quod ut verius credatur diligesnitiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes (d) anulo nostro subter iussimus insigniri.

🛊 Signum domni Lotharii (MF) serenissimi regis. 🛊

\* Petrus qui et (e) Amizo regius capellanus ad vicem Bruningi episcopi et archicapellani reconcnovi (b). \* (S I)

Data vero .xiii. kal. septembr., anni vero dominice incarnacionis .dccccxlviiii., indic. .vii., regni vero Lotharii piissimi regis .xviiii. Actum (1) Papia. feliciter, amen.

<sup>(</sup>a) ut nell'interlineo. (b) Cosi A (c) La o corretta su i con altro inchiostro, come alla nota (e) (d) roborantes nell'interlineo. (e) Petrus qui et aggiunto dopo da altra mano e con diverso inchiostro, il medesimo di cui alla nota (c) (f) activida v corretta su o, e non scorgesi il segno di abbreviazione.

### XIV.

950 marzo 31. Pavia.

Lotario re concede alla regina Adelaide sua consorte i possessi colle dipendenze e coi diritti che gli pervennero dall'eredità paterna tra i contadi di Modena e di Bologna nel luogo di Vallisnera.

Originale, Karlsruhe, General-Landesarchiv: A. 34 [A].

Dungé, Regesta Badensia, n. 26, reg.: Anhang. p. 82, n. 26, ed. da A. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. VI, 125, ed. Mone, da A. Bresslau, Diplomata centum, p. 143, n. 89, da A. Inventare des Grossherzoglich Badischen General-Landesarchivs, I, 7, reg. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 11; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX. 48-51, ed. L. Schiaparelli. Cf. Fietz, Geschichte Berengar's II von Ivrea, p. 22, nota 4, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 173, nota 4, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. V, 188. cit.

Ritroviamo lo stesso scrittore nel diploma di Lotario n. v e in un diploma di Berengario II e Adalberto (M. n. 1430) (cf. Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 48-9 e Ricerche &c. V, 73). Sigillo frammentario, cf. Bullettino cit. p. 50; Ricerche &c. p. 160. L'anno di regno concorderà cogli altri dati cronologici, se si suppone che sia stato contato in anticipo per farlo mutare cogli anni dell'èra cristiana (cf. Ricerche &c. p. 151) (1).

(C) \* In nomine domini Dei acterni. Lotharius divina favente clementia rex. Si iugalibus votis rata poscentibus adsensum prebemus, statum regni nostri firmus (a) solidari non ambigimus. Quocirca omnium sanctae \* Dei Aecclesiae fidelium nostrorumque presentium scilicet ac futurorum sollertia noverit, qualiter mutuae 5 dilectionis amore per hoc nostrum preceptum concedimus, donamus atque largimur Adeleidae | amantissimae coniugi nostrae et consorti regni nostri omnes cortes et res iuris nostri ex paterna hereditate nobis advenientes infra Mutinensem comitatum et Bononiensem, coniacentes in loco qui dicitur Vallis Vicinaria, | una cum castellis, villis, massariciis, capellis, terris, vineis, campis, pratis,

<sup>(</sup>a) Cosi A; si intenda firmius

<sup>(1)</sup> Diamo il testo basandoci sulla riproduzione nell'Archivio paleogr. Ital.

pascuis, silvis, stalariis, castanetis, montibus, vallibus, planiciebus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, toloneis, exhibitionibus, servis et ancillis, aldionibus et aldiabus omnibusque rebus et familiis ad predictas cortes et res integre pertinentibus; 5 nec non et a nostro iure et dominio in prefatae Adeledae (a) | amantissimae coniugis nostrae ius et dominium omnino transfundimus ac delegamus, ut habeat, teneat firmiterque possideat illa suique herseldes habeantque potestatem tenendi, donandi, I vendendi, commutandi, alienandi, pro anima iudicandi, et quicquid eorum decre-10 verit animus faciendi, omnium hominum contradictione funditus Si quis igitur huius nostri precepti | violator exstiterit, sciat se compositurum auri optimi libras ducenti, medietatem kamerae nostrae et medietatem prelibatae Adeleide amantissimae coniugi nostrae susque (b) heredibus. | Quod ut verius credatur dili-15 gentiusque ab omnibus observetur, manu nostra propria roborantes anulo nostro subter insigniri iussimus.

\* Signum domni (MF) Lotharii serenissimi regis \*.

\* Petrus qui et Amizo regius capellanus ad vicem Bruningi episcopi et archicancellarii recognovit et subscripsit. \* (SR) (SI)

20 Data pridie kal. april., anno dominice incarnationis .DCCCCL., regni vero domni Lotharii .xx., indictione octava. Actum Papiae. feliciter.

#### XV.

950 maggio 31, Pavia.

Lotario re, dietro istanza di Manasse arcivescovo di Milano e di Attone vescovo di Vercelli, dona alla chiesa di Como le chiuse e il ponte di Chiavenna con tutti i diritti spettanti al fisco.

Privilegia Cumanae ecclesiae, ms. membr. del sec. xiv, F.S. v. 24, c. 12, bibl. Ambrosiana, Milano, colla rubrica: Privilegium de clusis et ponte Clavenne cum omni redditu [B]. Privilegia Cumanae ecclesiae, ms. cart. del sec. xv, c. 24, arch. della curia Vescovile di Como [C]. Copia cart. del sec. xvii in Monumenta UGHELLI, cod. Vat. Barberini 3221 (XL. 18), c. 357. da C.

IOVII Historiae patriae libri duo (Venetiis, 1629), p. 168. cit. (nelle Opere scelle di B. Giovio, edite dalla Società storica Com. (Como, 1887), p. 188, cit).

<sup>(</sup>a) Così A (b) Così A; si intenda suisque

BALLARINI, Compendio delle croniche della città di Como, p. 114, cit. UGHELLI. Italia sacra, V, 1º ed., 263: 2º ed., 276, da C = ECKHART, Origines familiae Habsburgo-Austriacae, col. 157. TATTI, Annali sacri di Como, II, 800, da C= OUADRIO. Dissertazioni critico-stor. intorno alla Rezia di qua dalle Atpi oggi detta Valtellina, I, 153-54, cit. = MURATORI, Annali, a. 950, datum = GIULINI. Memorie spettanti alla storia della città e campagna di Milano, I (Milano, 1854). 515, cit. = CAPPELLETTI, Le chiese d'Italia, XI, 330, cit. = HIDBER, Schweizerisches Urkundenregister, I, 231, n. 1037, reg. ROVELLI, Storia di Como, II, 65, cit. ROMEGIALLI, Storia della Valtellina, di Bormio e Chiavenna, 1, 115, cit. Codex diplom. Langobardiae, col. 1014, n. DXCIII, ed. PORRO-LAMBERTENGHI, da B = Codice diplom. della Rezia nel Periodico della Società storica di Como, III, 56, n. 20, ed. F. FOSSATI. CROLLALANZA, Storia del Contado di Chiavenna, p. 71, cit. Cf. DARMSTÄDTER, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 83, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 98, nota 6, cit.; Bress-LAU, Excurse zu den Diplomen Konrads II nel Neues Archiv, XXXIV, 77, cit.; Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte, p. 454, cit.; La Lombardia, 1, 366, cit.; Schiaparelli, Ricerche &c. III, 168, cit. e V, 56, cit.

Regesto: Böllmer, n. 1429.

Si vedano le osservazioni premesse al diploma di Ugo e Lotario n. NLIV, dal quale dipende in parte il testo (cf. anche *Ricerche* &c. V, 166). Teniamo conto anche delle varianti di C. chè pare dipenda dalla copia stessa che servi di fonte a B.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Lotharius divina favente clementia rex. Si sanctis ac venerabilibus Christo dicatis locis Deoque servientibus nostre serenitatis munus conferimus, per quod eorum religio sublimetur, procul dubio credimus apud omnipotentem Dominum undique remunerari. Quocirca omnium sancte 5 Dei (a) ecclesie fidelium nostrorumque presentium scilicet (b) et futurorum comperiat industria, quoniam Manases (c) venerabilis archiepiscopus noster etiam (d) consanguineus atque Atto egregius presul reverentissimi consiliarii (e) nostri pietatis nostre celsitudinem petierum (f), ut pro sempiterni retributoris amore et intuitu anime nostre 10 omniumque parentum nostrorum (g) sancte Cumane ecclesie gregi, tam de cardine quamque omnium sacerdotum cunctorumve clericorum, cui fautore (h) domno (i) Vualdo (k) venerandus (l) pontifex

<sup>(</sup>a) Dei omesso in BC (b) B silicet (c) In B la M corretta su m minuscola. (d) B eciam (e) BC consciliarii (f) B pecierunt (g) C nostrum (h) B fauctore (i) C domino (k) C Ubaldo (l) C ost BC, ma si deve forse correggere venerabilis

preesse videtur, clusas et pontem iuris regni nostri de Clavenna cum omni redditu et exhibitione (a), que usque modo ad partem nostre rei publice inde exigi et exire solebat, deinceps perpetualiter possidendum concedere (b) dignaremur. Quorum quia ratam prospeximus postu-5 lationem, corum precibus libenter acquievimus, concedentes (e) iam dicto sancte Cumane ecclesie gregi, tam de cardine quamque omnibus sacerdotibus, prefatas clusas et pontem de Clavenna cum omni redditu et exhibitione (a) cum omnibus que ad publicum exinde solvi possunt omnia in integrum concedimus et perdonamus eidem sancte Cu-10 mane ecclesie gregi, tam de cardine quamque omnibus sacerdotibus, sicut hactenus iuri regni nostri retinere visa sunt, eo videlicet ordine, ut supra taxatus grex sancte Cumane ecclesie ceterique successores sui potestatem habeant eas clusas et pontem tenere, possidere (d), seu quicquid ex redibitionibus (e) vel censum facere voluerint 15 ad laudem et honorem Dei et sancti Abondii confessoris perpetualiter faciant, ex nostra plenissima auctoritate. inbentes ergo sanctimus, ut nostris ac futuris temporibus nullus dux, comes aut quislibet rei publice procurator neque (f) aliqua magna (g) parvave (h) persona cuiuscumque ordinis aut dignitatis ex pretaxatas clusas et prelibato ponte 20 censumque ex hiis aliquid abstrahere vel diminutionem facere quoque tempore presumat, sed (i) liceat predicto gregi sancte Cumane ecclesie, tam de cardine quanque aliis omnibus (i) suisque successoribus, qui pro tempore fuerint, iam fatas clusas et pontem in integrum ad suorum usum quiete et pacifice possidere, remota omni 25 publica excubia vel totius (k) potestatis inquietudine. Si vero, quod minime credimus, contra buius nostri precepti statuta quisquam (1) temerarius extilerit, sciat se compositurum auri purissimi libras centum, medietatem (m) palatio nostro et medietatem gregi sancte Cumane ecclesie. Ut autem verius credatur et diligentius ab omnibus 30 observetur, manu propria adnotatum anuli nostri impressione iussimus sigillari.

Signum serenissimi (M) Lotharii piissimi regis.

<sup>(</sup>a) C exibitione
(b) concedere omesso in C
(c) C concedente
(d) C et possidere
(e) C redditionibus
(f) B neque neque
(g) C magnave
(h) Omesso in C
(i) B set
(ii) C omnibus alifs
(k) B tocius
(l) C quisque
(m) B meditatem

Petrus qui et Amizo regius capellanus ad vicem Bruningi (\*)
episcopi et archicancellarii (b) recognovit.

Data pridie kal. iunii, anno dominice incarnationis .DCCCL. (0), regni vero Lotharii .xx., indictione .viii. Actum Papie. feliciter.

#### XVI.

950 giugno 4, Pavia.

Lotario re, dietro intervento del vescovo Rodolfo di Novara, dona ai canonici di S. Gaudenzio di Novara una terra nella stessa città e tre mansi, uno in Sazzago, altro in Garbagna e un terzo in Pernate, con particolare suo diploma donati al fedele Eriberto, morto combattendo per lui sotto le mura di Como. Questi, che era senza prole, prima di morire aveva pregato il sovrano di rinnovare, in suffragio della sua anima, la stessa concessione alla chiesa di S. Gaudenzio.

Originale, arch. Capitolare di S. Gaudenzio di Novara: Armadio D, teca 11, 11. 5 [A]. Copia cart. della fine del XVI secolo, ibid. coll'orig.

Bescape, Novaria seu de ecclesia Novariensi libri 2, p. 295 (La Novara sacra del vescovo Bescape tradottu in italiano da G. Ravizza, p. 292), cit. UGHELLI, Italia sacra, IV, 1° ed., 951, cit.; 2° ed., 697, cit. coll'a. 946. Francia, De Novariensi S. Gaudentii ecclesia, pp. 59-60, cit. Historiae patriae Monumenta, Charl. I, 166, n. c, ed. C. Gazzera, da A. Curlo, L'archivio di S. Gaudenzio di Novara in Bollettino stor. Subalpino, XIII, 172, n. 5, reg. Cf. Gingins-La-Sarraz, Les Hugonides, op. cit. IX, 231-32, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 33, 228, 229, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 99, nota 3, cit.; Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte, p. 260, cit.; Kehr, Italia pontificia, VI, pars II, 67, cit.; Schia-Parelli, Ricerche &c. V, 57, cit.

Il prete Paolo riconoscitore scrisse probabilmente di suo pugno l'intero diploma (cf. Ricerche &c. V, 74). Il dettato deve dipendere in gran parte dal diploma concesso ad Eriberto e da questo restituito alla cancelleria e annullato («incisum», cf. p. 288, r. 9), del quale il presente è una rinnovazione, ma per diverso destinatario; e poichè ha l'arenga del n. xi, possiamo supporre che il diploma per Eriberto e il n. xi per la chiesa di Trieste avessero particolari caratteri comuni e fossero, almeno in parte, dello stesso scrittore e dettatore. Nella recognitio l'«et» che congiunge i due verbi è espresso da

<sup>(</sup>a) BC Bruninci (q) B archicangellarii (c) In C stava prima DCCCCLX e fu raso x

un'asta innalzantesi con ghirigori intrecciati, e il signum recognitionis è ridotto a svolazzi, con corto e lieve ripiegamento ad arco, delle due ss di « ssi » (= subscripsi). Mancando l'indizione vi è incertezza se si debba assegnare al diploma l'anno 950 o il 949, corrispondente all'a. xix di regno (cf. Ricerche &c. V, 151); la formula di recognitio (cf. Ricerche &c. V, 64) ci induce a preferire il 950.

(C) \* In nomine sanctae individuaeque Trinitatis. divina ordinante clemencia rex. Si sanctis ac venerabilibus locis digna conferimus munera, animae nostre proficuum esse minime ambicimus (a). Quocirca omnium \* sanctae Dei Ecclesie fidelium no-5 strorumque presencium scilicet ac futurorum industria noverit, nos per nostri nos (a) precepti paginam contulisse quondam Heriberto sideli nostro aream unam terre iuris regni nostri infra Nova|riensem civitatem positam, que est [per] mensuram iustam iugis una, iuxta ipsius civitatis mercatum, cui coheret: ab una parte terra 10 Sancte Marfiae] est ab alia strada pulblica (b), a tser]cia terra Sanctae Mariae et terra | de cor ...., a quarta quo que (c) via publica; atque mansum unum iuris regni nostri in Saciago; in Carbania item mansum unum; in Brinate [etiam] (d) ma[nsum unum] (d), una cum ser[vis et an]cillis omnibusque rebus | mobilibus [et] immobilibus ad 15 ipsos integre pertinentibus. qui pro nostra fidelitate sub moenibus Cumane urbis spiritum exalavit vitae. is itaque filiorum prole orbatum se intuens, antequam ab hac luce | migrasset, nostram supliciter adivit clemenciam, de prelibatis terris et rebus cum suis omnibus pertinenciis preceptum sibi concessum nobis reddens et 20 supplicibus precibus nostram exorans celsitudinem, lut pro Dei amore animeque cius (e) remedio prelibatam aream terre, infra Novariensem civitatem iuxta mercatum positam, atque mansos tres, ut dictum est, iuris regni nostri, unum in Saciago, alterum [in Carbania, tercium in Brinate, cum suis omnibus pertinentiis, per nostri 25 precepti inviolatam paginam Deo sanctoque GAUDENTIO Novariensis episcopii concedere et largiri atque offerre studeremus, | ad usum et subsidium canonicorum presencium ac futurorum inibi Deo fa-

<sup>(</sup>a) Così A (b) Non si può restituire via, poiche del vocabolo scorgesi asta che si innalzava, (c) Guasto di circa venti lettere. (d) Probabile restituzione.

mulancium. Cuius dignis precibus assensum prebentes, et interveniente RODULFO venerabili episcopo pretaxate ecclesie | dilectoque fideli nostro, hoc nostrum preceptum, prout inste et legaliter possumus, concedimus (a), donamus, largimur atque offerimus Deo sanctoque Gaudentio supradictam aream terre et res iuris regni 5 nostri, sicut fuerunt per nostri precepti paginam iuris suprascripti quondam Heriberti, cum omnibus rebus et utriusque sexus familiis ad eas pertinentibus (b) in integrum, pariterque de prenominatis rebus incisum | preceptum paginam (c) nobis ab eodem oblatum, quatinus canonici presentes et futuri inibi Deo sanctoque Gaudencio 10 servientes prelibatas res cum suis omnibus pertinenciis ad partem ipsius eclesiae | habeant, teneant atque fruantur in perpetuum, omnium hominum vel partis nostrae rei publicae contradiccione re-Si qua igitur regni nostri magna parvaque persona presanctam ecclesiam eique famulantes canonicos de prelibatis 15 rebus inquietare aut disvestire presumpserit, aut in [a]liquo hanc nostri precepti paginam infringere temptaverit, | sciat se compositurum auri opti[mi] libras quinquaginta [pa]rti ipsius eclesie [v]el presdictis canosnicis inibi Deo fasmulantibus. Quod ut verius credat]ur [dili]gencsiu]sque ab om[nibus] | observetur, manu propria 20 roborantes anulo nostro subter iussimus insigniri.

\* Signum domni Lotharii (MF) piissimi regis. \*

\* Paulus presbiter ad vicem Bruningi episcopi archicangelarii (d) recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID)

Data pridie non. iun., anno (e) dominice incarnacionis .DCCCCL., regni 25 vero domni Lotharii piissimi regis .xvIIII. Actum Papie. feliciter, amen.

 <sup>(</sup>a) ccedimus senza segno abbreviativo.
 (b) Corretto da pertinentes
 (c) Così A
 (d) Così A; si intenda et archicancellarii
 (e) Il passo Data-anno è in lettere maiuscole, cf. Ricerche &c, V, 158.

# I DIPLOMI DI BERENGARIO II E ADALBERTO RE



## 951 gennaio 17, Pavia.

Berengario e Adalberto re, a preghiera dei vescovi Giseprando di Tortona e Guido di Modena, confermano al monastero di S. Sisto in Piacenza le corti Guastalla, Campo Miliacio, Cortenova, Sesto, Luzzara, Paludano, Villola e Pegognaga colle dipendenze, nonchè il monastero di Cotrebbia.

Originale, archivio di Stato in Parma: sezione diplomatica, sec. x [A]. Copia membr. del sec. XIII autenticata da « Alatrinus domni pape subdiaconus « et capellanus », arch. Capitolare di Parma: pergamena n. cmlxxvi [B]. Due copie membr. del sec. XIII da copia del not. Giacomo Capitoni 1227 novembre 8, arch. Segreto di Cremona: cod. A, n. 375 [C], e pergamene n. 2816 [D]. Copia 1359 marzo 6 in fasc. membr. con copia di privilegi per S. Sisto di Piacenza, c. 7 B, arch. di Stato in Parma: sezione diplom., sec. XII [E]. Copia in ms. membr. del sec. xv dell'arch. Gonzaga di Mantova: XLII, n. 4, c. 17; è copia di C [F]. Copia cart. sec. xvi nel ms. D 231 Inf., c. 79, bibl. Ambrosiana di Milano. CAMPI, m. 483, c. 219, bibl. Reale Palatina di Parma, cit. Copia cart. sec. XVII, Diplomi varii, A, III, 18, c. 185, bibl. Comunale di Siena. Copia cart. sec. XVII nel cod. A, IV, 18, c. 321, bibl. Quiriniana di Brescia. Copia cart. sec. XVIII, nel ms. X, C, 17, c. 4 B, bibl. Estense di Modena. Copia cart. sec. XVIII tra le Carte Muratoriane, sec. X, arch. di Stato Copia 1754 nel Transumptum omnium documentorum dell'arch. Capitolare di Parma, VII, par. 3º, c. 193, copia di B: arch. Capit. di Parma. TERRANEO, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 951, ms. bibl. Nazionale di Torino, estr. dal Muratori. Copia di Ippolito Cereda e copia del sec. XIX, che servi per l'ed. nel Codex. diplom. Langobardiae, da D, nell'arch. Comunale di Cremona.

C. SIGONII Historiarum de regno Italiae libri viginti, ed. 1732, coll. 413–14, estr. = Campi, Dell'historia eccl. di Piacenza, l, 266. Leibnitii Annales mperii occ. Brunsvicenses, II, 588, cit. Muratori, Antiq. Ital. V, 481, ed. da A; Annali, a. 951, cit. = Affò, Istoria di Guastalla, I, 321, n. xviii, ed. Poggiali, Memorie storiche di Piacenza, III, 173, datum, da A. Robolotti, Nota delle

pergamene Cremonesi avanti il mille, p. 552, cit.; Repertorio diplom. Cremonese, I, 15, n. 116, reg. Codex diplom. Langobardiae, col. 1011, n. DXCI, ed. ROBOLOTTI, da D. ASTEGIANO, Codex diplom. Cremonae, II, 62, n. 73, reg. e fonti. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 36; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 138-41, ed. L. Schiaparelli. Torelli, Regesto Mantovano, p. 17, n. 22, estr. da F. Cf. Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 186, nota 3, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 139, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 102, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1430.

È di scrittore che su già addetto alla cancelleria di Lotario, il quale esegui dei diplomi di Lotario il n. XIV per intero, e del n. V il protocollo, il testo e la signatio (cf. Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 98, 139 e Ricerche &c. V, 73). Il testo ripete quello del diploma di Ugo n. II per il medesimo destinatario; la forma «Piguniariuis» (cf. p. 292, r. 15), ricorre pure nel diploma di Rodolso 924 novembre 12 (D R, n. VIII), e da questo, che sorse si trovava in cancelleria per la conserma, deve probabilmente dipendere. Sembra usato il computo fiorentino. Le copie B-F hanno «.vI. kal. febr.».

(C) In nomine domini Dei aeterni. Berengarius et Adelbertus divina providente clementia reges. Si sacris ac venerabilibus locis temporalia atque transitoria concedimus, magnam apud Dominum remunerari in futuro nequaquam diffidimus. Quocirca noverit omnium fidelium sanctae Dei \* Aecclesiae nostrorumque presentium sci- 5 licet ac futurorum industria, Giseprandum sanctae Terdonensis aecclesiae episcopum (a) nec non Vuidonem sanctae Mutinensis sedis presulem (b) humiliter nostram exorasse celsitudinem, quatenus ut amorae (c) supernae remuneracionis per nostri precepti paginam | quoddam monasterium infra civitatem Placentinam (d) a beate videlicet memoriae 10 Angelberga imperatricae constructum et in honore sancti Sisti (e) hedificatum Bertae gloriosissimae abbatissae amitae nostrae cum omnibus suis pertinenciis (f) confirmare ac corroborare dignaremur, | simul quoque roborantes et in perpetuum concedentes eidem monasterio quasdam cortes, Vuardistalla scilicet, Campum Miliatio, Curte Nova, Pi- 15 guniariuis (g), Sexto, Lutiariam, Littora Paludiana, Villolae, cum adiacenciis eorum et omnia quecumque memorata imperatrix | institu-

<sup>(</sup>a) episcopum aggiunto dopo in carattere più piccolo e avvicinato. (b) La p corretta su altra lettera principiata. (c) Così A (d) La l corretta su r (e) s̄c̄i sissu rasura di altre lettere, che paiono sci: sembra che si fosse scritto s̄c̄i omettendo Sist (f) -nen- nell'interlineo. (g) La prima i corretta su e e -iuis su rasura; la forma orretta e primitiva era Piguniariam, come ha il diploma di Ugo.

tionis suae iudicati ubicumque eidem caenobio diffinivit ad habendum. Quorum petitionibus tota devotione faventes, id fieri annuimus, hoc nostrum preceptum scribi iubentes, per quod prelibatae Bertae abbatissae eundem monasterium confirmamus ac corroboramus, | quatenus in 5 sua sit potestate et dominio quousque vixerit et ibidem dominatrix et ordinatrix atque rectrix invigilet ac permaneat donec eius fuerit vita. per quod etiam iam prescripto venerabili loco (a) concedimus et confirmamus omnes res et possessiones | mobiles ac immobiles, tam per cartulas quamque extra cartulas vel cuiuscumque inscriptionis titulo 10 ad partem ipsius monasterii legibus adquisitas et adquirendas, seu quicquid per regum vel imperatorum antecessorum nostrorum precepta ad eundem sacrum | locum collatum; atque cellulam quandam que antiquitus Monasterium dicebatur non procul a Placentinae (b) urbe sitam, loco qui Capud Trebiae vocatur, in qua ecclesia apostolorum prin-15 cipis (c) dicata consistit, cum omnibus inibi pertinentibus, quemadmodum | Carlemannus (b) serenissimus rex antiquitus eandem cellulam cum universis suis appenditiis et pertinentiis eidem monasterio proprietario iure largitus est, prenominato venerabili loco per hoc nostrae regalis auctoritatis preceptum ex integro perdonamus, | largimur, con-20 sirmamus, modisque omnibus (d) corrobora[mu]s. familias quoque utriusque sexus et conditiones (b) cum curtibus et capellis earumque appenditiis, cum omnibus castellis, casis, vineis, campis, pascuis, pratis, silvis, salectis, sationibus, paludibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, | fluminibus, piscationibus, ripis, rupinis, montibus, collibus, 25 vallibus ac planiciebus, coltis et incoltis, divisis et indivisis, mercationibus, vectigalibus, districtionibus, servis et ancillis, aldiis et aldianis et cum omnibus ad eundem monasterium iuxste et legaliter respicientibus in integrum confirmamus, ita | videlicet, ut prelibata abbatissa Berta, quousque vixerit, hac nostra auctoritate (e) roborata de prescriptis 30 rebus eidem monasterio pertinentibus tam per preceptorum paginam, ut diximus, quamque aliarum instrumenta cartarum et adquisitis et adquirendis potestative omnium faciat (f) | magnarum parvarumque personarum molestatione remota. Si quis vero hanc nostram aucto-

<sup>(</sup>a) La 1 corretta su s (b) Così A (c) Si intenda aggiunto honore, come ha il diploma di Ugo. (d) om- corretto da co; si stava per scrivere corroboramus (e) La u corretta su altra lettera, che pare c non compiuta. (f) Si intenda faciat, omnium

ritatem violare temptaverit, centum quinquaginta libras auri optimi componere coga[t]ur, medietatem ka[m]erae nostrae et medietatem sepe fate Bertae abbatissae. Quod ut | verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis (2) roborantes de anulo nostro iussimus insigniri.

\* Signa domnorum (M F) (M F) Berengarii et Adelberti serenissimorum regum. \*

5

\* Ubertus cancellarius ad vicem Bruningi episcopi et archicancellarii recognovit et subscripsit. \* (SR) (SID).

Data .xvi. kalendis februarii, anno dominicae incarnationis .DCCCL., 10 regni vero domni Berengarii atque Adelberti piissimorum regum primo, indictione NONA. Actum Papiae Titinum (b). feliciter, AMEN.

#### II.

951 gennaio 23, Pavia.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento e petizione dei marchesi Odeberto e Maginfredo, concedono alla chiesa di Modena la districtio nei castelli « Aventus », Rovereto, Cittanova e « Isabardum », nonchè il teloneo e altri diritti e quanto poteva esigere il fisco fino al fiume Po.

SILLINGARDUS, Catalogus omnium episc. Mutinensium, p. 42, ed., forse dal-l'orig. [B] = UGHELLI, Italia sacra, II, 1\* ed. 129, 2\* ed. 104 = Origines Guelficae, I, 277 = MURATORI, Antichità Estensi, I, 134 sgg., 159 sgg. cit.; Antiq. Ital. VI, 40, cit.; Annali, a. 951, datum = Tiraboschi, Memorie storiche Modenesi, I, 77, cit. Cod. diplom. p. 121, n. c, ed. = Diritti della città di Modena sulle acque di Secchia, p. 106 sgg. cit., Sommario D, p. 8, ed. = Terraneo, La principessa Adelaide contessa di Torino con nuovi documenti illustrata, I, 204, cit. = Pessani, De' palazzi reali che sono stati nella città e territorio di Pavia, p. 121, cit. Cf. Fietz, Geschichte Berengar's II von Ivrea, p. 22, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 102, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1431.

L'originale fu già invano ricercato dal Muratori (cf. la lettera del Leib-NITZ al Muratori, 1711 marzo 20, e la risposta del Muratori, 1711 aprile 16, m Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie Mode-

(a, propriiss (b) Così A

nesi, ser. IV, vol. III, 152, 159). Al testo del SILLINGARDI, unica nostra fonte, possiamo introdurre con sicurezza alcune correzioni, poichè il medesimo formulario ricorre nel diploma di Ottone I 970 marzo 22 (DOI, n. 390). Sembra usato, come nel diploma precedente, il computo fiorentino. La stessa arenga si ha nei diplomi di Lotario nn. XI, XVI.

In nomine sanctae individuaeque Trinitatis. Berengarius et Adelbertus divina favente clementia reges. Si sanctis ac venerabilibus locis digna conferimus munera, animae nostrae proficuum esse minime ambigimus. Quocirca omnium fidelium sanctae Dei 5 Ecclesiae nostrorumque praesentium scilicet et futurorum comperiat universitas, qualiter pro Dei amore animaeque nostrae remedio atque interventu ac petitione Odeberti marchionis atque Maginfredi (a) comitis dilectorum nostrorum fidelium per hanc nostri praecepti auctoritatem, prout iuste et legaliter possumus, concedimus, 10 donamus atque largimur et offerimus ecclesiae Beati Geminiani Mutinensis episcopii (b), cui preest vir venerabilis Vido (c) episcopus nosterque dilectus fidelis, omnem districtum ab castris quod Aventus nominatur vel Rovereto sive Civitas Nova vel Isabardum, toloneum (d) quoque et curaturam et redhibitionem ipsius ripariae (e) et 15 ligaturam navium et quicquid pars publica inibi habere et exigere potest usque in fluvio Padi, tam infra aquam quam extra praedicta castra superius nominata, et praeter de Bondino ubi Piscaria dicitur, quod ius Sancti Sylvestri esse videtur, quatenus praetaxatus praesul Vido ipsius ecclesiae vicarius suique successores ad po-20 testatem (f) eiusdem ecclesiae habeant, in perpetuumque teneant, firmiterque possideant. praecipientes itaque iubemus, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, sculdaxio, seu quaelibet regni nostri magna parvaque persona praelibatam ecclesiam Mutinensis episcopii (g) suumque vicarium Vidonem praesulem eiusque suc-25 cessores de iam praenominatis rebus inquietare, molestare aut disvestire praesumat, sed in tranquilla quiete cuncta (h), sicut a nobis largita sunt et confirmata, perpetuo inviolata maneant et consistant, omnium hominum contradictione remota. Si quis

<sup>(</sup>a) Magnifredi (b) episcopi (c) La forma dell'orig. sarà stata Vuido, qui e in segnito. (d) toleneum (e) Il diploma ottoniano ha ripe (f) Il diploma ottoniano ha partem (g) Mutinensem episcopum (h) in tranquilla quietate

igitur, quod fieri non credimus, diabolica accensus protervia contra hoc nostrum preceptum ire tentaverit aut infringere praesumpserit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camere nostrae et medietatem praetaxatae ecclesiae suisque vicariis. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes annulo nostro subter iussimus insigniri.

Signa domnorum (M) (M) (a) Berengarii et Adelberti piissimorum regum.

Hubertus (b) cancellarius ad vicem Bruningi (c) episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi (d).

IO

Data<sup>(e)</sup> decimo die cal. feb., anno dominicae incarnationis .DCCCL. <sup>(f)</sup>, regni vero piissimi <sup>(g)</sup> Berengarii et Adelberti regum primo, indictione nona. Actum Papie. foeliciter, amen.

#### III.

951 settembre 22, Pavia.

Berengario e Adalberto re confermano al monastero del Senatore in Pavia i diplomi di imperatori e re, i possessi e i diritti.

Copia membr. not. 1413 agosto 30, archivio di Stato in Milano: Museo diplomatico, sec. x [B]. Bossi, Ms. 182, c. 586, R. biblioteca di Pavia, cit. Giulini, Ms. A.S, VIII, 24, c. 31, bibl. Ambrosiana, Milano, cit. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 951, estr. dal Muratori.

Fascicolo a stampa, 1673, contenente i privilegi per il monastero del Senatore in Pavia (copia arch. di Stato in Milano, col diploma di Federico I, 1167 aprile 19), da B. Mabillon, Museum Italicum, I (1687), 218, cit. Muratori, Antiq. Ital. V, 963, ed. da B; Annali, a. 951, datum = Giulini, Memorie spettanti alla città e campagna di Milano, I (Milano, 1854), 524–26, cit. Robolini, Notizie appartenenti alla storia della sua patria, II, 220–22, cit. Codex diplom. Langobardiae, col. 1017, n. DXCV, ed. Porro-Lambertenghi, da B. Lanzani, Le concessioni immunitarie a favore dei monasteri Pavesi, op. cit. p. 41, cit. Cf. Fietz, Geschichte Berengar's II von Ivrea, p. 25, nota 7, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 195, nota 1, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 103, cit.; Kehr, Italia pontificia, VI, pars. 1ª, p. 217, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1432.

<sup>(</sup>a) signa dominorum... (b) Rubertus (c) Burningi (d) et subscripsi *omesso*. (e) datum (f) 950 (g) Forse l'orig. aveva domni

La copia B è stata ricavata « ab autentico privilegio regali, signato si-«gnis regum in quo adhuc aparent sigilli vestigia». Dalla forma del monogramma di Adalberto parrebbe che nell'originale almeno la signatio fosse dello scrittore del n. vii. Il testo deve dipendere in gran parte dai diplomi anteriori ricordati nella narratio, dei quali nessuno ci è pervenuto. Si hanno però alcuni dubbi che possa essere qua e colà leggermente interpolato. La redazione dell'arenga e della narratio non ha nulla di irregolare, ma non è piana come in altri diplomi. Scorretta è la formula di immunità e si veda specialmente il passo «in mansiones eiusdem monasterii introeundas» (cf. p. 299, r. 2); è la formula del tipo Lodoviciano (cf. Ricerche &c. V, 104 sgg.) e deve dipendere da un diploma precedente; si confronti colla medesima nei diplomi degli stessi sovrani nn. v e viii. Il passo riguardante i privilegi pontifici nonchè il divieto di celebrare messe senza invito della badessa (cf. p. 299, rr. 12-5), e per il modo di inserzione e per il contenuto, fa sospettare che possa essere interpolato; però risulta che il monastero dipendeva direttamente dalla santa Sede (cf. Kehr, op. cit. VI, pars 12, pp. 216-17) e si ricordi il corrispondente passo nei diplomi di Enrico III, 1054 febbraio 19, e Federico I, 1161 aprile 19 (STUMPF, nn. 2450 e 3903): « Nec Papiensis epi-« scopus . . . aliquam molestiam inferat, nec causa celebrandi aliqua officia intra « teneatur monasterium seu sacratione eius, verum etiam aliquam subiectionem « exquirere, nisi supradicte abbatisse aut successorum eius peticione aliquo « modo presumat » (STUMPF, 11. 3903). Occorrerebbe poter esaminare tutto il materiale documentario del monastero per eliminare ogni dubbio storico e diplomatico. Il testo da «imprimis ecclesias...» a «dictaverit» (cf. p. 299, r. 18-p. 300, r. 17) è ripetuto letteralmente nel diploma, pervenutoci in originale (1), di Federico I 1161 aprile 19 (STUMPF, n. 3903). Il contenuto del passo da « figere » a « una cum ripariis » (cf. p. 300, rr. 18-28) trova pure riscontro e per i due guadi di pesca nel Po il dettato è uguale - nei due citati diplomi di Enrico III e di Federico I. La clausola dell'elezione della badessa è inserta irregolarmente tra la minatio e la corroboratio, ma una simile irregolarità presenta pure il diploma n. VIII originale. Ricorrendo al diploma originale di Federico I possiamo dare i nomi di località in una forma più corretta [F]. Mano del xv-xvi secolo fece alla nostra copia alcune correzioni e aggiunte (vedansi le note).

In nomine domini nostri Iesu (a) Christi Dei eterni. Berengarius et Adelbertus gratia Dei reges. Regali convenit excellencie, ut ecclesiarum Dei sanctimonialium feminarum utilitatibus benignitatis sue munere foveat, quia si talibus semper studeat ne-

Diplomi di Ugo &c.

<sup>(</sup>a) Yesu

<sup>(1)</sup> Cf. SIMONSFELD in Sitzungsbe- der Wissenschaften, philos.-philol. und richte der Kön. Bayerischen Akademie hist. Klasse, 1905, p. 717.

gociis, procul dubio et temporalem exiget mercedem et eternam vitam facilius (a) obtinebit. Idcirco omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presencium silicet (b) et futurorum noverit industria, qualiter (c) Hermengarda venerabilis abbatissa de çenobio Senatoris, quod est constructum in honore beatissime Dei geni- 5 tricis semperque virginis Marie, una cum ipsa congregatione ibidem Deo famulante [detulerunt] (d) per legatos suos obtutibus nostris recolende memorie Lotharii augusti Ludoici quoque piissimi imperatoris seu et Karoli Magni regis (1) et Berengarii excellentissimi imperatoris (2) Hugonis silicet atque Lotharii sacratissimorum 10 regum (3) precepta, in quibus continebatur, qualiter predictum monasterium, constructum infra menia civitatis Papie, cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus ac familiis ibidem pertinentibus sub sua receperunt immunitatis tuitione, atque omni remota inquietudine semper secure manere concesserunt, petentes humili 15 prece, ut quod ipsi a longe positi pie fecerunt, nos presencialiter pro eterna remuneratione ad ipsum cenobium augmentare studeremus. Quarum precibus ob divini cultus amorem et cuncte (e) congregationis (f) sanctimonialium (g) augmentum et quietudinem libentissime annuentes, predictum monasterium cum omnibus homi- 20 nibus et rebus ad se pertinentibus vel aspicientibus sub nostra suscepimus defensione et immunitatis tuitione (h). precipientes ergo iubemus, ut nullus iudex (i) publicus vel quispiam ex iudiciaria potestate vel alia (k) quelibet persona in prefato monasterio seu in rebus vel possessionibus quas moderno vel prisco tempore 25 tam per donationes regum reginarumque vel ceterorum sancte Dei ecclesie fidelium quamque et per iudicia legaliter evindicata in quibuslibet territoriis infra ditionem regni nostri possideat vel etiam

<sup>(</sup>a) felicius (b) silicet aggiunto nell'interlineo da altra mano. (c) qualiter molto guasto e di lettura incerta. (d) Tentativo di restituzione. (e) aunate (f) congrega- su rasura e di altra mano. (g) sanctimonie (h) La prima t su rasura; la seconda t su rasura di s e di altra mano, che ricalcò pure ui-i (i) i maiuscola corretta su i minuscola; la x aggiunta dopo da altra mano. (k) Mano posteriore, corresse ulla

<sup>(1)</sup> Diplomi perduti di Lotario I, Lodovico II e Carlomanno; cf. MÜHLBA-CHER-LECHNER, Reg. nn. 302, 303, 304.

<sup>(2)</sup> Diploma perduto; cf. I diplomi di Berengario I, p. 425, n. 47.

<sup>(3)</sup> Diploma perduto.

deinceps in iure ipsius sancti loci voluerit divina pietas augeri ad (a) causas audiendas vel freda (b) exigenda aut in mansiones eiusdem monasterii introeundas vel paratas faciendas aut fideiussores tollendos vel ulla telonea aut (c) ripaticum exigendum seu homines ipsius 5 çenobii tam ingenuos (d) quam servos distringendos (e) vel ullas publicas querimonie compositiones ullatenus requirendas nostris et futuris temporibus ingredi audeat vel ea que supra memorata sunt (f) penitus exigere presumat, sed liceat Deo dicate Hermengarde abbatisse una cum suis successoribus prefatum monasterium cum 10 omnibus rebus ibidem aspicientibus sub tuitionis atque immunitatis nostre defensione remota tocius potestatis inquietudine quieto ordine possidere, simulque (g) Romane urbis pontificum privilegia inconcusso iure persistere, silicet ut in predicto çenobio nullus quoquam tempore presul nec missarum celebrare solemnia vel quamlibet sibi in eo vendicare, nisi ab eiusdem loci abbatissa invitatus advenerit, temere audeat potestatem, nunc et futuris temporibus ditione regia sanctimus. insuper etiam confirmamus eidem sancto loco, quietissimo iure possidere sub eadem immunitate, imprimis (h) ecclesias et casas et ortos infra Ticinensem civitatem, et de foris reliquas 20 quoque res inde pertinentes infra regnum nostrum coniacentes (i), videlicet curtem (i) que vocatur Proletia (k) (1) cum alpe de la Musia (l) et cum omni reliqua integritate sua cum piscaria et porto, curtem etiam Nesci (m), que est super lacum Cumacinum (n), cum omni sua integritate, curtem Madina cum omni sua integritate seu obse-25 quio quod umquam (o) ad partem publicam facere consuevit vel ibi facere visa est, curtem Cannevese (p) cum castro quod dicitur Ripa Rupta (9) et cum omni sua pertinencia, curtem Solariolo cum acpella Sancti Iohannis in Monteferrado (r) cum sua pertinencia, curtem Caselle cum castro et cum omni sua pertinencia, ita ut 30 de ipso castro tolloneum (s) nullus exigat nec districtum aliqua pu-

<sup>(</sup>a) ad omesso. (b) froda (c) aut  $su\ rasura$ . (d) ingennuos (e) distraendos (f) supramemoratas,  $corretto\ da$  supranominatas (g) -que  $aggiunto\ dopo\ da\ altra\ mano$ . (h) imprimis  $aggiunto\ nell'interl.\ da\ altra\ mano$ . (i) coniace- $su\ rasura$ . (j) curte (k) F Porlicia (l) F alpe in Camusia (m) F Nes (n) F Cumatinum (o)  $Cosi\ F$ ; B quodumque (p) F Kaneveisa (q) B Rippa Rupta F Rupta Ripa (r) F Mouteferrato (s) F teloneum

<sup>(</sup>t) La corte di Porlezza sarebbe gario I, nell'a. 908. Cf. I diplomi di stata donata al monasterio da Beren-

blica potestas ibi faciat, sed tantum ministralis (a) vel missi ipsius abbatisse, que ibi modo est vel pro tempore fuerit, cortes Casale et Salle cum Sancto Ilario (b) et castro quod dicitur Vigueria cum omnibus illarum pertinenciis, tolloneis (c) etiam vel districtis, curtem Sarmadas cum Semenia et Putheo (d) Salso et cum omnibus 5 earum integritatibus, curtem Rioniclo (e) que dicitur Massa (f) Damiani cum omnibus suis pertinenciis, curtem Ville que dicitur Pampaniana (g) cum omni sua pertinencia, curtem Laurenciaco (h) cum omni sua pertinencia, aldionibus et aldiabus, curtem Codenna in finibus Veronensis(i) cum omni sua pertinencia, Gambariana (i) cum 10 omni sua pertinencia; adeo ut prescriptas res (k) cum omnibus earum integritatibus et pertinenciis prescripta abbatissa successoresque eius que pro tempore fuerint teneant et secundum loci utilitatem spectent (1), et specialiter naves et portu et que necessaria sunt per lacum Luanas (m) potestative et absque ulla inquietudine vel deten- 15 tatione vel ulla publica exactione vel nabulo (n) discurrere vel figere (o) liceat, et ubicumque utilitas dictaverit, in portu Cumatio vel ipsius loci ripparias, ubicumque necessitas fuerit, figere (p) absque redditu<sup>(q)</sup> ac consistere quoquam tempore confirmamus. verum etiam concedimus in prefato cenobio sub eadem nostre immuni- 20 tatis tuitione ad incidendum omnia ligna in silva nostra Carbonaria et in gaio nostro similiter ad tollendas arbores ubicumque illis aliqua oportunitas (r) aut necessitas fuerit; nec non etiam confirmamus ad ipsum monasterium duo vada ad piscandum in flumine Padi (6): unum dicitur Accerri (1), de fine Caput Lactis usque in 25 fluvium (u) Corione, simul cum rippariis; alterum vero in Kallendasco (v), de fine Caput Caridis (x) usque in (y) Caput Hominis de subtus, una cum rippariis ex quibus pars eiusdem monasterii antecessorum nostrorum firmitatem habere videtur. Si quis vero nostris aut futuris temporibus contra hoc nostre firmitatis prece- 30

<sup>(</sup>a) F ministerialis (b) F curtem etiam Casale cum Sala er Sancto Hilario (c) F teloneis (d) F Puteo (e) F Rionigro (f) F Masa (g) F curtem que dicitur Villa Panpannana (h) F Laurentiago (i) Cosi B; F Verone (j) F Gambarana (k) res in B aggiunta nell' interlineo da altra mano. (l) B spectet F contractent (m) F Duanascum (n) vel nabulo non si ha in F (o) Cosi F; B exigere (p) F figere naves (q) Cosi F; B obdictu (r) B opornitas (s) F Pado (t) F Acerru (u) F fluvio (v) F Kalendasco (x) F Karridi (y) F usque in finem

ptum ire et in rebus iam dicti monasterii aliquas violencias quolibet modo inferre presumpserit, noverit se compositurum auri optimi libras centum, medietatem palacio nostro et medietatem ad partem iam dicti monasterii. de eligendis quoque in eodem monasterio abbatissis iuxta normam sancte regule vel quemadmodum a predecessoribus nostris inibi concessum est, ita sanctimus, ut omni tempore absque ullius controversia ex proprio sue congregationis sinu, cum necessitas pulsaverit, eam, quam dignam reperierint, licenciam eligendi ac ordinandi habeant abbatissam. Et ut hec nostre largitatis concessio pleniorem in Dei nomine obtineat firmitatem, hoc idem preceptum propriis manibus confirmavimus et anuli (a) nostri impressione iussimus sigillari.

Signa serenissimorum (b) (M M) Berengarii et Adelberti regum.

Hubertus cancellarius (c) ad vicem Bruningi (d) episcopi et ar-15 chicancellarii (e) recognovit et subscripsit (f).

Data decimo kalendarum (g) octobris, anno dominice incarnationis (h) noningesimo quinquagesimo primo (i), regni vero domni (k) Berengarii et Adelberti regum primo, inditione decima. Actum Papie. in Dei nomine feliciter (l), amen.

# IV.

951 settembre 26, S. Marino.

Berengario e Adelberto re confermano al monastero di S. Vincenzo al Volturno i diplomi, i possessi e i diritti.

Chronicon Vulturnense, ms. membr. sec. XII, bibl. Vaticana, ms. Barberini lat. 2724, c. 174(1) [B].

Muratori, Rer. Ital. Script. 1, par. 2<sup>a</sup>, 428, estr., da B; Annali, a. 951, datum = Collectanea instrumentorum . . . comitum Valpergiae de Masino, I. Leibniti Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 610-11, estr. Cf. Fietz, Geschichte Berengar's II von Ivrea, p. 25, nota 8, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse,

(a) anulli (b) seressimorum (c) canzellarius (d) Brunnici (e) arcicançellarii (f) et subscripsit omesso. (g) kallendarum (h) B aggiunge domini (i) Nell'originale l'anno doveva essere in numeri romani. (k) domini (l) B ha feliciter in dei nomine

(1) Per la miniatura che precede il Chronicon Vulturnense nel Buldiploma, cf. Muñoz, Le miniature del lettino dell'Ist. stor. Ital. n. 30, p. 84.

p. 195, nota I, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino,
 p. 103, cit.; BRESSLAU, Urkundenlehre, 2 Aufl. I, 397, nota 3. cit.
 Regesto: Böhmer, n. 1433.

La recognitio, come argomentiamo dai due ss del compendio per « sub-« scripsi » riprodotti in B, doveva essere della mano che scrisse la medesima formula in altri diplomi (i nn. XII, XIV, XVI), probabilmente del riconoscitore. Il testo è una ripetizione di quello del diploma di Ugo e Lotario n. LIX. Il passo che il nostro ha in più: « et in Pinne – in Musano » (p. 303, rr. 8–9), ricompare nei diplomi di Ottone I 962 agosto 22 e 968 giugno 30 (D O I, nn. 245, 359); il monastero di Musano era già in possesso di S. Vincenzo al Volturno nel 944 (JAFFÈ-LOEWENFELD, Reg., n. 3625). Questo passo e il ricordo del monastero di S. Maria in Sano (p. 303, r. 12) si trovano pure nel diploma di Ottone Il 981 luglio 7 (D O II, n. 251). Fu già osservato (cf. Bresslau, op. cit.) che se il diploma è stato datato da S. Marino, come è probabile, bisogna supporre che tra gli elementi cronologici e il luogo non vi sia concordanza; Berengario era ancora a Pavia il 22 settembre (vedi diploma precedente) e non sembra che potesse trovarsi a S. Marino quattrogiorni dopo.

In nomine domini (a) Dei eterni. Berengarius et Adelbertus divina providente clementia reges. Si iustis petitionibus nostrorum fidelium aures nostre pietatis inclinamus, ad statum regni nostri proficere nequaquam ambigimus. Quocirca omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presentium scilicet ac futurorum univer- 5 sitas noverit, qualiter quidam abbas nomine Leo cenobii Christi martyris Vincentii, sito in finibus Beneventanis, nostram adiens celsitudinem detulit nobis precepta precessorum nostrorum imperatorum et regum ac parentum nostrorum, videlicet Desiderii, Caroli, Ludovici atque Lotharii (b) et Hugonis et Lotharii, per que contulerunt ex suis rebus 10 in prefatum monasterium ac confirmaverunt res et possessiones ibi a principibus, ducibus reliquisque fidelibus collatas; unde prefatus abbas nostram exoravit elementiam, ut eadem precepta ac legales scriptiones nec non predia per diversos fines regni Italici coniacentia eidem cenobio collata per nostre confirmationis preceptum in prefatum vene- 15 rabilem locum confirmaremus. Cuius petitionibus faventes, pro Dei amore animarumque nostrarum remedio per hoc nostre confirmationis preceptum, prout iuste et legaliter possumus, confirmamus ac penitus corroboramus in predicto cenobio Christi martyris Vincentii omnia

<sup>(</sup>a) In nomine domini in lettere maiuscole. (b) La h nell'interlineo.

precepta precessorum nostrorum imperatorum et regum seu parentum nostrorum, videlicet Desiderii, Caroli, Ludovici atque Lotharii et Hugonis et Lotharii, verum etiam omnes res et possessiones per diversos fines regni Italici positas, per eadem precepta 5 vel quolibet legalis titulo scriptionis a principibus, ducibus reliquisque fidelibus ibidem collatas, nec non monasteria et cellas inferius nominatas: monasterium siquidem in honore beati Petri apostoli constructum in loco Trite, territorio Balvense; et in Pinne cellam unam que vocatur Sancta Maria in Musano; in Aprutio cellam unam in 10 loco qui vocatur Arole; item Sancta Maria in Duas Basilicas; item monasterium Beati Petri apostoli positum iuxta fluvium Sabbati, territorio Beneventano; sed et monasterium Sancte Dei genitricis Marie n loco Sano; monasterium quoque domini nostri Iesu Christi, quod positum est in Alife; nec non et monasterium Sancti Georgii, quod 15 positum est in Salerno; seu et monasterium Sancte Marie in territorio Marsicano, quod situm est in loco Apinianici; una cum castris, cappellis, titulis, casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, piscariis, molendinis, aquis aquarumque decursibus, servis et ancillis ad prelibatum monasterium respicientibus in integrum Christi 20 videlicet martyris Vincentii, quod positum est in finibus Beneventanis. statuimus insuper hac nostra preceptali auctoritate decrevimus, ut, si aliqua intentio orta fuerit de rebus et familiis eiusdem monasterii, liceat advocatorem suum per inquisitionem circa manentium liberorum hominum, sicut lex habet, hoc definire, et cum definitum fuerit, tunc 25 demum ipsas res et familias pars predicti cenobii nostra preceptali auctoritate habeat atque possideat iure quieto. recipimus preterea pretaxatum monasterium cum omnibus pretaxatis monasteriis ac cellis, rebus quoque ac familiis ibidem aspicientibus, una cum fratribus ac monachis ibidem Deo famulantibus sub nostre tuitionis munburdum, 30 statuentes ut abbates et prepositi eiusdem loci iuxta priscam consuetudinem ad communem utilitatem fratrum sua disponant absque alicuius contradictione. precipientes itaque iubemus, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, castaldeus, seu quelibet regni nostri magna parvaque persona res predicti monasterii invadere seu homines (a) li-35 beros et servos distringere, pignorare seu molestare audeat absque legali iudicio, neque pensionem ab eis iniuste exigere presumat. Si quis igitur huius nostri precepti confirmationem seu munburdi tuitionem aliquando infringere conatus fuerit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camere nostre et medietatem parti predicti monasterii. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus obser- 5 vetur, manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri iussimus.

Signa (a) domnorum (M) (M) (b) Berengarii et Adelberti regum.

Hubertus cancellarius ad vicem Bruningi episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.

Data .vi.º kal. octob., anno dominice incarnationis .dccccli., regni 10 vero domni Berengarii atque Adelberti piissimorum regum primo, indictione .x.ª. Actum in plebe Sancti Marini. in Dei nomine, feliciter.

# V.

# (952) marzo 12.

Berengario e Adalberto re confermano al monastero di S. Antimo i diplomi, i possessi e i diritti.

Originale, archivio di Stato in Siena: Pergamene Bichi, D H-1, n. 3 [A]. Copia cart. sec. XVIII nello «Spoglio delle pergamene Bichi-Borghesi», 923-1300, I, ibid. Copia cart. sec. XVIII, ms. B, VI, 10, c. 23 B, bibl. Comunale di Siena.

Dümmler, Italienische Königsurkunden des zehnten Jahrhunderts nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, XV, 365, n. III, da copia di A eseguita dal conte Scipione Bichi-Borghesi. Pflugk-Harttung, Iter Italicum, p. 181, n. 69, reg. Canestrelli, Ricerche storiche ed artistiche intorno all'abbazia di S. Antimo nel Bullettino Senese di storia patria, IV, 72, n. 1, ed. da A; Storia dell'abbazia di S. Antimo, ibid. XVIII, 91, cit. Lisini, Inventario delle pergamene conservate nel Diplomatico del R. Archivio di Stato in Siena, p. 33, reg. Schneider, Regestum Senense, I, 6, n. 14, reg. Cf. Kehr, Italia pontificia, III, 248, cit.; Bresslau, Urkundenlehre, I, 2 Aufl., 397, nota 5, cit.; Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 340, cit.

Una mano scrisse la prima parte, fino a « nostri habere » (cf. p. 306, r. 8) ed una seconda il rimanente; sono entrambe sconosciute, ma usano

(a) signum (b) In B i monogrammi sono segnati doro regum

un carattere affine e che presenta somiglianze con quello dello scrittore del diploma n. vii (cf. Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 52, 98). Il testo dipende indubbiamente, almeno in parte, dai diplomi precedenti confermati e andati perduti; è molto scorretto. La formula di immunità è del tipo Lodoviciano. Si può essere incerti se datare il documento coll'a. 951 o col 952: il nome dell'arcicancelliere Brunengo fa escludere una data posteriore; considerando però che il cancelliere « Iohannes » (il quale nel presente non porta ancora titolo ufficiale) riconosce tutti i diplomi dal 9 settembre 952 al 23 marzo 954 senza interruzione, sembra potersi dedurre che egli fosse solo in carica, allo stesso modo che il cancelliere « Hubertus » è il solo riconoscitore prima e dopo di lui; e in conseguenza il nostro diploma non potrebbe essere che del 952. La pergamena è assai danneggiata, nè giovano le copie per la restituzione del testo.

(C) In nomine sanctae et individue Trinitatis. Berengarius et Adalbertus Dei gratia reges. Noverit omnium fidelium (a) nostrorum praesencium ac futurorum solercia, \* qualiter Betto abbas petiit nostram celsitudinem, quatenus pro Dei amore nostrarumque 5 animarum remedio nec non pro peticione monachorum grege beati sancti Antimi, | qui est situs in finibus Clusensis locum qui vocatur Inter Valles, nostrae serenitati obtulerunt praecepta pie recordacionis imperatorum Karoli (1) scilicet et Ludovuici (2) seu Lotharii (3) atque Ludovuici (4), quas (b) idem piissimi augusti antecessores 10 nostri in qua invenimus confirmationem et stabilitatem temporibus | Tao olim abbas nec non et Tanimundo abbas praefatum monasterium construxerunt et ibi Deo famulancium fraterna monachorum adgregaverunt | congregatio et postea ipsis imperatoribus per eorum preceptis confirmaverunt ipsum sanctum cenubium et res 15 ad eum pertinentes vel quo in futuro a Deo timentium ibi date | aut contulte (b) essent cum omnibus sibi iuste aspicientibus sub suo nomine et defensione per eadem (b) auctoritatem consistere fecisset; ob rei tamen firmitatem postulavit nobis idem abba | Betto ut paterne auctoritati (c) hanc quoque nostra superaderemus. Cuius pe-

<sup>(</sup>a) La seconda i corretta su e (b) Così A (c) L'ultima i pare corretta su e

<sup>(1)</sup> Diploma perduto di Carlo Magno; cf. Mühlbacher-Lechner, Reg. n. 30.

<sup>(2)</sup> Diploma perduto di Lodovico il Pio; cf. Mühlbacher-Lechner, Reg. n. 31; vedasi pure il diploma interpo-

lato di Lodovico il Pio 814 dicembre 29 (MÜHLBACHER, n. 559 (540)).

<sup>(3)</sup> Diploma perduto di Lotario I; cf. MÜHLBACHER-LECHNER, n. 32.

<sup>(4)</sup> Diploma perduto di Lodovico II; cf. MÜHLBACHER-LECHNER, n. 33.

ticionem iustam hac rationabilem esse cernentes, constituimus eis cortes duas Andrina qui (a) est in comitatu | Senensis (a), alia curte est in comitatu Cluse, qui nominatur Valle Fabrica, cum omnibus pertinentiis earum. precipiendis (a) ergo iubemus, ut nullus iudex puplicus, neque quis libet ex iudicaria (a) potestate aut aliquid 5 ex fidelibus nostris in cellulas aut aecclesias vel cortes aut loca vel agros seu reliquas possessiones predicti monasterii, | quas moderno tempore iuste et legaliter infra diccionem imperii nostri habere vel possidere videtur, vel ea que deinceps in iure ipsius sancti loci voluerit divina pietas | augeri, ad causas adiendas (b) vel freda 10 aut tributa exigenda aut mansiones vel paradas faciendas aut fideiussores tollendos aut homines ipsius monasterii tam ingenuos quamque servos super terram ipsius commanentes distringendos nec ullas redibiiciones (a) aut inlicitas occasiones requirendas ullo umquam tempore ingredi audeat, vel ea que supra memorata sunt penitus 15 exigere | presummat (a), et quicquid exinde ius fisci exigere poterit, totum nos pro eterna (c) remuneratione eidem concedimus monasterio, ut in alimonia peuperum (d) et stipendia monachorum ibidem Deo famulantium | proficiat in augmentum, vel sicut in eorum privilegium quod ad Stefanum papam factum esse cernitur (1), vel 20 confirmaciones regum declarantur esse in monasterio ad ipsa casa Dei (e) iure firmissimum roboratum; sed liceat memorato | abbate cum predicta congregatione eorumque successoribus res predicti monasterii et cum omnibus ad se iuste et legaliter pertinentes summinitatis (f) nostre defensione quieto ordine possidere. propter precipimus iusta impe|rialis anticessorum (a) nostrorum et nostra preceptione (g) atque imperialis confirmatione, ut, ubicumque conquestio ex hoc devenerit, ac nostra auctoritate bonorum hominum adhibeatur, [qui rei veritatem inquirant, et quicquid de] | (h) sua iusticia visum fuerit pertinere, mox restituatur, nec non et 30

<sup>(</sup>a) Così A (b) S'intenda audiendas (c) eterna eterna (d) Così A, colla prima u (v) su altra lettera principiata. (e) Dei Dei (f) Così A; intendasi sub immunitatis (g) -io- corretto su a (h) Probabile restituzione secondo il consueto formulario.

<sup>(1)</sup> Bolla perduta di Stefano VII (929-31); cf. Kehr, Italia pontificia, III, 248, n. \*3.

libell[a . . . . ] (a) decess[orum] c[o]mmutationesque iniuste et inrocionabiliter (b) annihilentur et disrumpantur (c); [et ipsi avocatores vel decem] | (d) liberi homines, qui tutelam ipsius monasterii qui per (b) tempore (e) gerere debent (f), concedimus, ut nec ipsi in exce-5 ptitum pergant, nec excubias publicas faciant, et nullus de iudicalia p[otestate eos distringat,] (g) et nulla mallatura, quod est tortum, a parte prefati avocatores seu et ad ipsi decem homines de parte ipsius monasterii quislibet querere adeat (h), et (i) videlicet ordine, ut qu[ando ipsi prefati avocatores](j) seu ipsi iam prefati decem homi-10 nes utiles fuerunt (b), sub nostra defensione (e) cum omnibus eorum pertinentiis consistant, et si quando ipsi avocatores vel ipsi homines ab eadem utilitsate ..... sub nostraj(k) | simili defensione alii in eorum restituantur locis; et quando quidem divina vocatione supradicto abbate vel successores eius de hac luce migraverint (1), 15 quamdiu ipsi (m) monach[i inter se talem invenire potuerint] (n) qui eos secundum regulam sancti Benedicti regere valeat, licentiam habeant eligendi abbatem; ipsi quoque, si nobis Dominus pacem dederit, nullis partibus declinent (o) nisi n[ostris et in benefi]cio (p) nostro, nobis nostrisque successoribus deserviant, sicuti, 20 antequam in beneficio dat[um est], (4) antecessores eorum quondam Tao (r), Tanimundo et Apolinaris (s) abbatibus fecerunt, quatenus [pro nobis et] (t) coniuge proleque nostra et pro stabilitate ac totius (u) imperii nostri iugiter Domini misecord[iam (v) exorare illos delectet](v). Hanc nostram auctoritatem et confirmationem imperiali iussione 25 [i]n (x) a[liquo si quis temp]|tare (y) presumpserit, sciat se penam damnandi monitas (b) plenam triginta libras argenti. [Et ut h]ec

<sup>(</sup>a) Guasto di dieci o dodici lettere. (b) Così A (c) La i pare aggiunta dopo da prima mano. (d) Guasto di circa venticinque lettere; tentativo di restituzione, cf. r. 7. (e) La o corretta su altra o ripiena. (f) La seconda e corretta su altra lettera. (g) Tentativo di restituzione,. (h) Si intenda audeat (i) Si intenda eo (j) Guasto di circa venticinque lettere; tentativo di restituzione. (k) Guasto di circa venticinque lettere. (l) La n aggiunta nell'interlineo. (m) Avanti ipsi rasura o corrosione di due lettere, forse ut (n) Guasto di circa venticinque lettere; tentativo di restituzione. (o) La i corretta su a (p) Guasto di circa ventiqualtro lettere; tentativo di restituzione. (q) Guasto di circa sei lettere; probabile restituzione. (r) La o pare corretta su a (s) La prima i corretta su o (t) Probabile restituzione. (u) Abbreviato t con lineetta soprascritta. (v) Si intenda misericordiam (x) La lettura n a è sicura; e avanti si scorge un'asta, come i (y) Tentativo di restituzione.

auctoritas pleniorem in Dei nomine optineat vigorem et a fidelibus sancte Dei aecclesie et nostris [per futura tempora] (a) verius (b) credatur et diligentius observetur, eam manu propria subter firmavimus et anuli nostri inpressione signari iussimus.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Berengarii et Adelberti 5 regum. \*

\* Iohannes iussu reg[um] ad vicem Burningi episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi \* (S R) (S I D).

Data quarto id. mar., anno dominice incar[na]tionis .DCCCCL[II., re]g[ni vero Beren]garii et Adelberti reg[um .II., indictione .x....]. 10

## VI.

952 settembre 9, Pavia.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento del vescovo Brunengo d'Asti, confermano al monastero di Azzano del Tanaro tutti i possessi e inoltre gli concedono un tratto delle due rive del fiume Tanaro.

Copia membr. 1312 gennaio 12 del notaio «Franciscus Botegius», munita del sigillo della curia vesc. di Asti, presso l'arch. del R. Economato, Torino: scaffale xv, Monastero di S. Bartolomeo di Azzano del Tanaro, busta 13 [B]. Copia cart. sec. xvII, Torino, Arch. di Stato: Azzano, Regolari di qua dai Monti. Mazzo 2p.mo, da B. Copia cart. sec. xvIII, inserta in diploma di Lodovico re di Francia e di Napoli, 1502 agosto; questo diploma fu confermato da Emanuele Filiberto il 9 febbraio 1576: ibid., da B [C]. Copia cart. sec. XVIII: ibid., pare ricavata da C. Copia cart. 1765 gennaio 8, del notaio Gio. Domenico Schialva, di B e C in Documenta monasterii sub titulo S. Bartolomei de Axano, presso la R. Deputazione di Storia patria, Torino: Carte Soleri, vol. V; e nel vol. XXIV Miscellanea, n. 6. Copia cart. sec. XVIII in Della Chiesa, Descrizione del Piemonte, I, 281, Ms. 882; e I, 273 B, Ms. 173, Bibl. di S. M. in Torino. Regestum, repertorium et index omnium documentorum... in Archivio monasterii S. Bartholomei Astensis, 1728, Torino, Arch. di Stato: S. Bartolomeo di Azzano, I; alle pp. 2-3 sono registrate diverse copie del diploma. TERRANEO, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 952, ms. bibl. Nazionale di Torino, dal Guichenon e dal Muratori. Copia sec. XIX in Miscellanea patria, 157, n. 22, bibl. Reale in Torino, dal Della Chiesa, ms. cit. 173, bibl. di S. M. in Torino.

(a) Probabile restituzione. (b) verius su rasura.

AB ECCLESIA S. R. E. cardin,, archiep., episc. et abb. Pedemontane regionis chron. historia, p. 162, cit. Guichenon, Bibl. Sebusiana in Hoffmann, Nova scriptorum collectio, I, 182, estr., pare da B. Leibnith Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 623, estr. Muratori, Antiq. Ital. I, 909, da B. Collectanea instrumentorum...comitum Valpergiae de Maxino, 1. Cipolla, Di Rozone vescovo d'Asti in Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, ser. 11, to. XLII, 43, da B; Di Brunengo vescovo d'Asti nella Miscellanea di storia Italiana, XXVIII, 416, 463, cit. Cf. Fietz, Geschichte Berengar's II von Ivrea, p. 32, nota 3, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 253, cit.; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 105, cit.; Kehr, Italia pontificia, VI, pars II, p. 181, cit.

Regesti: Brequigny, Table chron. I, 421; Böhmer, n. 1434.

Il formulario è regolare. I monogrammi appaiono uguali a quelli dello scrittore del diploma seguente, e il monogramma di Adalberto non doveva essere firmato, come si può dedurre dalla riproduzione che ne è data in B. L'anno III di regno, se non è errato, corrisponderebbe al 953; perchè concordi col 952 e coll'indizione XI (greca) bisogna supporre che sia stato contato in anticipo per farlo cambiare al I gennaio cogli anni di Cristo.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Berengarius et Adelbertus divina favente gratia reges. Si (a) sanctis ac venerabilibus locis munus nostre benignitatis largimur, proficuum (b) esse (c) in presenti seculo et in futuro minime ambigimus (d). Idcirco omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presencium silicet ac futurorum comperiat industria, qualiter pro (e) Dei amore nostreque anime remedio et interventu ac (f) peticione (g) episcopi Burningi (h) nostrique dilecti fidelis per hoc nostrum preceptum confirmamus et corroboramus cuidam cenobio quod dicitur Agianis, quod vi-10 detur esse constructum in honore beate Dei genitricis Marie, cunctas res et familias inibi pertinentes cum omnibus suis pertinenciis, videlicet cum terris coltis et incoltis, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, glareis, piscariis, aldiis et aldiabus, molendinis quoque, aquis aquarumque decursibus, servis et ancillis ac utriusque sexus fami-15 liis et cum omnibus que dici vel nominari possunt ad prefatum cenobium in integrum pertinentibus, ut habeat, teneat ac in eternum perfruatur, omnium hominum contradicione remota.

<sup>(</sup>a) Si omesso in B (b) proficium (c) et ipse (d) ambiguum (e) quodque (f) ad (g) peticionem (h) La forma comune è Bruningi; Burningi si ha pure nel diploma precedente.

super concedimus, donamus ac largimur prefato cenobio ambas rippas (a) fluminis Tanagri cum duodecim pedibus iuri (b) nostri regni pertinentes nostreque corti que Nonis nuncupatur, nominative in eo loco ubi ipsum flumen influit in rivum Leprosorum et in rivum Auçani, atque decursionem ipsius fluminis ad portum constituen- 5 dum, et quicquid nostre publice parti (c) aut corti iam dicte Nonis pertinet aut pertinuit, videlicet portonaticum, palificaturam, theloneum, rippaticum (a), navium ligaturam omnemque publicam exactionem prefato venerabili cenobio, prout iuste et legaliter possumus, concedimus ac modis omnibus perdonamus. et liceat iam (d) dicto 10 monasterio infra predictam decursionem ipsius fluminis determinare, habere piscacionem, et molendina constituere. precipientes insuper iubemus (e), ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, sculdasius aut aliqua magna parvaque persona nostri regni prelibatum cenobium aut abbatem, qui nunc ibi est ordinatus, no- 15 mine Raimbertus, aut in antea qui ordinatus fuerit, aut monachos inibi Deo servientes in aliquo molestare aut disvestire (f) presumat. Si quis ergo hoc nostrum preceptum infringere temptaverit (g), sciat se compositurum auri optimi libras quingentas, medietatem camere nostre et medietatem iam dicto cenobio aut 20 abbati aut monachis inhibi (a) Deo servientibus; et maledicionem Dei sueque genitricis Marie habeat, et cum Iuda proditore porcionem in evum percipiat. Quod ut verius credatur diligenciusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes (h) anulo nostro subter iussimus insigniri. 25

Signa serenissimorum (i) (M M) Berengarii et Adelberti regum.

Iohannes cancellarius ad vicem (k) Vuidonis episcopi et archicancellarii recognovi (l) et subscripsi (m).

Data quinto idus septembris, anno dominice incarnacionis .DCCCCLII., regni vero Berengarii et Adelberti regum tercio, indic..xi². Actum 30 Papie. feliciter, amen.

<sup>(</sup>a) Così B (b) iuris (c) parai (d) tam (e) iubendo (f) divestire (g) attemptaverit (h) roboramtes (i) benignissimorum (k) ac vicarius (l) regum eorumdem (m) et subscripsi omesso.

# VII.

# 953 giugno 23.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento e domanda del marchese Oberto, confermano a Ildebrando figlio di Iselfredo una terra colle dipendenze in Corsano, in Monteso e in Montemaggio, già posseduta da Prando, da Nonulo e da Rospulo.

Originale, arch. di Stato in Siena: Badia di S. Eugenio, a. 953 giugno 23 [A]. Nota di alcuni strumenti e spogli di libri che sono nell'abazia di Monistero, c. 171B e c. 179B, reg., ms. cart. sec. XVII-XVIII bibl. Comunale di Siena, B, VI, 10.

REPETTI, Dizionario, I, 806; III, 416, cit. SCHIAPARELLI, Diplomi inediti dei secoli IX e X nel Bullettino dell' Istituto stor. Ital. n. 21, p. 165, ed. da A. LISINI, Inventario delle pergamene conservate nel Diplomatico del R. Archivio di Stato in Siena, p. 32, reg. Schneider, Regestum Senense, I, 6, n. 15, reg. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 25; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 97–101, ed. L. Schiaparelli. Cf. intorno a questo monastero Kehr, Italia pontificia, III, 223.

È dello scrittore, da identificarsi probabilmente col riconoscitore, che esegui il primo rigo, la recognitio e la datatio del diploma seguente (cf. Bullettino cit. pp. 97-8) e forse la signatio, se non anche altre parti, dell'originale del n. vi. Sui caratteri paleografici e diplomatici cf. Bullettino cit. pp. 97-100. Manca l'actum; ma poichè nel rigo vi è spazio in bianco, pare che si avesse intenzione di aggiungerlo in seguito.

\* In nomine domini Dei acterni. Berengarius et Adelbertus Dei gratia reges. Si ratis fidelium peticionibus adsensum prebemus, constat eos in nostro fideliores permanere obsequio. \* Quocirca (a) omnium fidelium sanctae Dei Aecclesiae nostrorumque presencium scilicet ac futurorum noverit devocio, qualiter interventu ac peticione Otberti marchionis comitisque palacii nostri dilecti fidelis per hoc nostrum | preceptum, prout iuste et legaliter possumus, confirmamus et corroboramur (b) Ildeprando filio Iselfredi terram (c) in Cornano et Monteso et Monte Magio, quam Prandus et Nonulus et Rospulus | ad manus (d) suas detinuerunt (e). predic-

<sup>(</sup>a) La seconda c su rasura di g (= igitur) (b) Così A; confirmamus et corro- su rasura. (c) Precede a terram rasura di tre o quattro lettere. (d) Corretto da manum e non fu cancellato il segno abbr. sopra la u (e) La prima u corretta su ti

tam igitur terram cum omnibus suis pertinenciis, scilicet capellis, casis, terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, sacionibus, piscacionibus, | montibus et vallibus, alpibus et planiciebus, aldiis et aldiabus, servis et ancillis et utriusque sexu (a) familiis, molendinis quoque, aquis aquarumque decursibus et cum omnibus que dici | 5 vel nominari possunt ad predictam terram in integrum pertinentibus prefato Ildeprando confirmamus et corroboramur (a), quatinus exinde habeat (b), teneat firmiterque possideat ipse suique filii | habeantque potestatem tenendi, donandi, vendendi, commutandi, alienandi et pro anima iudicandi, vel quicquid eorum animus decre- 10 verit faciendi, omnium hominum contraditione | remota. Si quis ergo hoc nostrum preceptum infringere temptaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medictatem kamere nostrae et medietatem prefato Ildeprando suisque filiis. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis 15 roborantes anulo nostro subter iussimus insigniri.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Berengarii et Adelberti regum. \*

\* Iohannes cancellarius ad vicem Vuidonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SR) (SID)

20

Data nono kal. iulii, anno dominicae incarnacionis .DCCCCLIII., regni vero Berengarii et Adelberti regum .III. (°), inditione .xI.

#### VIII.

953 ottobre 19 [...].

Berengario e Adalberto re confermano al monastero di S. Michele in Barrea (Sulmona) i diplomi, i possessi e i diritti.

Originale, Arch. della Badia di Montecassino, caps. x, n. 46 [A]. Regestum Bernardi I abbatis Casinensis, c. CV B, cod. membr. del sec. xV, ibid. [B]. Tre copie cart. del sec. xVIII nel Codex diplom. Casinensis, I, 497, 499 (del Gattola), 503, ibid. [C]. (Federici) Codex diplom. Casinensis (1780), I, copia, con facsimile.

<sup>(</sup>a) Così A (b) Precede ad h rasura di a e la h è su rasura di p (c) .111. su rasura di x1; evidentemente si era scritto per errore il numero dell'indizione.

GATTOLA, Accessiones, I, 74, da A. Caplet, Regesti Bernardi I abbatis Casinensis fragmenta, p. 98, da B. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 12; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 51-6, ed. L. SCHIARARELLI.

Regesto: Böhmer, n. 1435.

Vedasi l'illustrazione di questo diploma nel cit. Bullettino. Il primo rigo, in carattere allungato, la recognitio e la datatio sono dello scrittore del diploma precedente; le rimanenti parti di scrittore sconosciuto, ma che possiamo ritenere della di lui scuola, presentando la scrittura notevoli caratteri di affinità (cf. Bullettino cit. pp. 52, 98). È firmato soltanto il monogramma di Berengario II; sigillo frammentario (cf. Bullettino cit. p. 53). Il testo dipende indubbiamente da un diploma imperiale precedente (cf. le espressioni « imperialis institucio » e « imperialis precepcio », p. 316, rr. 12, 21), che dev'essere il diploma perduto di Lodovico II (MÜHLBACHER-LECHNER, Reg. n. 327), del quale il cronista Leone Marsicano (Mon. Germ. hist., Script. VII, 607) ci dà una particolareggiata notizia, corrispondente al contenuto del nostro. La formula di immunità è appunto del tipo Lodoviciano. Forse in qualche piccola parte si sarà utilizzato il diploma di conferma di Ugo e Lotario, anch'esso perduto, di cui pure fa cenno il cronista (cf. Mon. Germ. bist., Script. VII, 621). Il medesimo testo è ripetuto nel diploma di Ottone I 964 febbraio 12 (DQI, n. 261; cfr. Bullettino cit. pp. 51-2).

\* In nomine domini Dei aeterni. Berengarius et Adelbertus Dei gratia reges. Quicquid pro amore divino agimus, id nobis in presenti et futuro seculo prodesse minime ambigimus. \* Proinde omnium fidelium sancte Dei Ecclesie ac nostrorum (a) presencium vel futurorum noverit sagacitas, quia Burgus venerabilis monahus (b) ex monasterio Beati Archangeli Michahelis hordinatus, qui vocatur Barregium, situm supra fluvium Sangram (b), venit in nostram presenciam unam (c) cum suam (b) congregacione | monachorum, atque secum deferens precepta nostrorum predecessorum imperatorum augustorum (d), scilicet Karoli (t) et Lotharii (a), poscens nostram celsitudinem, ut pro Dei amore et reverencia (e) eiusdem (f) sancti loci simili modo facere dignaremur. Quorum peticionibus ob honorem Dei et reverencia (b) eiusdem sancti loci nec non | et anime

<sup>(</sup>a) nrorum senza segno di abbreviazione. (b) Così A (c) unam e segno di abbr. sopra la a (d) La o pare corretta su a (e) reverecia; manca cioè il segno abbr. (f) ciusdem con in più il segno abbr. sopra l'ultima e

<sup>(1)</sup> Diploma perduto di Carlo Magno; (2) Diploma perduto di Lotario I; cf. Mühlbacher-Lechner, Reg. n. 325. cf. Mühlbacher-Lechner, Reg. n. 326.

nostre augmentum stabilitatemque regni nostri adquivimus (a), atque hoc nostre auctoritatis immo confirmacionis preceptum circa ipsum venerabilem locum fieri libuit, per quod iubemus atque concedimus, ut, sicut predecessores nostri in ipso coenobio confirmarunt, ita nostra auctoritate maneat roboratum, videlicet omnes res et 5 mancipia, aldiones vel aldianas, cartulatos vel offertos, servos et ancillas, terris, vineis, silvis, aquis aquarumque decursibus et molemdinis (a) atque piscariis, positas infra ambobus ducatibus nostris, Spoletino videlicet atque Firmano, seu infra omnes fines regni nostri; queque autem legitur | vel scitur in Marsim habuisse, id est cel- 10 lam (b) in Fundo Magno que vocatur Sancta Maria cum homnibus (a) sibi subiacentiis ecclesiis vel rebus, seu eciam ipsam [c]ellam que vocatur Sanctum Eutitium in Arestina suis cum adiacenciis, nec non etiam ipsam cellam que est posita supra ipsam civitatem | de Marsi que vocatur Sancti Pauli suis cum pertinenciis, nec non et 15 cellam (c) in Oretino Sancte (d) Marie vocat[a]m et Sanctum Gregorium in Paterno, Sanctam Mariam in Montero[n]e et Sanctum Salvatorem in Avezano et Sanctum Antimum ad Formas et Sanctum Angelum ad Albam et Sanctum Co[s]mam (e) in Aliereto et Sanctum | Angelum in Carziolo et Sanctum Sebastianum et San- 20 ctum Angelum, utrasque cellas cum omnibus suis; simili modo etiam que in Balbense posita sunt territorio, id sunt Sanctum Petrum in Barbarano et Sanctum Salvatorem supra ipsum flumen et Sanctum Angelum ad Aquam Vivam et aliam cellam Sancti Angeli que vocatur | ad Floretum et ipsam cellam que est inter 25 aquis (a) posita, vel reliqua omnia que per totam Balbam habere videtur ad eisdem cellis pertinentibus. firmamus etiam (f) [c]ellam Sancte Felicitatis que est in Furtona; itaque etiam similiter confirmamus omnia que in Penne isdem coenobium Sancti Archangeli | Michaelis visus est habere, id est Sancta Maria in Querceto, 30 nec non et Peticianum (g), seu alias res que per diversis locis (a) posite sunt. roboramus etiam atque firmamus ea que in Aprucio isdem coenobium habere est visus, hoc est monasterium Sancti

<sup>(</sup>a) Così A (b) Due c; una, molto corrosa, l'altra nell'interlineo. (c) A cellam segue rasura di una lettera. (d) La e corretta da i; si era eseguito il nesso ci (e) -m Co[s]m- su rasura. (f) etiam etiam (g) Peticianvm; la a corretta da o e la v da e

Angeli que vocatur Maranu cum omnibus | cellis sibi subiacentibus vel rebus ubicumque invente fuerint; similiter etiam et cellis et terris infra Asculo positis, videlicet cellam domini Salvatoris qui vocatur Caput Aquis cum suis pertinenciis et cellam Sancti 5 Angeli qui vocatur de (a) Stabulo, nec non et Sanctum Angelum qui dicitur de Feltriano | et Sanctum Petrum positum in Pectegnanu, curtem etiam vocitatam de casa Perende, s[imu]l etenim ipsam vicendam qui est posita de curte Adelberge de silva et aliam vincendam ad casam Liuponi de Pectegnanu et omnia quiquid (b) infra 10 fines regni nostri habere videtur sive | in montibus seu planis vel adiacencia per diversa loca, ut quemammodum ad eumdem venerabile coenobium Beati Michahelis Archangeli pervener[unt ve]l possesse fuerunt, per hanc nostre confirmacionis auctoritates (c) nostri (d) futurisque temporibus abbates ipsius loci firmiter | atque inviolabi-15 liter teneant et possideant disponantque prout facultas vel utilitas ipsius venerabilis loci dictaverit, ita ut nullus iudex publicus nec quislibet ex iudiciaria potestate in cellas aut villas [vel] agros seu loca sive reliquas possessiones, quas moderno tempore in quibuslibet | pagis et territoriis infra dicione regni nostri iuste et legaliter 20 possideat vel quicquid etiam deimces (d) in iure ipsius loci divina pietas voluerit augeri, ad causas audiendas vel freda aut tributa exigenda vel mansiones aut paratas faciendas seu fideiussores tollendos aut homines monas|sterii (d) tam liberos quam servos seu cartulatos vel offertos et qui super terram ipsius monasterii residentur nullatenus 25 distringendos nec ullas redibiciones aut inlicitas occassiones (d) requirendas nostris futurisque temporibus ingredi audeat, nec ea que superius memorata sunt penitus exigere pr[e]sumat; sed liceat pre|sentem Burgum venerabilem monachum eiusque successores una cum congregacione ibidem Deo famulantibus sub nostre inmu-30 nitatis desensione quieto ordine vivere ac residere ac Deum pro nostra anima supplicare, et quicquid fiscus ex iure iam fati monasterii pars publica sperare poterat, pro | mercede anime nostre in luminaribus ipsius venerabilis monasterii per futura tempora nostra maneat auctoritate concessum. nec non etiam a nobis addi adque

<sup>(</sup>a) de pare aggiunto dopo da prima mano, (b) La d corretta su t (c) La e pare corretta da i (d) Così A

confirmari placuit, ut ex omnibus rebus vel mancipiis ex ipso monasterio pertinentibus, cartulatis vel offertis, liberos atque servos, l ubi pars ipsius monasterii elegerit, adque adamaverit (a), cum ministris vel exactoribus publicis per tres aut duos circa manentes atque consistentes [v]eraces homines, quos ipsius monasterii monachi 5 adc[l]amaverint (b), inquisicio fiat, qualiter et rei (c) veritas facilius investigetur | et monachi ipsius monasterii cicius suam valeant iusticiam consequi. si vero de servis aut ancillis vel de quibuslibet rebus orta contencio (d) fuerit, liceat monachos eiusdem monasterii ipsos retinere, quousque in nostram seu decessorum nostrorum 10 presenciam veniant et ibidem coram [n]obis positi deliberetur. | Quicumque autem adversus hanc nostram imperialem institucionem ire temptaverit, aut ea que supra commemorata vel comprehensa sunt minime observare e quin fortasse violare aut inrumpere temptaverit, sciat se pena persolturum (f) Burgoni aut cui ipse dederint (f) emu- 15 nitatem nostram quam | in omnibus constituimus ecclesiis (g) et monasteriis, scilicet auri obtimi libras mille. Precipimus etiam, ut, ubicumque repertum fuerit ex rebus vel cellis eiusdem monasterii inlicitas atque damnosas seu inutilas (h) conscripciones vel commutaciones, evacuentur, et ad ius potestatem | ipsius monasterii resti- 20 tuatur (f). Ut autem hec nostra imperialis precepcio (i) per futura tempora firmiorem obtineat vigorem, manu nostra subter firmavimus et anulo nostro sigilari (k) iussimus.

\* Signa serenissimorum Berengarii (M F) (M) et Adelberti regum. \*

25

30

‡ Iohannes cancellarius ad vicem Vuidonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. ‡ (S R) (S I)

Data quarto decimo kal. novembris, anno dominicae incarnacionis .DCCCCLIII., regni vero Berengarii et Adelber(ti) (1) regum .III., inditione .XII. Actum ... (m). feliciter, AMEN.

(a) Si intenda adclamaverit (b) Vocabolo molto guasto, con alcune lettere mediane di lettura incerta. (c) Corretto da regi colla g espunta. (d) contecio; manca il segno di abbr. (e) -se- su rasura. (f) Così A (g) eccllesiis (h) Sembra che così abbia A e non inutiles (i) La prima c su rasura. (k) La 1 corretta su altra lettera. (l) Adelber (m) Il nome della località è molto danneggiato e di lettura incerta; parrebbe di leggere uille b. La copia B ha uil'lebey (il Caplet, op. cit. vilulevei e corregge, a p. 279, Vilule Veii]; le copie C danno Actum in urbe

# IX.

954, maggio 23, Pavia.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento e petizione dell'arcivescovo di Milano Valperto, concedono al vescovo Brunengo di Asti la facoltà di tenere un mercato nella pieve di Quargnento.

Copia 1353 luglio I nel Libro Verde d'Asti, c. LXXXXVIII B, arch. di Stato in Torino [B]. Copia cart. 1566 novembre 9 in Exemplum privilegiorum imperialium a quibus feuda ecclesie Astensis originem traxerunt &c. c. 7, ibid.: Provincia d'Asti, mazzo 24; e in Privilegia imperatorum pro ecclesia Astensi, arch. Vaticano: arch. Segreto, arm. xxxv, to. 12, c. 7 B, da B. Scripturae quoad diversa castra ecclesie Astensis, ms. cart. sec. XVII, arch. Vaticano, ibid., to. 126, c. 27 B, da B. Astensis ecclesia, ms. cart. sec. XVII, ibid.: Segretaria di Stato, Miscellanea, arm. I, to. 166, c. 99 B, da B. Copia in Volume in cui sono copiati diversi diplomi e titoli di fondazione attinenti alli vescovadi di Vercelli, Asti e Fossano e le abbadie di Castelletto e di S. Andrea di Vercelli, c. 249 B, ms. del sec. xyII, arch. di Stato in Torino: Benefizi di qua dai monti, Miscellanea, II, n. 4 [C]. Copia cart. sec. XVIII, ibid: Vescovali, Asti, I, n. 7 [D]. Copia cart. sec. XVII, Volume I di privileggi a favore della chiesa d'Asti e sovranità della Real Casa di Savoia, c. 27 B, ibid.: Provincia d'Asti, mazzo 24, n. 2, da B. Copia 1714, Originale degli atti di riduttione de' beni e redditi del vescovato d'Asti, &c. 38 B, ibid.: Vescovati, Asti, I, n. 45, da B. Copia 1725 agosto 30, ibid.: Provincia d'Asti, mazzo 24, n. 2, su foglio staccato, da B. Copia sec. xvIII, Miscellanea patria, 123, n. 4, c. 12, biblioteca Reale in Torino, da B. TERRANEO, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 954, ms. bibl. Nazionale di Torino, estr. dall'UGHELLI. Il diploma è trascritto nelle varie copie del Libro Verde d'Asti.

UGHELLI, Italia sacra, IV, 1ª ed. 493, 2ª ed. 346 [E] = MURATORI, Annali, a. 954, datum. GHILINI, Annali di Alessandria, p. 336, ed. da B. LEIBNITII Annales imperii occ. Brunsvicenses, II, 644, recognitio e datum. Diplomata pro Astensi ecclesia, p. 18 (stampa del sec. XVIII presso la bibl. Nazionale di Torino) [F]. Collectanea instrumentorum...comitum Valpergiae de Maxino, I. Hist. patr. Mon. Cart. I, n. cv, ed. L. CIBRARIO, da B. Risposta alla seconda scrittura della corte di Roma su la pendenza de feudi ecclesiastici dell' Asteggiana, p. 16, cit. Adriani, Degli antichi signori di Sarmatorio Manzano e Monfalcone, p. 35, cit. CIPOLLA, Di Brunengo vescovo d'Asti nella Miscellanea di storia Italiana, XXVIII,

370, 416-17, 461, cit. Bosio, Storia della chiesa d'Asti, p. 182, cit. Bertano, Storia di Cuneo, II, 179, n. 32, reg. Assandria, Il libro Verde della chiesa d'Asti, II, 192, n. cccix, ed. da B. Cf. Fietz, Geschichte Berengar's II von Ivrea, p. 32, nota 7, cit.; Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte, p. 130, cit.; La Lombardia, I, p. 370, cit. Pivano, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, p. 105, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1436.

Il testo è regolare in ogni parte, piano e semplice. I monogrammi sembrano simili a quelli del diploma precedente, tuttavia non bastano per poter dare un giudizio sullo scrittore. Riproduciamo il testo di B colle principali varianti di CDEF. Intorno a queste copie, cf. p. 15.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Berengarius (a) et Adelbertus divina providente clemencia reges. Si iustis ac racionabilibus peticionibus aures (b) pietatis nostre accomodamus (c), promptiores (d) eos in nostro permanere (e) obsequio(f) minime ambigimus. Quocirca omnium fidelium sancte Dei (g) Ecclesie nostrorumque 5 presencium scilicet (h) ac (i) futurorum noverit devocio, qualiter interventu ac petitione Vualperti (j) venerabilis archipresulis nostrique amabilis fidelis per hanc nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter (k) possumus, concedimus atque perdonamus episcopo (1) sancte Ecclesie Astensis Bruningo (m) nostroque fideli dilecto licen- 10 ciam ac potestatem, quatenus (n) in plebe Quadringenti (o), que in honore (p) sancti Dalmatii (q) martiris constructa esse videtur (r), cuius corpus inibi requiescit, mercatum existat, singulis quibusque (s) kalendis inibi celebretur, et prefatum (t) mercatum cum theloneo et publica functione et quidquid (u) regie nostre pertinere videtur 15 parti predicte plebi concedimus, donamus atque largimur, nec non a (v) nostro iure et dominio in prefate (w) plebis ius et dominium omnino transfundimus ac (x) delegamus, ut habeat, teneat (y) firmiterque possideat in perpetuum, sancientes (z) ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, sculdacio (aa) aut aliquis publicus exactor 20

prefatam (a) plebem de pretaxato mercato in aliquo inquietare aut molestare presumat (b) aut aliquam violenciam agere. Si quis ergo hoc nostrum preceptum infringere tentaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camere (c) nostre et medietatem prefate (d) plebi. Quod (e) ut verius credatur diligenciusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo (f) nostro subter iussimus insigniri.

\* Signa (g) serenissimorum (M) (M) Berengarii (h) et Adelberti regum. \*

\* Iohannes (i) cancellarius ad vicem Vuidonis (j) episcopi archicancellarii (k) recognovi et subscripsi (l).

Data (m) decimo kal. iunii, anno dominice incarnationis .DCCCCLIIII. (n), regni vero Berengarii (o) et Adelberti regum (p) .IIII. (q), indic. duodecima (r). Actum Papie. feliciter, amen.

# X.

958 gennaio 13, Verona.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento e petizione dei conti Attone ed Everardo, confermano alla badia di Leno i diplomi e le fanno numerose donazioni.

Liber privilegiorum monasterii Leonensis, c. 11, ms. cart. 1540, Firenze, bibl. Nazionale: Nuovi acquisti, n. 14 [B]. Fra Cornello, Historia dell'abbazia di Leno, ms. 1521, Brescia, bibl. Quiriniana, E, VII, 5, c. 8 B, cit. Codex diplom. Dionisii, II, ms. presso il marchese Luigi Dionisii, Cerea-Cà del Lago (Verona). Copia cart. sec. XIX, Codice diplom. Bresciano, sec. x, n. 102, bibl. Quiriniana Brescia; dallo ZACCARIA.

(Luchi) Monumenta monasterii Leonensis, p. 30, cit. coll'a. 957. Zaccaria, Dell'antichissima badia di Leno, p. 68, n. iv, « tratto dal Libro V V » [C] =

(a) B prefactam (b) BD presumant (c) DF curiae (d) B prefacte DF predictae (e) B quo (f) D annulo (g) Signum tutte le copie. (h) B Belengarii (i) B Iohanes CDEF Ioannes (j) CEF Guidonis (k) B archicancellari (l) et subscripsi manca in tutte le copie. (m) DF Dat. (n) CDEF 954 (o) B Berengarii (p) In B reg aggiunto interlinearmente con altro inchiostro, ma pare da prima mano; manca regum in CDEF (q) CE 4 DF IV. (r) CE 12 DF IXII.

Odorici, Memorie Bresciane, IV, 89; Codice diplom. sec. x, p. 106, n. xxvi = Codex diplom. Langobardiae, col. 1073, n. dexivi, ed. Ceruti = Parazzi, Origine e vicende di Viadana, I, 62, cit. = Astegiano, Codex diplom. Cremonae, I, 33, sec. x, n, 24, reg. Cf. Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 313, nota 2, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, pp. 126, 127, cit.; Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, III, 2, p. 265, cit.; Kehr, Italia pontificia, VI, pars 1, p. 342, cit.

La copia B riproduce qualche carattere estrinseco notevole. Apprendiamo che nell'originale i monogrammi erano nella forma di quelli dei nn. XII e xiv e che il monogramma di Adalberto non era firmato; che la recognitio era con molta probabilità, come deducesi dalla forma di «subscripsi» e dalla mancanza del signum recognitionis, nel carattere di quella dei diplomi nn. xII, XIV e XVI. Uguale arenga si ha nel diploma, per la stessa badia, di Lodovico II, M. n. 1221 (1187); e da questo diploma sembrano dipendere alcune parole e frasi in principio della dispositio (da «monasterii Sancti Benedicti» a «Lotharii»), della formula di immunità (da «vel que abhinc » a «delectet », p. 324, rr. 11-29), e la corroboratio. Nelle altre parti il testo segue il formulario dal diploma di Lodovico II, 865 febbraio 2, per Bobbio (vedi Buzzı in Codice diplomatico di Bobbio, III, 55 sgg.), ripetuto poi nei diplomi di Berengario I 888, 903, Guido 893 e Lamberto 896 pure concessi a Bobbio. Il passo: « quatenus - famulari iugiter valeant » nel citato diploma fa parte dell'arenga; i passi: «sed quia minus - id est: mo-«nasterium» (p. 321, r. 20-p. 322, r. 14); «omnia igitur - compellantur» (p. 323, r. 24-p. 324, r. 19) trovano appunto corrispondenza nel medesimo diploma. Quindi il presente diploma per queste parti dipenderà, direttamente o indirettamente, dal diploma ricordato di Lodovico II - che si trovava in cancelleria quando fu compilato il nostro o il diploma che servì poi di fonte al nostro - oppure da un diploma di Lodovico II per la badia di Leno andato perduto e del formulario di quello concesso a Bobbio. Ci mancano elementi per la storia dei possessi; nel diploma di Ludovico II M. n. 1221 (1187) non sono ancora enumerati. Il testo del nostro si ripete nel diploma di Ottone I, 962 aprile 2 (DOI, n. 240) e in altri successivi; cf.: Ottone II 981 gennaio 18 (DOII, n. 243); Enrico II, 1014 maggio 12 (DHII, n. 300), 1019 (DH II, n. 399); Corrado II, 1026 (DK II, n. 57), 1036 febbraio 28 (DK II, n. 227); Federico I, 1177 agosto 17 (STUMPF, Reg. n. 4212); Enrico VI, 1194 giugno 3 (STUMPF, n. 4865). Gli anni di regno e l'indizione corrispondono al 958; l'anno 957 della copia, se non è errato, si può spiegare coll'uso del computo fiorentino o riferendolo all'azione. Poniamo B a base dell'edizione, tenendo conto di tutte le varianti di C e delle principali varianti, nei nomi di località, del diploma di Ottone I [DO], che dipende dal nostro - e tra parentesi () quelle della copia nel cartolario del 1540 (c. 3) non utilizzata per l'edizione dei Mon. Germ. Hist. - nonchè dei diplomi

di Ottone II [DO 1] e di Corrado II, 1036 [DK]; quest'ultimo ci è pervenuto in originale.

In nomine domini Dei (a) aeterni. Berengarius (b) et Adelbertus divina misericordia reges. Si erga loca divinis cultibus mancipata propter amorem Dei eiusque (c) in eisdem locis sibi \* famulantes beneficia opportuna (d) largimur, premium nobis eterne remunerationis apud Dominum rependi minime diffidimus. Ideoque omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presentium scilicet ac futurorum noverit universitas, qualiter interventu ac petitione Attonis (e) seu Heverardi (f) comitum nostrorumque fidelium per huius nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, conce-10 dimus et largimur atque corroboramus Donnino (g) abbati monasterii Sancti Benedicti, quod per Desiderium regem Longobardorum constat fuisse fundatum in territorio Brixiano loco (h) qui dicitur Leones, emunitates atque precepta predecessorum nostrorum imperatorum et regum, videlicet dive memorie Karoli Magni (1) augusti, Lo-15 doici (2), Lotharii (3) atque item Lodoici (4), nec non et Berengarii (5) seu Ugonis (6) atque item Lotharii (6), per que (1) monachis eiusdem monasterii Sancti Benedicti quandam (i) divisionem de rebus iam fati (k) coenobii ad horam concesserunt iure firmissimo habendam et ordinandam, quatenus incursionum remotis illecebris (1) pio Domino 20 regulari discipline dediti famulari ingiter valeant. sed quia minus in eisdem preceptionibus quedam habebantur (m) que fratribus prescripti coenobii competere noscuntur (n), ad iustam petitionem eorumdem servorum Dei, his predictis nostris fidelibus Attoni (o) seu Heverardo (p)

<sup>(</sup>a) Del omesso in B (b) B Beringarius (c) B eiusque su rasura. (d) C opportune (e) B Autonis (f) C Everardi (g) B domino (h) C in loco (l) C per quem (j) C quamdam (k) B facti (l) B inlecebris (m) B habeanlur (n) B noscantur (o) B Autoni C Atto (p) C Everardo

<sup>(1)</sup> Diploma perduto di Carlo Magno; cf. Mühlbacher-Lechner, Reg. n. 262.

<sup>(2)</sup> Diploma perduto di Lodovico il Pio; cf. Mühlbacher-Lechner, Reg. n. 263.

<sup>(3)</sup> Diploma perduto di Lotario I;

cf. Mühlbacher-Lechner, Reg. n. 264.

<sup>(4)</sup> Diploma di Lodovico II, 861 febbraio 26 (M. n. 1221 (1187)).

<sup>(5)</sup> Diploma perduto di Berengario I; cf. I diplomi di Berengario I, p. 426, n. 50.

<sup>(6)</sup> Diploma perduto.

comitibus (a) conclamantibus nostre (b) serenitatis excellentiam (c), ut omnes emunitates omniaque precepta antecessorum nostrorum regum et imperatorum ob amorem Dei inviolata permanere eidem sancte (d) congregationi et ea que congruere (e) ac necessitatibus famulorum Dei expedire putentur (f) nostra firmissima preceptione con- 5 cederemus et corroboraremus, eorum (g) precibus ob divini cultus sanctorumque Dei reverentiam et nostre mercedis emolumentum libenter assensum (h) prebuimus, et hanc nostre auctoritatis constitutionem perhenniter et immutabiliter (i) conservandam fieri iussimus, per quam omnia que inferius adnotantur (i) absque cuiusquam inquietudine et dimi- 10 nutione seu immutatione concedimus habenda et ordinanda per abbatem ab ipsis electum (k) nostra plenissima largitione et eorum electione ipsi (1) sancto loco substitutum (m) secundum Dei voluntatem eorumque in omnibus competentem (n) utilitatem, id est: monasterium cum suis adiacentiis in (o) circuitu, in quo (p) situm est, cum baptismali (q) ec- 15 clesia Sancti Iohannis (r), pertinentia in Summolacu, Vignole (s), Campellione (t), Sullo (u), Materno, Gavardo, Pulliaco (v), Cavunno (x), Zenciano, Cisiano, Marmoretulo(y), Calvisiano(z), Riclo(aa), Gade(bb), in Gotaringo (cc) ecclesia Sancti Petri, et ecclesia (dd) Sancte Marie in Moriatica (ee), Cabraina (ff), Marcelliano, Cisiniano (gg), Quintiano (hh), Ver- 20 tuina(ii), Lupellina(jj), Sala, Villa(kk), solarium in Brixia cum broilo(11) usque in viam orientis, casa in Verona, et res in Tarvisio (mm), Bucellano (nn), curtis in Taxiliano (00), Campaniola (pp), Sabloneta, quam

<sup>(</sup>b) conclamantibus nostre omesso in C (c) B eccellentiam (a) C comites (d) C sante (e) C congrue (f) C DO patebat (g) C cum in (h) C adsensum (i) B invlolabiliter C inmotabiliter D O immutabiliter (j) C annotantur (k) B ab ipsis fratribus e omette electum; C ellectum D O electum (1) B in ipso CDO ipso senza in (m) B substitum C substituta (n) in omnibus competentem omesso in B, ma è segnata lacuna. (o) B et (p) C qua (q) B babtismali (r) C loannis (s) C Vinioles DO Viniolas DO' Vineoles DK Bivignole (t) DO' Campelliones DK Campilione (u) B Iullo DO' (Iullo); hanno Sullo gli altri diplomi posteriori. (v) C Pulliago DO DO' Puliaco DK Pulliaco (x) CDO Cavonno DO' Canuno (y) DO' Marmo-(z) DO' Calvisianum (aa) B Riuclo CDO Ruaclo (Roado) DO' Rivoclo (Rinclo) DK Riclo (bb) DO (Gede) (cc) CDO Gontaringo DO' Gantaringo (dd) B ecclesiam (ee) DO DO' (Mauriatica) Mauratica DK Mauriatica (ff) DO DO' (Capriana) Capraina DK Caprina (gg) C Crisiniano DO (Cisimano) Quinziano DO DO' Quinciano DK Quincianello (ii) BC Vertuino DO DO' DK Vertuina (jj) C Lupaellina ed è posta dopo Villa DO (Luppellina) (kk) DK Vila (mm) DK Tarvicio (nn) C Buccellano DO Buccelliano (Bucelliano) (00) C Curtis Raxiliani DO curtis Rexiliani DO curtem Taxiliani DH DK curte de Sillano (pp) DO' Campagnola

Karolus pro statu Sancte Romane ecclesie in alimoniam (a) ipsorum monachorum per sue excellentissime dignitatis preceptum largitus fuerat, Pompanisco (b), Gonzaga (c), Tizano (d), cum omnibus piscationibus suis, Gavilione, Cabriana (e), Ariola (f), Limite, Tosteto (g), 5 Riparia (h) cum portu (i) de Cardeto (j) et (k) piscaria, et Mortitio (l) et Luciario, Panciano (m) cum ecclesia Sancti Sebastiani cum piscaria de Cenoso, Bagoaria (n), Ducentula (o), Vallerano (p), Gusiago (9) et casella cum orto (r) in Papia inter duos pontes et molendinum in Caterona (5), in finibus Bergamensibus (1) Columbario, in Tauri-10 nense Auriade, in (u) Mediolanense in Questro Sancto Vincentio, sancto Martino, Concarodoni (v), res Adelrade, Carpenetulum (w), et omnes decimas desuper totam abbatiam in usus pauperum et hospitum, Sancta Maria (x) in Gausaringo (y), Ildros (z), Calvisiano, Camposuri et res Baldulfi abbatis et Landulfi diaconi in Graniano (aa) et 15 Raimperti (bb) et Stadiberti (cc), quasdam res in Vernesesco (dd) et omnem medietatem de piscaria in Celonisco, res Bertaldi comitis, quas in precariam habuit, et cortem unam que vocatur Gambara (ee), quam dedit Suppo (ff) comes in alimoniam (gg) ipsorum monachorum (hh), Scaveliaca (ii), Casa Nova et omnes cortes et villas que 20 sunt in Tuscia de ipsa pertinentia cum illarum adiacentiis, Montale, res in Comaclo (ji) cum salinis et cum teloneo (kk) de Ferraria (11) et omne ripaticum de ceteris portibus, mercatum (mm) in Macreta et Novis (nn) et Brixie (00) et omnia que ad (pp) stipendia fratrum pertinent iuste et legaliter in tota Italia. omnia igitur hec que superius 25 inserta sunt, sicut ad eundem (99) sacrum et venerabilem locum de-

(a) C alimonia (b) DO (Pampanisco) (c) C Bonzaga DO Gunzaka (Gunzaga) (d) B Tisana C Cisano DO' Ticiano DK Tizano (e) In B la b è corretta da p (f) B Arriola DO' (Arriola) (g) DO' DK Tostedo (h) DK Rivaria (i) C porto (j) C Cardetto (k) C cum (l) C Mortillo (m) B Pantiano C DO Panclano (n) DO DO' Baioaria DK Baiounaria (o) C DO' Ducentola (p) DO DK Valeriana DO' Valeriana (q) C Gussiago DO DO' (Gusiaco) Gussiaco (r) B horto (s) C Coterona DK Catrona (t) C DO Bergomensis DO' (Bergomensibus) Pergamensis DK Bergamensibus (u) in omesso in C (v) C DO Concoradoni DO' Concoradum (w) DO (Carpenetulum) C DO DO' Carpanetulum DK Carpenetulo (x) C sanctam Mariam (y) DO Gausuringo DK Gauseringo (z) B DO' Ildras C Ildrios DO DK Hildros (aa) DO (Graviano) (bb) C Raunperti DO DO' Ragimperti DK Rainperti (cc) C Stadislai (dd) C Vernesesto DO DO' DK Vernesisco (ee) B DO, Gambera C DO DO' DK Gambara (ff) B Sappa C Soppo (gg) C alimonia (hh) C monacorum (ii) C Scaviliaca (jj) B Comeaclo C DO' Comaclo DO Commaculo (kk) C tolone (il) B Feraria (mm) C marcatum (un) C DO DO' Novas (oo) DO DO' Brixia (pp) C ex (qq) In B la n corretta da m C eumdem

legata et per precepta nostrorum predecessorum regum et imperatorum tradita et confirmata noscuntur, ita cum omni integritate et cum omnibus ad (a) se pertinentibus cum massaritiis (b) et familiis (c) seu cunctis adiacentiis sub omni integritate et queque (d) deinceps ipsi sana (e) industria vel quorumlibet Christianorum legitima collatione acquirere (f) 5 potuerint (g), inconvulsa et perpetua stabilitate concedimus haberi, possideri et ad votum ipsorum rationabiliter ab abbate, qui pro tempore fuerit ab ipsis electus, ordinari. igitur quia pro summa rei publice necessitate pacisque tranquillitate prefatam divisionem volumus fore corroboratam, iubemus atque omnimodis (h) statuimus, ut de 10 eadem parte vel que abbinc in usum (i) ipsorum monachorum (i) divina pietas augere decreverit, interim dum Domino opitulante ad pristinum revocetur (k) statum, quod nos omnimodis (h) optamus, nullus iudex publicus, nullus missus discurrens, nec quislibet nostrorum fidelium aliquam (1) sepe fatis monachis eorumque familiis, massariis, al- 15 dionibus aut commendatitiis (m) violentiam inferre presumat; nullasque reddibitiones (n) aut publicas excubias vel paratas (o) sive angarias seu instructiones murorum (p) facere et persolvere cogantur, nullas (q) pontium novas vel veteres structiones agere vel renovare compellantur; nemo in ipsum monasterium (r) vel in reliquas eius possessiones (s) 20 ad placita observanda vel fideiussores (t) tollendos nec inlicita requirenda nostris et futuris temporibus ingredi audeat, nullus mallaturam aut tortum advocatoribus eorum querere conetur, sed liceat eis absque ullius reiectione causas et mancipia et res eiusdem loci pleniter adquirere; nemo massarios aut libellarios aut aldiones sive 25 factitios (u) eorum distringere contra ius audeat. que nos universa idcirco concessimus et perdonavimus, quatenus pro nostra et regni nostri fideliorumque (v) nostrorum salute Domini misericordiam delectabilius exorare illos delectet. et si ex rebus illorum querela orta (x) fuerit aliqua, nostra aut iudicum (y) nostrorum volumus per inqui- 3-1 sitionem circa manentium diffiniatur (2) presentia. Si quis igitur

<sup>(</sup>a) C a (b) B masseritiis (c) B C famulis (d) B quecunque (e) B una (f) C adquirere (g) C potuerit (h) B omnibus modis (i) C usu (j) C monacorum (k) B revocentur (l) B aliquo modo (m) C comendaticiis (n) C redibitiones (o) C paradas (p) C munerum (q) C et nullus (r) C ipso monasterio (s) C possesiones (t) C facticios (v) C for C C in C C in C C in C C in C

contra hoc nostre concessionis et confirmationis preceptum ausu nefario (a) insurgere vel infringere (b) quesierit, quod nullo modo credimus, ut conatus eius irritus fiat, sciat se compositurum auri obrizi libras mille, medietatem camere nostre et medietatem supradicte sancte congregationi. Et ut hec nostra auctoritas firma et inviolabilis per futura (c) semper tempora (d) maneat ac (e) ab universis fidelibus certius credatur, manibus propriis subter corroboravimus et anuli nostri impressione adsignari iussimus.

\* Signa serenissimorum (M M)(f) Berengarii et Adelberti regum. \*

# Hubertus cancellarius iussu regio recognovi et subscripsi. #

Data idibus ianuariis (g), anno dominice incarnationis .DCCCCLVII., regni vero domni Berengarii atque Adelberti regum octavo (h), indictione prima. Actum Verone. in Dei nomine feliciter, amen.

# XI.

958 luglio 18, Pavia.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento e petizione del fedele Ebono, confermano agli abitanti di Genova quanto posseggono, con qualsiasi titolo, entro e fuori la città.

Copia membr. sec. XI-XII, Genova, arch. di Stato: Materie politiche, mazzo I [B]. Liber antiquus archiepiscopatus Ianuen., c. CLVI B, ms. della fine del sec. XII, Genova, arch. di Stato, da B [C]. Copia membr. 1301 giugno 20 del not. «Rollandinus de Richardo» nel Liber iurium I duplicatus (1), c. 2, ms. 38, Genova, arch. di Stato; pare da B [D]. Copia membr. sec. XIV del not. «Rollandinus» da copia 1253 ottobre I del not. «Nicolaus de Sancto «Laurentio» nel Liber iurium, c. 1, ms. B, IX, 2, Genova, bibl. Universitaria, da D [E]. Copia membr. sec. XV nel foglio di guardia del Liber iurium II, ms. B, IX, 3, ibid., da D. Copia sec. XVII in Collectanea Federici, ms. 46, c. 17, Genova, arch. di Stato, da D. FEDERICI, Collectanea, I, c. 14, ms. (autogr.) sec. XVII, bibl. Brignole–Sale–De Ferrari, 104, F, 5 = CICALA, Me-

<sup>(</sup>a) C nephario (b) B vel id infringere (c) B futurum (d) B tempus (e) ac omesso in C (f) In B i monogrammi sono collocati dopo la signatio; questa è omessa in C, ma sono riprodotti i monogrammi. (g) C idus ianuarias (h) C octavo anno

<sup>(1)</sup> Intorno ai vari esemplari dei Lisis, cf. Kehr, Italia pontificia, VI, bri iurium reipublicae Genuenpars II, 319-20.

morie della città di Genova e di tutto il suo dominio, I, ms. 1250, arch. del Comune di Genova. Copia cart. sec. xvII ms. 65, c. 13, arch. di Stato, Genova. Copia cart. sec. xvIII, ms. Dbis I, 2, 32 Scritture varie, bibl. Civica, Genova.

A. GIUSTINIANO, Annali della republica di Genova (1537), c. XXVI, cit. C. SIGONII Historiarum de regno Italiae libri viginti, ed. 1732, col. 420, cit. FOLIETAE Historiae Genuensium libri XII, p. 13 B, cit. (= in GRAEVIUS, Thesaurus antiq. et bist. Italiae, I, pars I, col. 235, cit.). DE SACY, Pièces diplomatiques tirèes des archives de la république de Génes in Notices et extraits des manuscrits de la biblio!hèque du Roi, XI, 2, da D. CAFFARO, Annali di Genova (ed. CARNIGLIA), p. 151, da D. Historiae patriae monumenta, Chart. II, 44, n. XXVII, ed. CIBRARIO « dalla copia del codice Pallavicino della cattedrale di Sarzana » (1). Liber iurium reipublicae Genuensis, I, 1, n. I, ed. RICOTTI, da B. BELGRANO, Il registro della Curia arcivescovile di Genova in Atti della Società Ligure di storia patria, II, 2, p. 310, testo di C, p. 412, doc. n. 1 (a. 1188), cit. Cf. FIETZ, Geschichte Berengar's II von Ivrea, p. 35, cit.; DÜMMLER, Kaiser Otto der Grosse, p. 313, nota 3, cit.; PIVANO, Stato e Chiesa da Berengario I ad Arduino, pp. 106-08, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1438.

Formulario regolare. Il compendio ss per « subscripsi » nella recognitio, come è riprodotto in B, presenta somiglianza con quello nei diplomi nn. XII, XIV, XVI sicchè pare che l'intera formula fosse dello stesso scrittore, autografa cioè del riconoscitore. L'arenga è la medesima che si ha nel diploma n. XVI, inoltre i monogrammi sembrano molto simili a quelli di questo diploma; parrebbe quindi che comune fosse il dettatore e lo scrittore del protocollo, del testo e probabilmente anche della signatio. Si completa il testo di B con C. Tutte le copie dipendono da B, direttamente o indirettamente.

In nomine Dei etserni. Berejngarius et Adelbertus divina favente clemsentjia reges (a). Decet regalem [excellentiam, ut voti]s suorum fidelium aures sue pietatis inclinet, quatinus [eos] devotiores ac promptiores in suo [ob]sequio reddat. Idscirco omnium fidelium sancte Dei Ecclesije nostrorumque presentium scilicet ac 5 futurorum noverit usniversitas, qua]liter interventu ac petistione. Hebonis nostri [dilecti fidelis per huiu]s nostri precepti paginam, secundum consuetudinem illorum, confirsmamus et corrob]oramur (b)

<sup>(</sup>a) Il passo In - reges in lettere maiuscole. (b) Così Be così forse l'orig., cf. n. VII.

<sup>(1)</sup> Questo codice è pubblicato da Lupo Gentile, ma non contiene copia del nostro diploma.

omnibus nostris fidelibus et habitatoribus in scivitate Ilanuensi cunctas res et proprietates illorum seu libellarias et p[recarias, et] omnia que secundum consuetudinem illorum tenent, aliquo titulo vel modulo scriptionis acquisierunt, vel que illis ex parte patris et 5 ma[tris] advenerunt; omnia et ex omnibus et infra et extra civitatem in integrum eis confirmamus pleniusque corroboramur (1) una cum terris, vineis, pratis, pascuis, silvis, stalareis, saletis, sationibus (b), ripis, rupinis, molendinis, piscationibus, montibus, vallibus, planiciebus (c), aquis aquarumve decursibus, servis et ancillis 10 utriusque sexus, et omnia que dici vel nominari possunt, que secundum consuetudinem illorum tenent, pertinentibus vel aspicientibus in integrum. precipientes itaque iubemus, ut nullus dux, marchio, comes (d), vicecomes, sculdaxius, decanus vel quelibet regni nostri magna parvaque persona in eorum domibus potestative in-15 gredi audeat aut mansionaticum tollat vel aliquam iniuriam vel molestationem facere conetur, sed liceat eos pacifice et quiete vivere, ac (a) nostra fulti (a) preceptali confirmatio[n]e, omnium hominum contradictione vel diminoratione remota. Si quis igitur huius nostre confirmationis preceptum pro aliquo ingenio infrin[gere vel 20 vjiolare temptaverit (e), sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem camere nostre et medietatem predictis ho[minibus illorumque] heredibus ac proheredibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anuli nostr[i inpress]ione insigniri iussimus.

Signa (f) serenissimorum (M M) Berengarii et Adelberti regum.

Hubertus (g) cancellarius iussu regum (h) subscripsi.

25

Data .xv. kal. aug. (1), anno incarnacionis (k) Domini .dcccclviii., regni vero domni Berengarii atque Adelberti regum (1) octavo, indicione prima. Actum Papie. in Dei nomine, feliciter.

<sup>(</sup>a) Così B (b) sazionibus (c) placiebus (d) comes nell' interlineo.
(e) La u corretta su c (f) signum (g) Fulbertus DE Ulbertus (h) Forse manca recognovi et (i) Aug. (k) C ab incarnacione (l) regum omesso in BC leggesi in DE

#### XII.

958 o 959 ottobre 25, Pavia.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento e petizione del fedele Lanzone, concedono al fedele Rainbaldo la corte Lovadina.

Originale, arch. del conte Ottaviano di Collalto; Castello S. Salvatore: Diplomi imp. n. I [A]. Copia membr. not. 1310 agosto 27, ibid. coll'orig. [B]. Antichi documenti Collalciani registrati nel 1574 da Angelo de Vicari Veneto, c. 104, ibid.: busta 14 [C]. Volume membr. con copie di diplomi: c. 23 B, copia sec. XVI; c. 95 copia not. sec. XVII, ibid.: busta 15, da B. Privilegi e documenti Collalciani, c. 136, cop. cart. not. 1620 settembre 9, da C, ibid.: busta 18. Privilegi e documenti Collalciani, c. 1, copia cart. sec. XVII-XVII, ibid.: busta 25. Copie di documenti varii, c. 1, cop. cart. sec. XVIII, ibid.; busta 24. Privilegi e documenti Collalciani fatti raccogliere dal conte Giacomo Massimiliano nel 1758, c. 3, ibid.: busta 26, da C. Documenti famiglia Collalto con traduzione, c. 134, copia sec. XIX, da C, ibid. Antiqua monumenta Cenetensium, c. 93, ms. cart. sec. XVIII, n. 1060, bibl. Comunale di Treviso. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 959, ms. bibl. Nazionale di Torino, estr. dal Muratori.

Sansovino, Origine e fatti delle famiglie illustri d' Italia, p. 4, cit. Muratori, Antiq. Ital. I, 57, da A coll'a. 960 = Annali, a. 959, datum. Serie cronologica di tutti i privilegi concessi e riconfermati alla famiglia dei conti di Collalto e San Salvatore, p. 9, cit. all'a. 958 (Venezia, 1798; arch. di Collalto, busta 70). Stampa delli NN. HH. CoCo. Collalto et abbazia di Narvesa contro Monsignor vescovo di Treviso, p. 1 (stampa sec. XVIII). Vinciguerra de fu Giacomo Massimiliano conte e signore di Collalto, S. Salvatore &c. domanda al di lui zio sacerdote abbate di Narvesa Vinciguerra conte di Collalto e S. Salvatore li beni feudali da esso ritenuti &c., p. 1 (stampa del principio del sec. XIX)(1). Böhmer, Acta Imperii selecta, p. 814, n. 1126, da copia forse di C eseguita da Clumecky. Ottenthal, Das Archiv der Grafen von Collalto nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, I, 615, cit. Giomo, I diplomi regii ed imperiali del secolo decimo ai conti di Collalto, n. 1, da A. (Bortolotti e Giomo) [Nobili nozze Brandolin-Lucchesi-Palli-Valmareno] Spigolature d'archivio, p. 8, cit.

È scritto da due mani: il protocollo, il testo e la signatio sono dello scrittore, già addetto alla cancelleria del re Lotario (scrisse il diploma n. III; cf. p. 255), che eseguì le medesime parti del diploma n. XIV e sembra

<sup>(1)</sup> Di queste due stampe si trovano lalto e in quello della curia vesc. di copie nell'archivio dei conti di Col-

anche dell'orig. dei nn. x, xIII; la recognitio e la datatio possono essere autografe del riconoscitore, essendo della mano che eseguì la recognitio dei diplomi nn. xIV e xVI e pare anche dei nn. IV, x, XI, xV (cf. Bullettino dell'Arch. paleogr.Ital. IX, 98, 147-48 e Ricerche &c. V, 73); vedansi anche le osservazioni premesse al diploma seguente. Vi è incertezza, mancando l'indizione, se si debba datare coll'anno 958 o col 959, al quale corrispondono gli anni di regno. Nella copia più antica, in B, la datazione è lacunosa, il che prova che già nel 1310 l'originale era guasto, mentre la copia C, posteriore, presenta tutti gli elementi cronologici (cf. p. 330, nota a), che sono poi ripetuti dalle altre copie ed edizioni. Se in C l'indizione (III) non è una restituzione del copista, ma dipende, attraverso a copia anteriore alla data di B, dall'originale, il diploma sarà del 959, e l'anno 958 della pergamena si dovrà riferire, se non errato, all'azione.

(C) In nomine domini Dei aeterni. Berengarius et Adelbertus divina favente clementia reges. Si iustis petit[io]nibus nostrorum fidelium aures nostrae pie[ta]tis inclinamus, ad statum regni nostri proficere nequaquam ambigimus. Idcirco omnium # fidelium sanctae Dei Aecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum universitas noverit, quali[t]er interventu ac petitione Lanzonis nostri dilecti fidelis per huius nostri precepti paginam, sicut iuste et legaliter possumus, concedimus et donamus Raimbaldo [n]ostro fideli cortem unam que nuncupatur Luvadina [adi]acentem 10 in comitatu Tervisiano non longe a flumine quod nominatur Plave (a). predictam autem cortem Luvadina | (b) iam nominato Raimbal[d]o nostro dilecto fideli ex iure n[ostri] regni pertinentem concedimus [e]t donamus, et de nostro iure et dom[i]nio in eius ius et dominium modis osmnibsus transfundimus hac delegamus una 15 cum terris, | capellis, vineis, pratis, pascuis, silvis, salectis, stationibus (c), ripis, rupinis, molendinis, piscationibus, montibus, vallibus, planitiebus, aquis aquarumque dec[u]rsibus, forestis, servis et ancillis utriusque sexus, laldionibus et aldianis et cum pensionibus (d) atque cum omnia (c) que dici vel nominari possunt ad predictam 20 cortem Luvadina iuste et legaliter pertinentibus vel aspitientibus in integrum, ita ut habeat, teneat firmiterque possideat ipse suique heredes habeantque potestatem tenendi, donandi, vendendi, alie-

<sup>(</sup>a) Mano recente vi aggiunse parole che poi furono rase; ma il testo non presenta lacuna. (b) Mano, forse del XV secolo, aggiunse una o due parole, ora molto cor rose o rase. (c) Così A (d) pensionibus; la prima asta della n è corretta su s

nandi, commutandi, pro anima iudicandi, vel quicquid | eorum decreverit ansimus faciendi, omnium hominum contraditione remota. Si quis igitur huius nostri precepti paginam pro aliquo ingenio infringere vel violare temptaverit, sciat se | compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamerae nostrae et medietatem prelibato Raimsbaldo nostro dilecto fideli suisque heredibus. Quod ut verius credatur diligentiusque | ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anuli nostri inpressione subter insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (MF) (MF) Berengarii et Adelberti regum. \*

10

\* Hubertus cancell[ar]ius ad vicem Vuidonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \*

Data octavo kal. novembris, anno incarnacionis [Domin]i .DCC[CCL]VIII. (a), regn[i ver]o domni Berengarii at[que Adelberti piissi]morum (b) regum .vIIII., [ind . . . (c). A]ctum Papie. in Dei 15 nomine feliciter, amen.

### XIII.

960 aprile 24, Ravenna.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento e petizione del vescovo Uberto e del conte Amizo, donano al fedele Guido alcune sorti in Toscana.

Copia membr. sec. XI, Firenze, arch. di Stato: Olivetani, 24 aprile 960 [B]. Copia cart. sec. XVI, BORGHINI, ms. Magliab. II, X, 71, c. 65, bibl. Nazionale di Firenze, da B. Copia cart. sec. XVII, Spoglio Strozzi, XXXVII, 305, c. 337, ibid., da B. Copia in un Cartulario, ms. cart. sec. XVIII, della Curia vescovile di Fiesole, da B.

Della Rena, Serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana, I, 153, estr. = Lami, Ecclesiae Flor. monumenta, III, indice cron. CXXII, cit. Repetti, Dizionario, I, 132; II, 96, 380; III, 376, cit. Errera, Un diploma inedito dei re Berengario II e Adalberto nell'Archivio stor. Ital. V ser., to. I, 289, ed. da B. Cf. Davidsohn, Geschichte von Florenz, I, 106, nota 2 (trad. ital. 157, nota 2), cit.; Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, op. cit. p. 242, nota 4, cit.

<sup>(</sup>a) Lacuna in B; C e le altre copie .DCCCLVIIII. (b) B piissimorum (c) Lacuna in B; C e le altre copie completano .111.

La forma del monogramma di Adalberto riprodotto in B è del tipo di quello che ritroviamo nei diplomi nn. x, xII, XIV, XV; e poichè nel testo ricorre la caratteristica frase: « et a nostro regnique nostri iure et dominio seque-«strantes in eiusdem...» (cf. r. 17), che si ha pure nel diploma di Lotario n. III (p. 256, r. 8) dello scrittore del contesto dei citati diplomi orig. nn. XII, XIV, è lecito supporre che la stessa persona abbia dettati e scritti, in gran parte almeno, questi diplomi (cf. Bullettino dell' Arch. paleogr. Ital. IX, 148-149); inoltre, nella datazione del presente e in quella del n. xiv si ha la formula «actum vero » che non ricorre negli altri diplomi, il che ci porta a supporre che la datatio fosse della stessa mano del n. xIV, diversa da quella ché esegui le altre parti (cf. Bullettino cit., p. 149). Nella recognitio correggiamo « + Ego Petrus » della copia in «Hubertus», basandoci su considerazioni diplomatiche - tale formula sarebbe insolita e ci darebbe il nome di un nuovo cancelliere - e paleografiche: la croce si spiega ricordando il prolungamento a sinistra dell'asta mediana della H, e la E di «Ego» il prolungamento a destra; la P corrisponderebbe alla b (vedasi il facsimile nell'Archivio paleogr. Ital. IX, tav. 38).

(C) In nomine sancte et individue Trinitatis. Berengarius et Adelbertus divina providente clementia reges. Si iustis nostrorum fidelium petitionibus adsensum (a) prebemus, fideliores eos fore minime titubamus. Quocirca omnium sancte Dei Ecclesie fidelium 5 nostrorumque presentium scilicet hac futurorum devotio noverit, qualiter interventu hac petitione Huberti episcopi nostrique dilecti fidelis atque Amizonis comitis per huius nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, concedimus, donamus atque largimur Guidoni fideli nostro tres sortes in marca Tuscia in loco 10 qui dicitur Porcaria: una recta(b) esse videtur per Ursaldum massarium, alia vero per Aggum et Alprandum (c), tertia vero per Petrum massarium; et ex uno capite earum est finis fossatus de Farnito, ex alia parte fluvius Argumenna, de tertia vero terra (d) de Galiga, a (e) quarta vero terra de Caterano et de Tiliano; et duas sortes in 15 vico Feraldo et duas sortes in loco qui dicitur Campolongo et unam sortem in Lognano et alteram in Larziano; duas in Prixiano (f) iuris regni nostri concedimus in integrum; et a nostro regnique nostri iure et dominio sequestrantes in eiusdem prelibati fidelis nostri ius et dominium transfundimus ac delegamus, ita ut habeat,

<sup>(</sup>a) La d nell'interlineo. (b) recte (c) La p corretta su b (d) de terra (e) La a su rasura. (f) Forse anche Prixano; la a è in parte sulla i

teneat firmiterque possideat ipse suique heredes habeantque potestatem tenendi, donandi, vendendi, comutandi, pro anima iudicandi et quicquid eorum decreverit animus faciendi, omnium hominum contradictione remota (a). Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras quinquaginta, medietatem camere nostre et medietatem pretaxato fideli nostro suisque heredibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anulo nostro subter insigniri iussimus.

Signa serenissimorum (b) (M) (M) Berengarii et Adelberti (c) 10 regum (d).

Hubertus (e) cancellarius ad vicem Uuidonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi (f).

Data .viii.vo die kalend. magias, anno dominice incarnationis .dcccclx., indictione tertia, regni vero domnorum Berengarii et 15 Adelberti regum .x. Actum vero Ravenne. feliciter, amen.

## XIV.

960 ottobre 25, Pavia.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento e petizione del marchese Guido e del giudice Rosone, donano alla regina Villa la corte di Obiano, che era divenuta proprietà del fisco per l'infedeltà di Rogo.

Originale arch. di Stato in Milano: Museo diplom. sec. x. Diplomi [A]. Due copie cart. sec. xviii e copia sec. xix, ibid., coll'orig. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 960, dal Muratori.

Muratori, Antiq. Ital. II, 37, da A; Annali, a. 960, datum. De Angeli, Delle origini del dominio tedesco in Italia, p. 219, n. vi, da A. Codex diplom. Langobardiae, col. 1103, n. DCXL, ed. Porro Lambertenghi, da A. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 38; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital., IX, 146-50, ed. L. Schiaparelli.

<sup>(</sup>a) B aggiunge Exempla (b) serinissimorum (c) Berengarli et Adalberti in lettere capitali. (d) regis e segno di abbreviazione. (e) ℜ Ego Petrus (f) Invece di subscripsi un ghirigoro.

Cf. Fietz, Geschichte Berengar's II von Ivrea, p. 37, nota 5, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 314, nota 3, cit.; Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont, p. 208, cit.; Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, III, 2, p. 265, cit.

Regesto: Böhmer, n. 1440.

Intorno a questo diploma cf. Bullettino cit. pp. 147-149. Lo scrittore del protocollo, del 1esto e della signatio, che fu già ai servigi della cancelleria del re Lotario, esegui pure le medesime formule del n. XII, e forse dei nn. X, XIII; la recognitio è forse autografa del cancelliere Uberto (cf. Bullettino cit. p. 148); sconosciuto è lo scrittore della datatio (vedansi le osservazioni al diploma precedente). Il dettato segue il formulario comune. Il passo relativo a Rogo (cf. p. 334, r. 1 sgg.), dato il luogo di inserzione, ed il fatto che è su rasura, ci attesta che la redazione del nostro diploma non dipende da una minuta completa, in cui si trovasse tale aggiunta. Non è firmato il monogramma di Adelberto.

(C) In nomine sanctae et individuae Trinitatis. rius et Adelbertus divina providente clementia reges. Si ratis nostrorum (a) fidelium petitionibus adsensum prebemus, fideliores eos fore minime dubitamus. Quocirca omnium sanctae Dei Accle-5 siae \* (b) fidelium nostrorumque presentium scilicet ac futurorum industria noverit, qualiter interventu ac petitione Vuidonis marchionis nostrique dilecti filii seu Rozonis iudicis nostri fidelis per hoc nostrum preceptum, | prout iuste et legaliter possumus, concedimus, donamus atque largimur Vuillae reginae nostraeque di-10 lecte coniugi et consorti regni nostri cortem Ubiani cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus | eidem corti pertinentibus una cum massariciis, vineis, terris, campis, silvis, stalariis, montibus, vallibus, planitiebus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, aldionibus et | aldiabus, servis et ancillis omnibusque rebus 15 que dici vel nominari possunt ad predictam cortem integre pertinentibus, nec non et a nostro iure et dominio in eius ius et (c) dominium omnino transfundimus ac delegamus, | eo scilicet tenore, ut habeat, teneat firmiterque possideat ipsa suique heredes habeantque potestatem tenendi, donandi, vendendi, commutandi, alie-20 nandi, pro anima iudicandi et quicquid eorum | decreverit animus

<sup>(</sup>a)  $nror\bar{u}$ , manca cioc un segno di abbreviazione. (b) Cosi A (c) dominio in eius tus et su rasura.

fatiendi (a), omnium hominum contradictione remota. Idcirco hanc predictam cortem nostrae preceptaliter fecimus coniugi, quia volumus omnibus nostris fidelibus esse notum, hunc Rogum, cuius hec hereditas legaliter visa fuit, in nostri fidelitatem omnino decidisse, quodque statum (b) regni nostri nostrasque | (c) personas (d) tractando 5 penitus consensit in nihilum redigere, nostrisque se copulavit inimicis ab huius regni volens potestate pellere. Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem kamerae (e) et medietatem prefate coniugi nostrae (f) suisque heredibus. | Quod ut verius credatur diligen- 10 tiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes (g) anuli nostri [inpression]e subter insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (M F) (M) Berengarii et Adelberti regum. \*

\* Hubertus cancellarius ad vicem Vuidonis episcopi et archi- 15 cancellarii recognovi et subscripsi. \* (S I D)

Data octavo die kalendas novenbris (a), anno dominicae incarnationis .DCCCCLX., indictione quarta, regni vero domnorum Berengarii et Adelberti regum decimo. Actum vero Papiae. feliciter, amen.

#### XV.

20

(958-961) marzo 25, Pavia.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento e petizione di Girberga, figlia del re Berengario II, concedono al marchese Aleramo di costrurre e stabilire mercati nei suoi possessi, riservando a lui ed a' suoi eredi l'esazione di tutti i proventi.

Copia membr. del sec. XII, presso il marchese Francesco Guasco di Bisio, Torino [B] (1).

- (a) Così A (b) Il passo da ideireo a statum su rasura. (c) regni nostri nostrasque è scritto nel margine. (d) personas è scritto nel margine. (e kamerãe si credeva di aver scritto, come deve intendersi, kamerae nãa (nostrae) (f) Il passo da tractando a coningi nostrae è su rasura. (g) Il passo da ut verius a roborantes su rasura.
- (1) Questa pergamena ci è stata gentilmente segnalata e mandata in esame dal prof. A. Tallone.

C. CAMPANA, Arbori delle tre famiglie Aledrama, Paleologa e Gonzaga nel Monferrato, p. 5, cit. colla data 23 marzo 950 = Muletti, Memorie storico-diplomatiche di Saluzzo, I, 300, cit.

Dalla forma del monogramma di Adalberto riprodotta in B, risulta che esso non era nell'originale firmato, e che la signatio almeno, ma fors'anche il protocollo e il testo, doveva essere della mano che scrisse protocollo, testo e signatio dei diplomi nn. xII, XIV e pare anche del n. x. La recognitio, a giudicare dal compendio per « subscripsi » e dal non essere riprodotta in carattere allungato, doveva essere autografa del riconoscitore, come quella dei nn. xII, xIV e xVI e sembra anche dei nn. IV, X, XI. La copia non riporta, perchè guasti da abrasione, gli anni di Cristo e del regno nè l'indizione (cf. p. 336, nota (h)), ma la data cadrà nel periodo in cui Uberto occupò la carica di cancelliere mentre a capo della cancelleria stava Guido vescovo di Modena (quindi dal 13 gennaio 958 al 30 maggio 961). Nell'agosto 961 il marchese Aleramo compare già come marito di Girberga in una sua donazione per il monastero di Grazzano presso Casale (cf. Bresslau, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad II, I, 390); sembra perciò che a questa data debba essere accostata quella del diploma, concesso ad intercessione della futura sposa: si potrà ritenere più probabilmente dell'anno 960 o del 961.

(C) In nomine domini Dei eterni. Berengarius et Adelbertus (a) divina favente (b) clemencia reges. Si iustis nostrorum fidelium peticionibus adsensum prebemus (c), fideliores eos in nostro obsequio fore minime titubamus. Idcirco \* noverit omnium 5 sancte ecclesie Dei fidelium nostrorumque (d) presentium silicet ac futurorum industria, qualiter interventu ac peticione Girberge nostre dilecte filie per huius nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, concedimus et donamus atque largimur Aledrammo inclito marchioni fideli nostro in cunctis suis proprieta-10 tibus mercata, ubicumque voluerit, construere et constituere, ubi ei oportunum fuerit, faciat. insuper iubemus, ut nullus exactor rei publice de predictis locis, ubi mercata constituta fuerint, aliquo in tempore inquietare eum suosque heredes vel molestare presumat, neque toloneum nec curaturam aut aliquam publicam functionem 15 ex ipsis mercatis exigere audeat; sed (e) liceat eum suosque heredes prenominata mercata proprietario iure pacifice et quiete possidere, sine alicuius hominis contradictione; habeatque potestatem tenendi,

<sup>(</sup>a) Adelgerius (b) fau- su rasura. (c) -em- corretto da ui e rasura di segno abbr.; si stava per scrivere prebuerimus (d) que aggiunto nell'interlineo. (e) set

donandi, vendendi, commutandi, alienandi, pro anima iudicandi, vel quicquid eius decreverit animus fatiendi (a), omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur huius nostri precepti paginam (b) infringere vel violare temptaverit, sciat se conpositurum auri optimi libras centum, medietatem camere nostre et medie- 5 tatem prelibato Aledramo inclito marchioni nostroque fideli suisque heredibus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes annuli (c) nostri inpressione insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (M) (M) Berengarii et Adelberti (d) 10 regum. \*

[Hubert]us cancellarius ad vicem Vuidonis (e) episcopi (f) et archicancellarii (g) recognovi et subscripsi.

Data .viii<sup>o</sup>. kal. aprilis, [anno incarnationis Domini . . ., regni vero domni Berengarii atque Adalberti regum . . ., indictione . . . Actum] <sup>(h</sup> 15 Papie. feliciter, AMEN.

# XVI.

961 maggio 30, Verona.

Berengario e Adalberto re, dietro intervento e petizione del marchese Ugo di Toscana, investono l'abbate del monastero della Vangadizza di una terra appartenente alla curia di Legnago.

Originale, arch. dei conti Giustinian Recanati, Venezia [A] (1). Copia membr. not. 1349 agosto 13, arch. di Stato in Modena: abbazia di Vangadizza [B]. Copia cart. sec. xv, ibid.: Prisciani Peregrini, Miscellanea, I, c. 4B, da B. Copia cart. fine del sec. xvi, ibid.: abbazia di Vangadizza, da B. Copia cart. sec. xvii-xviii, arch. di Stato in Venezia: Miscellanea, codici, n. 652, c. 125

- (a) Così ha pure il diploma n. XIV, probabilmente dello stesso scrittore. (b) paginas (c) Corretto da annulis con rasura della s (d) Adelgerii (e) Vidonis (f) In B manca episcopi, ma è lasciato spazio in bianco. (g) archichancellarii (h) Probabile restituzione del formulario. B così riporta la datazione: Data .viii. kì apriì Paple feliciter. Amen. Annorum vero incarnationis Domini non valens scriptor reperire numerum, quia littere abrose (sic) erant, ideo (su rasura) dimisit.
- (1) La contessa Paolina Giustinian carci, per mezzo del prof. V. Lazzarini, Recanati ed il figlio N. U. conte Alvise ebbero la gentilezza di comuniquale è curata la presente edizione.

« ex autographo Vangadiciae exscripsit comes Camillus Silvester »; alla c. 126 « saggio del carattere originale del precedente diploma ». Copia cart. sec. XVII, bibl. Nazionale di Parigi: Coll. Baluze, 379, c. 285, con «3 id. iunii». Tre copie cart. sec. XVIII, arch. di Stato in Venezia: Consultori in iure, n. 395; doc. n. 3, su foglio staccato; nel fasc. cart. Copie carte fondamentali per li monaci della Vangadizza nullius dioecesis, c. 3; e nel fasc.: Carte della Comunità della Badia e Seminario della Vangadizza, c. 2. [La fonte di queste tre copie è indicata: « ex chartulario Vangaticiensi et ex « Muratorio tom. V, col. 403 »; alla terza copia segue l'indicazione: « ex typis = « vulgo stampa per RR. Monaci della Vangad. e Mons. Bart. Gradenigo « arciv. d'Udine Abb. to comend. assuntor di giudo = Cause in excellmo Collio «habite (extrahere feci aliena mihi fida mente ego Andreas Baviera iud. not. « cancell. Abbis) »]. Copia cart. sec. xvIII, bibl. Comunale di Verona: Raccolta Perini, busta 25: Camaldolesi della Madonna di S. Michele in Campagna, c. 20. Copia in Dionisii Codex diplom. II. TERRANEO, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 961, estr. dal Muratori, ms. bibl. Nazionale di Torino.

Della Rena, Serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana, pp. 154-55, da A. SOLDANI, Historia monasterii S. Michaelis de Passiniano, p. 78. SILVESTRI, Istorica e geografica descrizione delle antiche paludi Adriane, p. 46, da A. Leibnitii Annales imperii occ. Brunsvicenses, III, 49 « descripsi ipse ex quodam chartularii « Vangadiciensis fragmento et cum Cosmi Arenae editione contuli ». MURATORI, Antiq. Ital. V, 403, da A; Annali, a. 961, datum = Origines Guelficae, I, 275, ed. = Memorie e documenti per servire alla storia del principato Lucchese, I, 99, cit. BIANCOLINI, Notizie storiche delle chiese di Verona, III, 274, da A. MITTARELLI, Annales Camaldulenses, I, app. 66, « ex chartulario Vangaticiensi et ex Muratorio ». Per li RR. Monaci della Vangadizza, p. 1 (stampe del sec. XVIII; esemplare arch. di Stato in Venezia: Consultori in iure, n. 395). CIPOLLA, Fonti edite della storia della regione Veneta, p. 65, n. 219, reg. e fonti; Verzeichniss der Kaiserurkunden in den Archiven Veronas nelle Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, Il, 95, n. 51, reg. BARUFFALDI, Badia Polesine (IV). Regesto dell'abazia della Vangadizza, p. 8, reg. LAZZARINI, Il diploma originale di Berengario II e Adalberto per la badia della Vangadizza nel Nuovo Archivio Veneto, nuova serie, vol. XXXIV, p. 95 sgg., da A. Cf. FIETZ, Geschichte Berengar's II von Ivrea, p. 37, nota 10, cit.; Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, pp. 316, 326, nota 2, cit.; DAVIDSOHN, Geschichte von Florenz, I, 106, nota 1 (trad. cit. p. 157, nota 1), cit.

Regesto: Böhmer, n. 1441.

La recognitio è probabilmente autografa del riconoscitore, in ogni modo è della mano che esegui la medesima formula nei diplomi nn. XII e XIV e forse IV, X, XI, XV; con questa scrittura presenta qualche affinità quella delle altre parti del diploma, di mano sconosciuta. Uguale arenga si ha nel n. XI (cf. le osservazioni a questo diploma); ed uguale formula di datazione nel n. XII. Per il sigillo, frammentario, cf. Muratori, Antiq. Ital. V, 463 e Lazzarini, op. cit., p. 97.

(C) In nomine omnipotentis (a) Dei aeterni. Berengarius et Adelbertus divina favente clemencia reges. Decet regalem exellentiam (b), ut votis fidelium suorum aures pietatis sue clementer inclinet, quatinus eos devociores hac prompcsores (c) in suo obsequio reddat. \* Idcirco omnium sancte Dei Ecclesie fidelium nostro- 5 rumque presentium scilicet hac futurorum noverit industria, qualiter interventu ac peticione Ugonis marchionis Tuscie nostri dilecti fidelis per huius nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, venerabilem Martinum | Wangadiciensis monasterii abbatem de quadam terra in insula Carpi adiacente et ad curiam 10 Leniaci pertinente, cuius terminum cernit caput silve eiusdem monasterii usque in flumen quod vocatur Tatarum, pro Dei amore et animarum nostrarum nostro|rumque parentum, tam preteritorum quam futurorum, investivimus, una cum terris, pratis, silvis, paludibus, salectis, sacionibus, stalareis, ripis, rupinis, molendinis, pi- 15 scacionibus, pascuis, mercatis, vallibus, planiciebus, aquis aquarumve decursibus | cum omnibus suis pertinentiis veluti ad curiam Leniaci pertinent in integrum, ita ut habeat, teneat firmiterque possideat ipse abbas suique successores et fratres, omnium hominum contradiccione vel molestacione | remota. Si quis igitur hanc 20 nostram investituram aliquociens infringere vel violare temptaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamere nostre et medietatem prelibato abbati | suisque successoribus. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anuli nostri inpressione insigniri iussimus.

\* Signa serenissimorum (M F) (M F) Berengarii et Adelberti regum. \*

\* Hubertus cancellarius ad vicem Vuidonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. \* (SI)

Data .III. kalendas iunias, anno incarnacionis Domini .DCCCCLXI., 30 regni vero domni Berengarii atque Adelberti piissimorum regum undecimo (d), indiccione quarta. Actum Verone. in Dei nomine feliciter, amen.

<sup>(</sup>a) ompotentls (b) Così A (c) Così A (per prompciores), colla seconda p corrella da τ principiala. (d) -n- corrello da m

# I DIPLOMI DI ADALBERTO RE



960 maggio 27, comitato di Senigallia.

Adalberto re, in seguito a inchiesta, dichiara, confermando un diploma di Lodovico II, che il monastero di S. Trinità (San Clemente) a Casauria sia libero, non soggetto cioè al vescovo di Penne.

Chronicon Casauriense, ms. membr. della fine del sec. XII, bibl. Nazionale di Parigi, cod. lat. 5411, c. 151: Praeceptum Adelberti regis de libertate monasterii contra Pinnensem episcopum [B] (1). Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 951, ms. bibl. Nazionale di Torino, estr. dal Muratori.

D'Achery, Spicilegium, 2ª ed., II, 941, da B. Muratori, Rerum Ital. Script., II, 2, col. 826, da B. Cf. Fietz, Geschichte Berengar's II von Ivrea, p. 36, nota 6, cit.; Bresslau, Urkundenlehre, 2 Aufl. I, 398, nota 1, cit.; Schiaparelli in Bullettino dell'Archivio paleogr. Ital. IX, 151, 152, cit. Intorno a questo monastero, cf. Kehr, Italia pontificia, IV, 299.

Regesto: Böhmer, n. 1439.

Sul formulario non possiamo dare alcun giudizio, chè troppo esiguo è il numero dei diplomi di Adalberto. Il contenuto sembra autentico; vedansi i diplomi di Lodovico II 873 maggio 26 (M. n. 1257 (1222)), di cui il nostro è conferma, nonchè i placiti degli anni 967 (HÜBNER, n. 954) e 983 dicembre (HÜBNER, n. 1051).

In nomine domini Dei eterni. Adelbertus gratia Dei rex.
Omnium (a) fidelium sancte Dei Ecclesie presentium scilicet ac futurorum notum esse volumus sagacitati, qualiter Heldericus abbas sancti monasterii constructi in honore sancte et individue Trini5 tatis venit ad nos in presentia nostrorum fidelium proclamans, quod Iohannes episcopus sancte Pinnensis ecclesie quereret ei con-

- (a) Il passo In omnium in lettere capitali.
- (1) Da collezione gentilmente favoritaci da RENÉ POUPARDIN.

suetudinem quandam, videlicet ut clerus ipsius monasterii ab ipso consecrari deberetur et scriptionem aliquam de rebus predicti monasterii sine suo consultu facere non posset. nobis autem inquirentibus, si rectum foret quod ipse predictus abbas querebat, ostendit nobis qualiter dive memorie Ludovicus (a) imperator augustus per 5 precepti paginam concessit predicto monasterio, quatenus nullus pontifex aliquam consuetudinem in eo mittere temptet (1). auditis, episcopum predictum advocare iussimus, diligenter illum inquirentes qua ratione aliquam consuetudinem de predicto monasterio quereret. qui respondens, scriptum a prefato imperatore 10 suam ecclesiam recepisse dixit; quod ostendere iussimus, ut ex utroque veritatis norma dinosceretur. duobus igitur diebus illum expectantes, suum scriptum videre nequivimus; unde nobis visum est illum mentiri, et idcirco hunc bundburdum (b) scribere iubentes precipimus, ut nullus pontifex aliquam consuetudinem vel fun- 15 ctionem de ipsa abbatia exigat, et ipsam in statu suo liberam permanere iubemus, sicuti prefatus imperator precepti sui pagina permanere concessit. Si quis hunc bundburdum infringere temptaverit, sciat se compositurum auri libras centum, medietatem predicte abbatie et medietatem camere nostre. Quod ut verius credatur 20 diligentiusque inconvulse ab omnibus observetur, anulo nostro iussimus insigniri.

Amicus diaconus iussu regio recognovi.

Data .vi. kalendas iunii, regnantibus domno Berengario et Adelberto regibus anno .x. Actum in comitatu Senogallia.

25

### II.

961 febbraio 28, Arezzo.

Adalberto re conferma ai canonici di Arezzo i possessi e i diritti loro concessi da Lotario I e da Ugo e Lotario.

Copia in rotolo membr. del sec. XI, archivio Capitolare di Arezzo, n. 138 [B]. Copia cart. sec. XVIII, ibid., n. 38, da B.

- (a) Ludovicus in lettere capitali. (b) Così B
- (1) Diploma di Lodovico II 873 maggio 26 (M. n. 1257 (1222)).

Grazini, Vindiciae ss. martyrum Arretinorum dissertatio, p. 30, cit. Moneta, Ragioni della chiesa Aretina sopra le enfiteusi di Alberoro e Tegoleto, Raccolta di documenti, p. 3, n. 11, estr. da B. (De Giudici) Lettere critico-istor. scritte da un Aretino, p. 83, cit. Dümmler, Italienische Königsurkunden des zehnten Jahrhundert nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, XV, 368, n. IV, da copia di B eseguita da J. Ficker. Pasqui, Codice diplom. Aretino, I, 94, n. 69, da B. Cf. Dümmler, Kaiser Otto der Grosse, p. 326, nota 2, cit.; Bresslau, Urkundenlehre, 2 Aufl, I, 398, nota 1, cit.; Schiaparelli in Bullettino del-Parch. paleogr. Ital. IX, 151-52, cit.

Il testo è una ripetizione di quello del diploma di Ugo e Lotario 933 (936) gennaio 17 (n. xxxIII), dal quale dipende pure il diploma di Ottone I 963 maggio 10 (DOI, n. 253): ricorrendo ai due diplomi (DU, DO) potremo emendare alcune lezioni della copia B. Il diploma di Lotario I 843 agosto 29 (M. n. 1108 (1074)) non ricorda, colla donazione del campo «Pi-«scinule» il molino nella villa «Veneris» (cf. p. 344, r. 14), nè questo passo si trova in altro diploma di Lotario I; è quindi probabile che si accenni nel nostro ad un diploma perduto di Lotario I (PASQUI, op. cit. I, p. 49, n. 35); e si avverta pure che tale passo manca nei diplomi posteriori dal testo uguale al nostro, il che fa sorgere un vago dubbio che esso possa essere interpolato. Sembra poi interpolata la formula della minatio (p. 345, rr. 23-6), dopo la corroboratio.

\*In nomine sancte et individue Trinitatis. Adelbertus divino providente numine \* rex. Quia regalis magnificentia pia et larga erga Dei cultores et ecclesiarum Dei recuperatrix (a) et instauratrix (b) esse debet, ut id agendo premium mereatur consequi sempiternum, ideoque venientibus nobis ad domum Sancti Donati confessoris et martiris Christi, pro timore Dei omnipotentis et ipsius sanctissimi veneratione loci animeque nostre seu parentum nostrorum salvatione, ibique precibus canonicorum Deo servientium adquiescentibus, aliquantam terram, quam bone memorie Petrus episcopus ad utilitatem canonicorum ibi pro tempore famulantium distribuit et serenissimus imperator Lotharius in aliquid postea confirmavit et in aliquid (c) suo proprio dono concessit, sed deinde pastorum neglegentia et pravorum hominum cupiditate illis subtracta (d) fuit, videlicet: vineam unam (e) ad Pinum cum campo ibi prope similiter ad Pinum nominante, et

<sup>(</sup>a) -cu- ncll' interlinco. (b) D U , D O restauratrix (c) aliquo (d) suctracta (e) vinea una

campum alterum qui dicitur Pratum (a) Sale, nec non corticellam unam (b) que dicitur ad Clane cum sua pertinentia, et aliam corticellam(c) que vocatur Moiona (d) sub integritate, sicut discernitur in scripto a (e) iam nominato Petro episcopo facto; ecclesiam quoque Sancti Petri in Castello, quam dive memorie imperator Lotharius pro remedio anime sue 5 canonicos ibi servientes habere concessit, nec non et villas tres, quarum una dicitur Durna, altera Plica, tertia Speia, quas idem Lotharius imperator eiusdem loci canonicis confirmavit; mercatum insuper unum, qui (f) celebratur in missa sancti Hylariani (g); et curtem (h) unam que vocatur Camenina (i), et est in Castello Felicitatis, cum ec- 10 clesia in honore sancti Andree edificata cum omni sua pertinentia, quam idem imperator suo proprio dono prefati loci concessit canonicis; campum insuper unum qui (i) vocatur Piscinule, et consistit in pago Aretino, cum omnibus suis appenditiis, et molendinum ibidem constructum in Arni alveo in villa que dicitur Veneris, sicut prefatus 15 imperator eum ipsis concessit; cortem namque que dicitur Colonaria cum omni sua pertinentia per hoc nostrum regale preceptum eisdem canonicis qui nunc ibi serviunt, scilicet Grasulfo archidiacono, Suaverico primicerio, Sapienti gramatico, Iohanni clerico et sacriste, Stratario, Stephano, Iohanni, Altiperto Leonique presbiteris et Agimoni 20 diacono et reliquis qui ibi in presenti serviunt eorumque successoribus, qui futuris temporibus deservierint (k), restituimus, nec non et omnia que a predecessoribus nostris seu a quibuscumque hominibus Deum timentibus eidem loco pio amore in usu canonicorum concessa sunt et sicut quondam serenissimus rex Ugo confirmavit conce- 25 dimus pleniterque corroboramus. confirmamus insuper predicti loci canonicis campum unum qui (1) dicitur Longoria (m) coniacentem prope Perilasium, qui videtur capere modios .xx., et quandam silvam que dicitur<sup>(n)</sup> Arbororum cum omnibus suis pertinentiis et adiacentiis in integrum(1); ita videlicet, ut(0) nec rector eiusdem sedis nec cuiuslibet pote- 30 statis persona de prefatis rebus vel eorum pertinentiis seu de his que divina

<sup>(</sup>a) Pratu (b) corticella una (c) alia corticella (d) DUDO Moionam (e) ad (f) DU quod DO qui (g) Hyllariani (h) cvrtem con v corretta su e (i) Così DUDO B Caminina (j) La i corretta su e (k) deservient (l) que (m) Così DUDO B Langoria (n) dicit (o) ut omesso.

<sup>(1)</sup> Cf. il diploma di Ugo e Lotario 938 marzo 18 (n. XLVIII).

pietas inibi augeri voluerit aliquam contrarietatem vel diminorationem illis inferre (a) presumat. insuper etiam corroboramus per huius nostri precepti cautionem campum de Piunta et campum de Graticiata (b) memorate ecclesie ad necessitates fratrum consulendas proprie-5 tario iure nostris successorumque nostrorum temporibus, ut in stipendiis fratrum ibidem Deo servientium perhennibus perseverent temporibus. statuimus quoque, ut sit ipsa canonica cum canonicis ipsius loci sub magisterio et regimine Grasulfi archidiaconi et Suaverici [archi]presbiteri, ut ipsi faciant pari voto communique consensu de frugibus 10 et reditibus, que (c) in ipsa canonica annualiter Dominus dederit, seu de elemosinis absolute et libere quod canonici facere debent (d), absque alicuius contradictione vel molestatione. precipimus etiam ut idem canonici libellum aut aliquod (e) scriptum non faciant alicui homini, nisi laboratoribus qui fructum terre canonicis reddant; et nulla ibi adiciatur 15 persona nisi illorum communi consensu. pro maiori quoque securitate illorum recipimus illos, cum omnibus illorum mobilibuset in mobilibus (f) rebus illis iuste pertinentibus, sub nostri tutaminis mundiburdo (g), quatenus secure vivere Deoque servire et pro nobis illos iugiter orare delectet. Si quis igitur huius nostre corroborationis precepti violator extiterit, sciat 20 se conpositurum auri optimi libras centum, medietatem camere nostre et medietatem canonicis predicte ecclesie qui ibi pro tempore servierint. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu (h) propria roborantes anulum nostrum subtus imprimiri (i) iussimus. Si aliquis hoc preceptum rumpere et violare conatus fuerit, deleatur de libro 25 viventium, et insuper maledictionem Patris et Filii et Spiritus Sancti incurrat et cum Iuda traditore penam persolvat eternam.

Signum (k) domni Adalberti (i) (M) serenissimi regis.

Atalongus (1) diaconus ad vicem Uberti episcopi et archicancellarii (m) recognovit et subscripsit (n).

Data pridie kal. martias, anno dominice incarnationis .DCCCLXI., regnante domno Adelberto piissimo rege simul cum patre suo Berengario anno .xI., indictione .IIII. Actum Areti, feliciter.

<sup>(</sup>a) infere; cf. per questo passo p. 103, rr. 18-20. (b) Così D U D O B Gratizata (c) D U D O quod (d) n nell'interlineo. (e) aliquid (f) inmolibus (g) mandiburdo (h) manus (i) Così B (k) La u corretta su o (l) La t corretta da d (m) archicalcellarii (n) superscripsit

### III.

(960-961 agosto).

Adalberto re concede al conte Egelrico, per i servizi resi, la « Terra Mortuorum », nel comitato di Verona, con tutti i diritti annessi.

Originale presso gli eredi del conte Milone di Sambonifacio, Padova [A]. Copia cart. sec. XVIII tra le Carte Maffei, busta XIII, 24, n. 18, bibl. Capitolare di Verona.

CIPOLLA, Note di storia Veronese nel Nuovo Archivio Veneto, XVI, 97, da A. Archivio paleografico Italiano, IX, tav. 39; Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 150-55, ed. L. Schiaparelli. Cf. Bresslau, Urkundenlehre, 2 Aufl. I, 398, nota 1, cit.

È scritto da una sola mano. La formula di datazione è stata asportata da taglio della pergamena. Circa la data e alcuni caratteri diplomatici cf. Bullettino cit. pp. 151-54.

\* In nomine sanctae individuaeque Trinitatis. Adelbertus divina favente clementia rex. Si competentibus nostrorum fidelium petitionibus ratum assensum accomodaverimus, fideliores eos nobis minime titubamus, reliquosque in nostra speramus \* fidelitate for-Quocirca omnium sanctae Dei Ecclesie fidelium nostrorumque presentium scilicet ac futurorum comperiat sollertia, Egelricum comitem nostrum dilectissimum fidelem nostram regalem adiisse | celsitudinem suppliciter deprecantem, quatinus pro Dei amore conlatique munere servitii rem quandam nostri pubici (a) iuris, que Terra Mortuorum nuncupatur, in comitatu (b) Veronensi 10 coniacentem, suae | dignaremur concedere supplicationi. iustis petitionibus faventes peractique reminiscentes servicii, interventu quoque Teudonis nostri dilectissimi fidelis, prout iuste et legaliter possumus, per hoc nostrum preceptum predictas res a nostro iure atque dominio in prefati Égelrici comitis nostri caris- 15 simi fidelis suorumque heredum ius et dominium omnino transfundimus et delégamus cum omnibus que dici vel nominari | ad eadem iura integre pertinentibus possunt; habeatque potestatem

(a) Si intenda publici (b) La a corretta su altra lettera, che pare t

donandi, vendendi, commutandi, pro anima iudicandi et quicquid eius decreverit animus faciendi ubicumque aliquid ad eadem iura (a) pertinens | repperiri quiverit, id est in valle Paltennate (b) et in monte Agudulo (c) et in valle Fontensi et in valle Pretoriense et in valle 5 Longageria et in Alto Suave et in valle Treminianensi et omnia que de eisdem | iuribus (d) interiacent a camp[o] Martio usque ad Biunde et usque Alpone de Sancto Bonifatio et usque Lisinum Maiorem et Minorem, cum terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salictis, arboribus fructiferis | et infructiferis (e), sationibus, 10 montibus, planictiebus, aquis aquarum[que] decursibus, ripis, molendinis, piscationibus, vénationibus et cum omnibus que dici vel nominari de eisdem per|tinentiis in iam dicto comitatu possunt. hoc etiam concedimus atque largimur, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, sculdascio, nullaque regni nostri magna parvaque persona | pretaxatum Egelricum comitem vel suos heredes quibuscumque significare voluerit de iam dictis rebus molestare presumat; sed liceat ei vel suis heredibus quiete et pacifice tenere, omnium hominum | remota controversia. Si quis autem, quod non credimus, huius nostri pracmatici corruptor ac violator extiterit, sciat se com-20 positurum auri purissimi libras quinquaginta. | Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus roboratum propriis subter insigniri anuli nostri inpressione iussimus.

‡ Signum domni Adelberti (MF) serenissimi regis. ‡

\* Urso presbiter ad vicem domni Lamberti archicancellari[i] re-25 cognovi (f) et subscripsi. \*

<sup>(</sup>a) -ra aggiunto nell'interlinco. (b) Corretto da Pantennete (c) Corretto da Acutulo (d) Corretto da iuris; la b su s (e) et infructiferis et infructiferis (f) recocognovi

### **APPENDICE**

#### FALSIFICAZIONI MODERNE

934 febbraio 24, Pavia.

Lotario re dà in feudo a Gerardo Castelli il castello di Menagio.

TATTI, Degli annali sacri della città di Como, II, 797: « extat archetypon « apud Camillum march. Castellum » [B] = Codex diplom. Langobardiae, col. 1780, reg., tra le Chartae spuriae saeculi x.

Falsificazione del XVII-XVIII secolo, senza dipendenza da documento autentico. L'anno di regno, corrispondente al 933, non concorda cogli altri dati cronologici.

Hlotarius Dei gratia Italiae rex. Universis et singulis praesentem paginam inspecturis notum esse volumus, quod nos regia auctoritate spunte et motu proprio ac de nostrae potestatis plenitudine donavimus et in feudum nobile et gentile concessimus et dedimus armigero fidelique viro Gherardo de Castello civi Medio-5 lanensi, nato (a) ex quondam sapiente (b) Abraham, camarario nostro dilecto, et post eum eiusque legitimis successoribus, castrum de Menasio cum tota eius curte una cum omnibus eorum finibus et iurisdictionibus et pertinentiis et districto et fodro ubique existentibus, ipsumque Gherardum cum omni honore suo et beneficio in feudatarium ereximus, fecimus et creavimus. mandamus idcirco, ut a modo et deinceps idem Gherardus et iam dicti eius successores (ob eorum clari generis splendores maiorumque suorum ingentia merita fideliaque servitia nobis et regno nostro exhibita) omnibus iuribus et arbitriis, potestatibus, honoribus, praeheminentiis, 15

<sup>(</sup>a) noto (b) sapient

commoditatibus, utilitatibus et praerogativis uti et frui habeant, per caeteros regni nostri feudatarios hactenus licite percipi solitis et haberi, illustribus vero totius regni proceribus ceterisque feudatariis (a), ut iam dictum Gherardum et iam dictos eius successores ad pacificam et quietam possessionem praedicti castri et iam dictae eius curtis honorifice admittant, et exinde in collegam amantissime suscipiant; namque sic celsitudinis nostrae pure voluntas decrevit, omni impedimento cessante.

Dat. Ticino in palatio, .vi. kal. martias, indictione .vii., anno 10 regni nostri .ii. feliciter amen, et (b) in Dei nomine amen.

Rainerius Cunii comes et cancellarius vice Cumani episcopi et archicancellarii (c) recognovi, anno incarnationis .CMXXXIV.

Olricus secret(arius) vid(i). Abundius vid(i).

Ego Hugo reg(iae) aulae not(arius) et vicecancellarius ad man-15 datum &c. serenissimi regis scripsi et tradidi.

### 951 agosto 31, Pavia.

Berengario e Adalberto re confermano al monastero di S. Maria Maggiore di Milano le precedenti donazioni di re e imperatori e specialmente un diploma di Berengario I; concedono l'inquisitio e l'immunità.

Copia membr. di mano del XVI o XVII secolo, che simula una copia autentica del diploma eseguita il 10 marzo 1218, arch. di Stato in Milano: Museo diplomatico, sec. X, Diplomi [B]. Copia cart. 1665 giugno 10 del notaio «Ioan-« nes Petrus Blanchinus », ibid. da B. Copia cart. sec. XVII nel cod. n. 1738 della bibl. Trivulziana, Milano. Copia sec. XVII in Cornelli Margarini Thesaurus historicus sacrę et politicę veritatis, I, 488, arch. Vatic., archivio Segreto, arm. LIV, to. I. Bonomi, Monumenta parthenonum S. Mariae de Aurona et S. Mauritii monasterii Maioris nuncupati, ms. cart. sec. XVIII, A E, XV, 16, c. 85, bibl. di Brera, Milano. Copia cart. sec. XVIII del R. P. Zaccagni nel cod. Vatic. Reg. 378, c. 111B. Bolognino, ms. n. 46, bibl. Reale in Torino, fasc. I, cit. Terraneo, Tabularium Celto-Ligusticum, a. 950, ms. bibl. Nazionale di Torino: « supposititiae huius chartae copiam mihi fecit D. Max. Bologninus...».

<sup>(</sup>a) feudatarii (b) e (c) archicancellarius

G. Biffi, Gloriosa nobilitas illustrissimae familiae Vicecomitum, p. 33, n. 11, Collectanea instrumentorum . . . comitum Valpergiae de Maxino, I. Codex diplom. Langobardiae, col. 1781, cit., tra le Chartae spuriae saeculi x.

La copia B, fonte di tutte le copie manoscritte e stampate, è da ritenersi il primo esemplare od originale della falsificazione; la quale, anche in base ai caratteri estrinseci, alle abbreviature specialmente, numerose, irregolari o errate (come il compendio di « pro » invece di « pre »), non sembrerebbe anteriore al xvi secolo. Appartiene ad un gruppo di documenti falsificati per dimostrare l'antichità della famiglia Visconti, e si è supposto che l'autore di queste falsificazioni possa essere il BIANCHINI o il GALLUZZI (cf. DOI, n. 462, osservazioni introduttive; HOLTZMANN, Die Urkunden König Arduins nel Neues Archiv, XXV, 466 sg.; I diplomi di Berengario I, pp. 371, 396). Qua e colà è stato utilizzato un diploma autentico, come per le formule del protocollo e di immunità; il nome «Robertus» nella recognitio sembra possa derivare da cattiva lettura di «Hubertus», in un diploma, forse originale, di Berengario II e Adalberto, e regolari sono le formule della signatio (dove però è riprodotto il solo monogramma di Berengario) e della datatio (basterebbe correggere l'anno di Cristo «.LM.» in «.DCCCCL.»); l'ultima formula «Ego Amizo» &c. è spuria, ed il nome di « Amizo » può essere stato ricavato dalla recognitio di un diploma del re Lotario. Pur risultando che il falsificatore abbia attinto ad un diploma di Berengario II e Adalberto, non possiamo dedurre che questo fosse concesso al medesimo monastero. E questo diploma era probabilmente, come i due primi della nostra edizione, datato tra il gennaio e il marzo 951, e così si spiegherebbe l'anno «.DCCCCLX.» della pergamena (computo fiorentino) e il mese sarebbe stato mutato dal falsificatore, senza accorgersi della conseguenza circa l'anno; che se anche il mese fosse stato riprodotto da fonte autentica, bisognerebbe supporre errato l'anno di Cristo o spiegarlo coll'uso del computo pisano.

(S T) In nomine sante et individue Trinitatis. Berengarius et Adalbertus divina favente clementia reges. Dum venerabilibus locis divino cultui mancipatis dignam conferrimus opem, etiam divinam misericordiam nobis et regno nostro proficuam esse non diffidimus, ut ergo piis horationibus relligiosorum regni nostri suf- 5 fulti securam tranquilitatem ab eo a quo omne bonum sperare possumus. Omnium fidelium sante Dei Ecclesie nostrorumque ac singulorum presentium simul et futurorum noverit industria, venerabilem affinem nostram domnam Bertradam, que preesse videtur regio nostro monasterio sante virginis matris Marie Medio- 10 lani, ad pedes nostre regie maestatis nostram adiisse clementiam humiliter exponens, invictissimum imperatorem Berengarium avum

nostrum auguste memorie prelibato monasterio, a piissimis regibus Desiderio et Ansa eius uxore attavis nostris et Algisto eius filio a fundamentis ad honorem assumptionis beate virginis Marie instaurato, omnia non solum precepta et donationes antiquorum Lan-5 gobardorum regum, sed etiam eorum successorum imperatorum et regum predecessorum nostrorum sanctiones et diplomata eidem regio nostro monasterio eiusque abbatissis et monialibus concessa renovasse (1); insuper etiam omnes fidelium largitiones eidem sacro loco impartitas et precipue Berengarii ac Vuidonis et Hugonis fra-10 trum illustrium comitum, qui in remedium animarum bone memorie prelibati regis Dessiderii et Anse eorum avi filiorumque eorum Algisti regis et Ansprandi abbatis ac Eberardi comitis eorum patris integram curtem Barenzati cum eius territorio, edifitiis, aquis et iuribus vivis et mortuis eidem monasterio donaverunt, nec non 15 et Attonis seu Anscarii marchionis dicti Widonis filii una cum Adalberto illustri marchione quondam recolende memorie patre nostro et Magnifredo sive Berengario comite eius fratre prefati marchionis Anscarii filiis qui etiam propriam Cerclati curtem cum suis ecclesiis, territorio et iuribus universis ad eam pertinentibus similiter 20 adiudicaverunt, inrevocabili et perpetua sanctione firmasse; attamen his non obstantibus et prenaratas curtes et multa alia bona eidem sancto loco violenter fuisse surepta, ita ut sacre virgines in eodem nostro sacro monasterio Deo et eius matri dicate aliquando non habeant unde victum sumant, propterea nostram exorare cel-25 situdinem, ut regia auctoritate mandare dignaremur, quod omnia contenta in precitatis regiis et imperialibus diplomatibus observentur, ac ea que in prefatis donationibus et iudicatibus contenta sunt restituantur, omni prorsus (a) cavilatione remota. Nos vero miserandam temporum pravitatem deflentes iusteque eius pie petitioni 30 inclinati, maxime intercedentibus etiam fidelibus consanguineis nostris venerabili (b) domno Attone Vercellensi episcopo et Hugone regii palatii nostri comite atque Fulcone alias Autperto ac Widone fratribus comitis Hugonis filiis prefate domne abbatisse ex (c) fratre (d)

<sup>(</sup>a) proorsus (b) venerab (c) ex nell'interlineo. (d) -atre su rasura.

<sup>(1)</sup> È il falso diploma di Berengario I 920 (?) giugno 30; cf. I diplomi di Berengario I, p. 396, n. † XIV.

nepotibus regie aule nostre comitibus, omnia rescripta imperatorum et regum predecessorum nostrorum cuiuscunque speciei sint confirmamus et in pristinum statum reponimus, omnesque donationes sive titulo iudicatus sive ofersionis per cartulas piorum fidelium, ac si per nos in remedium animarum maiorum et descendentium 5 nostrorum facte fuissent, convalidamus et ratificamus. precipientes etiam, quod si pro summa rei publice neccessitudine pacisque tranquilitate quedam de rebus tam immobilibus quam se moventibus et iurisdicionalibus eiusdem regii sacri nostri monasterii ablata sunt aut abstrai, quod non credimus, permisimus, omnia ad pristinum 10 statum statim revocari mandamus. volentes etiam, quod, si aliquis diabolica sugestione compulsus aliquid de rebus cuiusvis speciei dicti sacri nostri monasterii retinet vel quovis quesito colore usurpaverit vel usurpat et tenet, termino dierum .xxi. restituat, nisi publici predonis pena se puniri voluerit absque ula remissionis spe. 15 sanctientes etiam, ut quecumque deinceps ipsi sacro monasterio sana industria vel quorumlibet Christianorum collatione aquirere potuerit (a), perpetua stabilitate habere et possidere possint et ad placitum ipsarum religiosarum inrefragabiliter absque alicuius inquietudine administrare et ordinare debeant. imo de regia gratia no- 20 stra spetiali volumus, ut in quibuslibet locis et territoriis de rebus supra dicti sacri nostri monasterii, si aliqua fuerit horta contentio, cui vera sit inquisitio neccessaria, per idoneos homines, quorum probabile sit testimonium, ab abbatissa pro tempore eligendos ex nostra regia voluntate fiat, ne alicuius (b) incuria monasterium de facultatibus 25 suis aliquid quod ei iuste competit (c) amitere cogatur. et si quis hominum ipsius monasterii utilitatibus famulantium aliquid comiserit, unde fiscus noster quippiam sperare possit, totum eidem monasterio nostro concedimus, et ne quoque exigatur penitus abnegamus, iubentes, quod nullus iudex publicusve missus aut quelibet magna 30 vel parva persona, quavis dignitate fulgeat, aliquam prefate abbatisse et eius monasterio familiisque eorum violentiam aut inquietudinem in via vel in agro aut in domo inferre presumat sub divine et regie indignationis penam, quia prefatum sacrum nostrum monasterium eiusque abbatissam et moniales et famulos utriusque sexus 35

<sup>(</sup>a) Così B (b) alcuius (c) com(per)it

tam servos quam ingenuos (a) cum omnibus iuribus suis vivis et mortuis manentibus ac semoventibus sub regio mundburdio (b) perpetuis temporibus permanere decernimus. Qui ergo hanc nostram inconcusse voluntatis paginam infringere ausus fuerit, regiam gratiam nostram amisisse intelligat, et insuper eidem sacro nostro regio monasterio mancussos auri obrici bis mille compositurus esse sciat. Quod ut maioris firmitatis robur habeat, hoc voluntatis nostre decretum signo nostro consueto firmavimus et anuli regii munimine roborari iussimus. Fuerunt huius rei testes illustres regni nostri proceres: Atto Vercellensis, Darbertus Cremonensis, Giselprandus sive Gezzo Dertonensis, Rodulfus Novariensis venerabiles episcopi, atque Ubertus Tuscie marchio, Raynerius et Vuido ratres comites de Cuneo, Manfredus comes de Castello, et quamplures alii.

15 Signum dominorum Berengarii (M) et Adalberti piissimorum regum.

Robertus cancellarius ad vicem Bruningi episcopi archicancellarii recognovit.

Datum pridie kal. sebtembris (e), anno dominice incarnationis .Lm., 20 regni vero piissimorum Berengarii et Adalberti regum primo, indictione .tx. Actum Papie. feliciter, amen.

Ego Amizo recognovi et autorizare iussi et subscripsi.

# 959, Pavia.

Berengario e Adalberto re danno facoltà al conte Bonifacio di donare i beni pervenutigli da una divisione al monastero di S. Maria Maggiore in Milano.

Falsificazione del XVII o del XVIII secolo, senza dipendenza da diploma autentico.

Riproduciamo il testo che si ha nella citata stampa del sec. XVIII, Collectanea instrumentorum . . . comitum Valpergiae de Maxino, I. L'anno IX del

(a) Ingenos (b) mundbrdio (c) sebtembris su rasura.

regno corrisponde al 959, l'indizione III al 960; ma se si trattasse di documento autentico e i dati cronologici concordassero, dovremmo collocare il diploma tra il 1 settembre (indizione greca o bedana) e il 15 dicembre (principio dell'èra del regno) 959.

In nomine domini Dei nostri. Berengarius et Adalbertus filius eius gratia Dei reges. Exposuit nobis serenissima Willa uxor et mater nostra dilectissima, inter nobiles puellas eius familiares apud eam commorantes adesse illustrem adolescentulam Waldradam consanguineam nostram, quae Altissimo statuit se dicare in mo- 5 nasterio Sanctae Mariae Maioris civitatis Mediolani, generosumque adolescentem Facium illustrem palatii nostri comitem eius fratrem velle ad utilitatem eius eidem monasterio certa bona, quae in se provenerunt in divisionibus bonorum, quae fuerunt quondam recolendae memoriae domini Anscarii illustris marchionis, quod 10 agere nequit sine speciali nostra scientia, cum omnia eius bona sint mundiburdio regio alligata. Quapropter cum maxime deceat magnificentiae regni loca sacra locupletari, praecipue ut quisquam de animabus suis et suorum salutem et curam gerat, praefato Bonifacio comiti consanguineo nostro liberam impartimur faculta- 15 tem largiendi praefato venerabili monasterio quidquid voluerit de bonis ex divisione sequuta inter quondam recolendae memoriae illustres Adalbertum marchionem patrem et avum nostrum ac Manfredum comitem fratres in eum provenientes, ut dicti comitis Manfredi descendentem, quanvis etiam aliquo modo nobis spectare 20 possent; dummodo cedant vita durante in utilitatem dictae Waldradae et inde perpetuo integraliter absque ulla diminutione ad cultum divinum pro salute omnium descendentium nostrorum, quia sic decrevit et statuit regalis nostra munificentia. In cuius rei firmitatem praesentem paginam nostro sigillo muniri et per 25 nostrum cancellarium subscribi iussimus.

Papiae, regni nostri anno nono, indictione tertia.

### DIPLOMI PERDUTI

#### DIPLOMI DI UGO

I.

928 (settembre-ottobre) - 929 (gennaio-agosto), Pavia.

Ugo re dona al fedele Giovanni la corte Orbanisse nel contado di Ceneda.

Raccolta Fontanini, XII, c. 168, bibl. Com. di San Daniele del Friuli, « ex « libro sive registro compaginato antiquo », reg. [B] = DE RUBEIS, Schedae, bibl. Marciana in Venezia, class. IX, cod. 125, c. 17. Documenta varia, I, 40, ms. cart. sec. XVIII, arch. Cap. di Udine [C]. Raccolta Fontanini, XXXIII, Adversaria mss. c. 359, bibl. Com. di San Daniele del Friuli; LXXIV, Varia mss. c. 627, ibid., regesti in forma più breve = Otium Foroiuliense, XLV, c. 41, coll'a. MCCCCXXXI., ma nel margine si nota: « Debet esse .CMXXVIII. » = Mss. Correr, n. 1080, c. 156, pure coll'a. MCCCCXXXI.

ZAHN, Archivalische Untersuchungen in Friaul in Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, IX, 89, da B. Mühlbacher, Unedirte Diplome aus Aquileia nelle Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, I, 274, nota 3, cit. = Miscellanea della R. Dep. Veneta di stor. patr., ser. IV, III, 15, nota 6, cit.

Se il diploma è dell'a. 928, data l'indizione II e l' «actum Papie», non potrà collocarsi se non nel settembre o nell'ottobre (nel novembre Ugo era in Borgogna; cf. Ricerche &c., p. 18); ma è anche probabile che possa essere dell'a. 929 (gennaio-agosto), e che l'a. 928, se non riprodotto male, sia errato o da riferirsi all'azione; può anche darsi che si sia scambiato il numero degli anni di regno (II) coll'indizione (I).

C

. DCCCCXXVIII., indictione . II. <sup>a</sup> Ugo rex concedit Iohanni fi-Actum Papie. Ugo rex con- deli cortem de Orbanille comitacedit Iohanni fideli (a) cortem de tum Cenetensem cum casis, mer-Orbanisse comitatus Cenetensis catis et omnibus regalibus. Anno cum casis, mercatis et omnibus regalibus.

928, indictione II. Actum Papiae.

2.

929 luglio 30, monastero di Bobbio?

Ugo re conferma al monastero di Bobbio i diplomi e le bolle, i possessi e i diritti.

Miracula sancti Columbani, opuscolo del x sec. (cf. CIPOLLA, Codice diplom. di S. Colombano di Bobbio, I, 294, n. LXXXVIII) cap. XXVI: «De praecepto « a rege Hugone accepto et de aqua in puteo restituta. « itaque rex [cioè Ugo] praeceptis antecessorum suorum excellentissimorum regum « visum est illi rectum et aequum, ut iuxta morem praedictorum regum prae-«ceptum sancto loco venerandoque abbati Gerlanno cunctisque fratribus tri-« bueret: quod et fecit. Si quis velit scire quod in eo legitur, in textu illius « agnoscere poterit » (CIPOLLA, I, 301). Il diploma del re Ugo concesso al monastero di Bobbio era dunque di conferma e diretto all'abate Gerlanno. Al cap. XXIV è esposto il contenuto dei diplomi confermati: «Supradictus « vero rex auditis privilegiis, praeceptum quod bonae memoriae Aigulphus Sancto « Columbano tradidit, seu et Adulgualdi, Grimoaldi, Cuniberti, Liutprandi, Rat-« chisi, Aistulphi, Desiderii, Karoli augusti, Ludovici acque item Ludovici filii « eius, Karolomagni, etiam Karoli imperatoris, nec non Arnulfi, Berengariique « imperatoris, seu et ceterorum regum ante se legere iussit; in quibus lege-« batur quomodo praefatum monasterium Ebobiense de redditibus suisque pos-« sessionibus ditaverunt et cum omnibus ad eumdem sanctum et venerabilem « locum pertinentibus, cum hominibus, liberis, sive servis colonisque et fami-«liis utriusque sexus in sua tuitione receperunt, et post non multa alia hoc « ad ultimum infertur: ut si aliquis privilegia sanctae Sedis apostolicae in eodem «loco concessa, vel confirmationes praeceptorum suorum infringere tentaverit, « scire debet se compositurum auri optimi libras trecentas, medietatemque ca-« merae ipsorum, et medietatem parti praedicti coenobii. Et quod magis caven-«dum est, quam si unquam ullo in tempore quis ex successoribus ipsorum, « aut princeps aut aliquis homo, eorum statuta aut testamenta ipsorum, vel su-« pradicta privilegia disrumpere conatus fuerit, quod anathematis ultione mul-« ctatus, partem cum Iuda traditore, in fine extremi examinis habere impre-« cantur » (CIPOLLA, I, 301). L'ultimo diploma ricordato è di Berengario imperatore; ma si deve escludere, dall'esposizione del contenuto, che il cronista abbia

(a fideli nell'interlineo

attinto al diploma di Berengario o ad altri sopra menzionati; infatti, la formula di minatio spirituale ricorre, tra i diplomi dei re d'Italia del IX e x secolo, soltanto in quelli di Ugo e Lotario, e questa formula, quale il cronista riporta, corrisponde quasi letteralmente a quella del falso diploma di Ugo e Lotario per Bobbio (n. L1). Essendo il cronista del secolo x - il CIPOLLA ritiene che abbia scritto il testo tra il 950 e il 970 (cs. p. 310) e il Buzzi tra il 973 e il 983 (in CIPOLLA, op. cit. III, 74) -, si potrebbe supporre che egli abbia desunta la formula dal diploma autentico di Ugo e Lotario che servi di base al falso a noi giunto, ma la cosa già difficile in sè cronologicamente, appare insostenibile quando si avverta che tutta la narrazione dei fatti riguardanti Ugo corrisponde agli anni 929, 930, anzi con maggiore probabilità al 929 (cf. Ricerche &c., p. 20, nota 1; CIPOLLA, I, 310-11 con note cronologiche del Buzzi). Il re Ugo ascolta la lettura dei diplomi dei sovrani suoi antecessori (e siamo nel 929) e subito emana il suo di conferma. Questo privilegio il cronista conosceva direttamente. Soltanto da questo può dipendere la nostra formula, che sarà ripetuta nel diploma di Ugo e Lotario, come apprendianio dal falso n. Li. Ma non solo la formula di minatio, bensì tutto il passo relativo ai diplomi anteriori è stato ricavato dal perduto diploma di Ugo, poichè nel falso di Ugo e Lotario n. LI ricorrono le stesse espressioni, che il diploma autentico di Ugo e Lotario ripeteva da quello di Ugo, come dobbiamo logicamente dedurre. Ed ecco così la possibilità, attraverso il racconto del cronista e il testo del falso diploma di Ugo e Lotario, di ricostruire il diploma di Ugo citato nei Miracula e l'autentico diploma di Ugo e Lotario che servi di base per la falsificazione.

Delle formule del protocollo, nei due diplomi, era probabilmente diversa, stando al formulario comune, la intitulatio (cf. Ricerche &c. p. 77); comune poteva essere l'arenga, così la promulgatio, quali si leggono nel falso di Ugo e Lotario (cf. Ricerche &c. p. 216). Nella narratio avevamo nel diploma di Ugo il nome dell'abate «Gerlannus», mentre in quello di Ugo e Lotario di «Liutefredus». Questa formula nel falso diploma di Ugo e Lotario è tutta alterata, ma coll'aiuto del cronista e dei diplomi anteriori per Bobbio, segnatamente nei diplomi di Lodovico II, 860 ottobre 7 (M. n. 1217 (1183)) e di Berengario I 903 settembre 11 (DB1, n. XL) si può restituire con relativa precisione. L'enumerazione dei diplomi anteriori, dei sovrani Longobardi e Franchi, nei Miracula, corrisponde a quella che si ha nel diploma di Berengario I, 903 settembre 11 (D B I, n. XL); la mancanza del ricordo del diploma di Lotario è dovuta a svista, come prova l'espressione « item Ludovici filii « eius ». La dispositio pure doveva essere uguale, pressochè letteralmente, nei due diplomi, e non è difficile sceverare l'autentico dal falso nel diploma n. LI (cf. Ricerche &c. p. 217). In principio seguiva il citato diploma di Lodovico (da «Cuius precibus» a «adsensum tribuentes»), indi si atteneva probabilmente al diploma di Berengario (e ne fa testimonianza l'espressione del falso diploma di

Ugo e Lotario « honore et utilitati », che corrisponde al passo dei diplomi di Lodovico II e di Berengario « concedimus etiam ob utilitatem et honorem ipsius « sancti loci »), forse fino alla formula di immunità. Secondo i Miracula il diploma di Ugo conteneva pure la conferma dei « privilegia apostolica » (cf. cap. XXIV), che il re si fece leggere (cf. cap. XXIII; CIPOLLA, 1, p. 299); sicchè saremmo indotti a ritenere che i nostri diplomi, quello di Ugo e di Ugo e Lotario, contenessero le espressioni relative che si hanno nel diploma di Berengario, sia nella narratio (« rettulit nobis privilegia sancte Sedis apostolice seu et preceptio-« nes ... ») sia nella dispositio (« sed et privilegia apostolica auctoritate eidem « sancto loco largita per hoc pragmaticum confirmamus, ita ut nullus episcopo-« rum vel ex quolibet ecclesiastico ordine violare vel inrumpere attentet omnino « interdicinus »). Se non che questi passi, secondo il Buzzi (op. cit. III, 29 sgg.) sarebbero interpolati, e nel diploma berengariano e in altri. Egli parte, nel suo giudizio, da un principio storico sicuro, dalla dipendenza cioè non dubbia di Bobbio dal vescovo di Piacenza, e ne trae un argomento assoluto di critica diplomatica, che i diplomi con tale disposizione, contraria a quel principio, siano falsi o interpolati. Ma la controversia circa la dipendenza o indipendenza di Bobbio dal vescovo di Piacenza è molto antica: il pontefice Giovanni X ammette in una sua bolla (915-928; CIPOLLA, I, 288, n. LXXXVI) che documenti falsi siano stati ottenuti con male arti dall'abate Teodelassio (903-917), quindi nessuna meraviglia che documenti contrari alla verità storica siano stati emanati da re e imperatori come da papi, parteggianti per il monastero, senza pensare ad inganni. Riteniamo pertanto che i nostri diplomi, dell'epoca in cui ferveva la controversia, potessero contenere il passo relativo alla conferma dei privilegi pontifici e che con questa aggiunta o clausola fossero veramente usciti dalla cancelleria di Ugo e Lotario (1).

(1) Giovanni X nella citata bolla dice: « Si autem quales dicis litteras «a sancta Romana Sede aut furtim, « aust alia ini)qua arte optinuisti, om-« nimodis inprovamus teque ipsum « exinde falsidicum conprovamus, [et « contra] sacros canones contraire sci-« mus ». Non si esclude che bolle autentiche, ma di falso contenuto, siano state estorte dall'abate Teodelassio. E questo si sarà verificato altre volte, tanto più facilmente per diplomi regi e imperiali. Lo stesso Buzzi ammette che in un certo momento la dipendenza di Bobbio dalla giurisdizione di Piacenza possa considerarsi come abolita di fatto, non di diritto (op. cit. p. 71); si tenga conto delle varie e tristi vicende politico-religiose della fine del 1x secolo e del x secolo, e non sembrerà impossibile che re, imperatori e papi abbiano aderito alle preghiere dell'abate di Bobbio confermando o emanando documenti in loro favore. Le due copie della bolla di Stefano V, 891 febbraio 26 (KEHR, Italia pontificia, V, 445, n. 15) per il vescovo di Piacenza, di cui l'una ha in più il passo ricordante Bobbio, sarebbero l'espressione di uno di questi momenti, in cui Piacenza reagiva contro Bobbio: l'interpolazione, non dubbia (vedi in contrario Buzzi, p. 37, ma a p. 71 non la esclude più in modo assoluto), attesta-

Ritornando al formulario dei nostri diplomi, noteremo che nel falso n. LI la formula di immunità, espunte alcune espressioni indubbiamente improprie, può ritenersi autentica; la minatio poi è riprodotta anche nei Miracula con notevole ampiezza, sicchè possiamo restituirla con relativa precisione; regolare si presenta pure, eccettuati alcuni particolari, la corroboratio (cf. Ricerche &c., p. 218). E quanto ci appare autentico nel diploma di Ugo e Lotario può dipendere dal diploma di Ugo. Non sembra doversi escludere che questo diploma fosse munito di sigillo d'oro (e fors' anche scritto su pergamena purpurea); e ciò sia per la solennità del momento in cui fu largito (in occasione della traslazione delle ossa di san Colombano a Pavia, alla presenza del re e della regina), sia per la notizia che un sigillo d'oro sarebbe stato appeso al falso diploma n. ll. Se la descrizione che ne è fatta nella copia di questo (cf. p. 154) non è interamente inventata, se cioè era veramente applicato un sigillo aureo, non sarà stato, data la materia preziosa, un falso sigillo d'oro; tanto più avrà avuto tale sigillo il diploma di Ugo. Potrebbe darsi che soltanto il diploma di Ugo fosse munito di sigillo d'oro e che il falsificatore del diploma di Ugo e Lotario abbia da quello attinto per la formula della corroboratio. L'espressione però « sigillo aureo » del nostro diploma, invece di « bulla » o « bulla « aurea », comuni e proprie dell'epoca, solleva qualche dubbio. Anche il falso diploma di Ottone III 999 novembre 3 (CIPOLLA, I, 363, n. CVI) avrebbe avuto sigillo aureo, descritto nell'autenticazione con parole simili al nostro (cf. CIPOLLA, I, 367). Nulla insomma possiamo dire di veramente sicuro circa il sigillo. È molto probabile che la data del diploma di Ugo fosse quella del giorno della traslazione delle ossa di san Colombano (30 luglio), e che avesse valore commemorativo.

Vedasi la restituzione che tentiamo a p. 366 sg. del diploma di Ugo e Lotario.

3.

926-931.

Ugo re conferma alla chiesa di Acqui i beni.

Diploma di Enrico III 1039 dicembre 30 (STUMPF, n. 2150). Moriondi, Monumenta Aquensia, 1, 26, n. 16.

Cf. i diplomi di Ottone II 978 aprile 17 (D O 11, n. 175) e di Enrico II 1013 (D H 11, n. 274).

...qualiter Wido sanctae Aquensis ecclesiae episcopus per suos nuncios secum nostrorum antecessorum imperatorum, regum, sci-

taci da tradizione scritta, e compiuta a Piacenza, passò poi nella bolla di Formoso, 891 novembre 13 (Kehr, V, p. 445, n. 16); e forse queste servirono di base alla bolla di Giovanni X, il quale confermava nello spirito e nella sostanza le precedenti, e metteva nettamente la questione di diritto. licet Berengarii, Ugonis, secundi et tertii Ottonis nec non Henrici praecepta adportantes... omnia bona praedictae ecclesiae, iam sibi per praecepta nostrorum antecessorum quaesita vel confirmata, nostra regali auctoritate confirmare et corroborare dignaremur.

926-931.

Diploma del re Ugo per la chiesa di Cremona.

Codice Sicardiano, principio del sec. XIII, c. 66, bibl. Governativa di Cremona.

Muratori, Antiq. Ital. I, 371. Codex diplom. Langobardiae, col. 994, n. dlxxxII. Astegiano, Codex diplom. Cremonae, I, 32, sec. x, n. 16, reg., « a. 935 c. ».

Leggesi soltanto il principio, quale è riportato in un placito tenuto in Cremona dal conte Sarilo e conservatoci frammentario nel Codice Sicardiano, dove la copia, del placito e del diploma, rimasta interrotta non fu continuata, come attesta lo spazio lasciato in bianco. Dello stesso conte Sarilo sono i placiti 935 maggio 30 e settembre 18 riprodotti ai nn. XXXVIII, XXXIX.

Dum in Dei nomine in iuditio sederet Sarilo comes sacri palatii in sala Grasoni in civitate (a) Cremona, sedentibus cum eo Rotardo, Richardo, Rodemundo et aliis pluribus, in eorum presentiam venit Dagibertus venerabilis Cremonensis episcopus et cum eo Audevertus advocatus ipsius, et ostendit preceptum in quo continebatur sicut infra continetur:

In nomine Dei eterni. Ugo gratia Dei rex...

5· 926-931.

Diploma di conferma concesso dal re Ugo al monastero di S. Pietro di Brugnato.

Diploma di Ottone III 996 maggio 25 (D O III, n. 201). È anche ricordato nel diploma di Enrico II 1014 maggio 7 (D H II. n. 298) Cf. intorno a questo monastero, Kehr, *Italia pontificia*, VI, pars II, 368.

(a) cuitate

Noverit igitur omnium sanctae Dei ecclesiae fidelium nostrorum tam praesentium quamque futurorum devotio, qualiter venientibus nobis in synodo in cadem ecclesia Beati Petri apostoli cum summo pontifice Gregorio spirituali patre pro definiendis rebus 5 ecclesiasticis, ibidem venerabilis vir Engizo abbas monasterii Beati Petri principis apostolorum siti in loco Brumiensi proclamationem fecit super episcopo Lunensi Gotifredo, quod idem episcopus Lunensis contra decreta et Romanorum pontificum privilegia, videlicet Gregorii, Ioannis, Benedicti nec non et aliorum, et contra impe-10 rialia praecepta nostrorum antecessorum, scilicet Luitprandi, Rachis, Desiderii, Caroli, Ludovici, Ugonis, Ottonis bonae memoriae nostri avi seu et patris nostri similiter Ottonis, idem ipsum Brumense monasterium suo episcopatui subiugare voluerit et a potestate Romanae ecclesiae, sub cuius tuitione semper fuit, alienare. Ideoque 15 petivit nostram celsitudinem, ut pro Dei amore animaeque nostrae remedio confirmare et corroborare dignaremur eidem abbati Brumiensis monasterii suisque successoribus in perpetuum quidquid Luitprandus, Rachis, Desiderius, Carolus, Ludovicus, Hugo seu et sanctae memoriae avus et pater meus Otto caeterique praedeces-20 sores nostri in ipsum sanctum locum per precepti paginam contulerunt, cuius petitioni ob hoc praecipuae assensum praebuimus, quia in eadem synodo coram cunctis qui aderant, ibi vidimus praedicti- Lunensis episcopi chartulas a summi pontificis auctoritate damnatas atque disruptas.

6.

926-931.

Ugo re conferma i possessi alla badia di Leno.

Diploma di Berengario II e Adalberto 958 gennaio 13, n. x. È pure ricordato nei diplomi di Ottone I 962 aprile 2 (DOI, n. 240); Enrico II 1014 maggio 12 e 1019 (DHII, nn. 300, 399); Corrado II 1026 e 1036 febbraio 28 (DKII, nn. 57, 227); Federico I 1177 agosto 17 (STUMPF, n. 4212); Enrico VI 1194 giugno 3 (STUMPF, n. 4865).

7.

926-931.

Diploma del re Ugo per la chiesa di Mantova.

Diploma di Enrico II 1021 dicembre 10 (DHII, n. 462). Torelli, Regesto Mantovano, I, 38, n. 52, estr. Cf. il diploma di Lotario 945 maggio 27, n. I, che può essere quello citato nel medesimo passo del diploma di Enrico II.

... sancte ecclesie Mantuane confirmamus omnes traditiones preceptorum Karoli, Liuprandi, Luduici, Arnolfi, Ugonis, Lotarii, Berengarii, item Berengarii, Ottonis, item [Ottonis] itemque tertii Ottonis, et concedimus ...

8.

926-931.

Ugo re conferma alla chiesa di Padova la pieve di Sacco. Diploma di Ottone I 964 luglio 6 (DOI, n. 265). Cf. Dondi dall'Orologio, Dissertazioni sopra l'istoria eccl. di Padova, diss. 2<sup>a</sup>, p. 72. Era probabilmente del tenore del diploma di Berengario I 897 maggio 5 (I diplomi di Berengario I, p. 56, n. xviii).

... confirmamus ac corroboramus ecclesiae Sancte Dei genitricis et virginis Marie et Sancte Iustine, que caput est Pataviensis episcopii,... omnes plebes, abbatias, xenodochia atque cortes nec non illam nominatam que Saccum dicitur, que a precessore nostro Berengario imperatore et Hugone rege eidem ecclesie per prescepti paginam data est.

9.

926-931.

Ugo re dona l'abbazia di Vendersi (presso Albera Ligure) alla chiesa di Tortona.

È citato in documento dell'a. 946 del vescovo Giseprando di Tortona. Historiae patr. Monumenta, Chart. I, 158, n. XCVI = GABOTTO, Le più antiche carte dell'archivio Capitolare di Asti, I, 115, n. LXIII. Cf. SAVIO, L'abazia di

S. Marziano di Tortona nel periodo medioevale in Rivista di storia, arte, archeologia della provincia di Alessandria, V, 355, nota 1, cit.; Gli antichi vescovi d' Italia. Il Piemonte, p. 386, cit.; LUGANO, Origine e vita storica dell'abbazia di S. Marziano di Tortona, pp. 16, nota 6, 21, cit.; Kehr, Italia pontificia, VI, pars II, 213, cit.

... ego Giseprandus sancte Terdonensis ecclesie devotus episcopus inveniens absque divino officio abbaciam de Vender[cio] in honore sancti Petri principis apostolorum constructam, ubi corpus sancti Fortunati humatum quiescit, quam Hugo serenissimus rex et munificentissimus circa divinum cultum largitor per securitatem sui (a) precepti iam quasi profanatam et velut omnino anullatam sancto Marciano sanctoque Innocencio atque Laurencio sancte Dertonensis ecclesie auctoribus pro mercede et remedio anime sue cunctorumque regum Italicorum tradiderat...

IO.

926-931.

Diploma del re Ugo per il monastero di Nonantola.

Diploma di Ottone II (DOII, n. 283). Cf. GAUDENZI, Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna nel Bullettino dell'Istituto stor. Ital., n. 36, pp. 89, 95, 184, 188-92

...confirmacionis preceptum conscribi iussimus, nominative de curte que vocatur Fainano, Lizano et Gabba simul cum silva maiore usque ad fines Capuniano et usque ad flumen vocato Leo, et de insula que dicitur Panario usque in Fossa munda et in silva communi, Sanctum Petrum in Siculo, Bondenum, castrum Kanidolum ubi piscatores ipsius monasterii piscari debent, tam sursum usque Mantuam quam deorsum usque Ravennam: et de aqua que currit iuxta castellum Pancianum et vocatur Gena, in qua nullus audeat molendina facere sine iussione abbatis et fratrum preter ipsa duo que inibi sunt constructa eidem monasterio pertinencia, simul cum aliis castellis, curtibus, capellis, oratoriis, mansis, masariciis, piscacionibus, servis, ancillis, aldiis, aldiabus, servis origina-

libus, molendinis, aquis aquarumque ductibus, salictis, campis, vineis, pratis, stalariis, olivetis, silvis, de omnibus quoque rebus que dici et nominari possunt iam dicto monasterio pertinentibus legaliter et de quibus precepta habentur in eodem loco confirmata a precessoribus nostris imperatoribus et regibus Aistulfo, Karulo, Hugone. 5

II.

926-931.

Falso diploma del re Ugo riguardante la cella di S. Maria in Minione, in favore del monastero dei Ss. Cosma e Damiano in Roma.

É ricordato in una memoria delle contese sorte tra il monastero di Farfa e quello dei Ss. Cosma e Damiano per il possesso di S. Maria in Minione.

GIORGI e BALZANI, Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino, III, 152, n. 439; BALZANI, Il "Chronicon Farfense" di Gregorio di Catino, II, 10 (e cf. Fedele, Carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano in Mica Aurea nell'Archivio della R. Società Rom. di stor. patr. XXI, 474).

12.

926-931.

In un falso diploma del re Ugo è ricordato « Cesar Mutius pincerna ».

IOHANNIS PETRI SCRINIARII Cronica sive Historia rerum notabilium Romae scripta, cop. sec. XVII, mss. Gesuitici, 304, c. 24, bibl. V. Emanuele in Roma = A. CECCARELLUS, Nobiltà dell'alma città di Roma, III, 168, ms. Vatic. lat. 4911. Cf. I diplomi di Berengario I, p. 428, n. +1, p. 430, n. +5.

In privilegio Ugonis regis Hitalie nominatur (2) Cesar Mutius pincerna.

(a) nominantur

#### DIPLOMI DI UGO E LOTARIO

13.

931 (ottobre 17?), Verona.

Ugo e Lotario re confermano al patriarca di Aquileia l'acqua del Natisone e il «placitum» della «sculdascia» Ampliano.

ANTONII BELLONI Memorialia, III, 18 B, ms. cart. sec. XVI, bibl. Com. di Udine [B] = Documenta varia, I, c. 26, ms. cart. sec. XVII, arch. Capit. di Udine. Raccolta Fontanini, XII, c. 169, ms. cart. sec. xvi, bibl. Com. di San Daniele del Friuli [C] = Documenta varia, I, 39, ms. cart. sec. XVIII, arch. Capit. di Udine. Regesti più brevi in: Raccolta Fontanini, XXXIII, Adversaria mss., 359, bibl. Com. di San Daniele del Friuli; LXXIV, Varia mss. c. 627, ibid. = Otium Foroiuliense, XLV, 41, R. museo di Cividale, coll'a. .MCCCCXXXI. = Mss. Correr n. 1080, c. 156, museo Correr in Venezia, coll'a. . MCCCCXXXI.

MURATORI, Rer. Ital. Script., XVI, 34, da B. DE RUBEIS, Monumenta eccl. Aquileiensis, col. 465, cit. da B. LIRUTI, Notizie delle cose del Friuli, III, 261, da B. ZAHN, Archivalische Untersuchungen in Friaul, op. cit. IX, 89, da B. Mühlbacher, Unedirte Diplome aus Aquileia, op. cit. I, 271, nota 2, cit. = Miscellanea della R. Dep. Veneta di stor. patr., ser. IV, III, 13, nota 2, cit. LEICHT, I diplomi imperiali concessi ai patriarchi di Aquileia, p. 35, n. XVIII. reg.

Era una conferma, probabilmente dello stesso tenore, del diploma di Berengario I 900 novembre 10 (cf. I diplomi di Berengario I, p. 98, n. XXXIII). Può essere stato emanato il giorno stesso (17 ottobre) in cui la chiesa di Aquileia ottenne da Ugo e Lotario la concessione del castello di Muggia (DU e L. n. xxvIII); certamente a distanza di pochi giorni, essendo entrambi datati da Verona.

Patriarcha ab imperatore.

Hugo et Lotharius dederunt et confirmaverunt Urso patriarche Aquileiensi et successoribus 5 suis aquam vocatam Natissam nominatur, et placitum quod C

Anno .DCCCCXXXI., indictione .IIII.<sup>a</sup> Actum Verone. Ugo et Lotharius reges confirmant Urso patriarche aquam que vocatur et que etiam inferius Amphora Natissum et inferius etiam Amphora nominatur, cum omnibus

pertinet de sculdasia que dicitur Ampliano, cum omnibus suis pertinentiis et iuribus, ita quod ipsam aquam et placitum habere et tenere et possidere absque alicuius contradictione possit pacifice et quiete.

pertinentiis suis; insuper et placitum quod pertinet a sculdascia quod dicitur Ampliano.

5

5

14.

Circa 936 (?), Pavia.

Diploma di Ugo (e Lotario) per Farfa?

Destructio monasterii Farfensis edita a domno Hugone abbate (ed. BALZANI, Il "Chronicon Farfense" di Gregorio di Catino, I, 38) [B]. Chronicon Farfense Gregorio Catinensi auctore (ed. BALZANI, I, 306) [C].

Hugonem regem, qui adhuc vivebat, et cum magna pecunia acquisivit abbatiam ad opus Cam- simi hanc abbatiam. ponis pessimi.

C

Quo mortuo (1), perrexit Hil- Tunc perrexit Hildeprandus debrandus Papiam ad iam dictum Papiam ad iam dictum regem Hugonem, et pecunia magna acquisivit ad opus Camponis pes-

15.

939 marzo 20, monastero di Bobbio.

Ugo e Lotario re confermano al monastero di Bobbio i diplomi e le bolle, i possessi e i diritti.

Sulla base del perduto diploma si è falsificato quello riprodotto al n. LI, le cui formule del protocollo e dell'escatocollo devono essere state riprodotte letteralmente dall'autentico; così l'arenga e la promulgatio. Tra le altre formule è pure possibile distinguere parti autentiche e ricostruire il testo di interi passi: tale lavoro di ricostruzione è aiutato e confermato da un passo dei Miracula sancti Columbani, dove sono riprodotti estratti di un diploma per Bobbio, e dai diplomi anteriori, specialmente dai diplomi di Lodovico II

(1) Cioè l'abate Ratfredo, morto intorno al 936; cf. BALZANI, I, 38, nota 1.

860 ottobre 7 (M. n. 1217 (1183)) e Berengario I 903 settembre 11 (D B I, n. xl). Il diploma ricordato nei *Miracula* è del re Ugo, e da questo dipendeva direttamente il nostro, che ne era una rinnovazione (cf. p. 356 sgg.). Per la data cf. p. 154. Non è forse da escludere che l'originale fosse munito di sigillo aureo (cf. p. 359). Facciamo seguire un tentativo di restituzione del testo, dando in corsivo le parole che già ricorrono nei citati diplomi di Lodovico II e di Berengario I.

(C) In nomine sancte et individue Trinitatis. Hugo et Lotarius divina providente clemencia reges. Quia predecessorum regum nos dignitate sublimatos esse non ambigimus, opportet ut eorum munificenciam sectantes, habundanti gracia et honore fideles 5 nostros sublimemus, precipue quos fidelitati nostre deditos religiose cognoscimus. Ideoque omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque presencium scilicet ac futurorum comperiat industria, quia dilectus noster Liutefredus abba Bobiensis cenobii, quod est constructum in honore beatissimorum apostolorum Petri et Pauli, ubi me-10 rita beati Columbani miraculis florent corpusque eius humatum quiescit, detulit obtutibus nostris [privilegia sancte Sedis apostolice seu et] (2) preceptiones regum Langobardorum, id est (b) Agilulfi, Adiuvaldi, Grimaldi, Cuniperti, Liutprandi, Ratchisii, Aistulfi, Desiderii, squibus prefatum monasterium Ebobiense de redditibus suis possessio-15 nibusque ditaverant et cum omnibus ad eundem sanctum et venerabilem locum pertinentibus sub immunitatis defensione tenuerant] (c), set et auctoritates dive memorie Karoli augusti, Hludovici, Hlotharii et Hludovici filii eius, Karlomanni et Karoli imperatoris augusti, nec non Arnulfi Berengariique imperatoris (d), per quas ipsi prefa-20 tum monasterium cum rebus et possessionibus suis et hominibus liberis sive servis colonisque et familiis utriusque sexus in suo mundburdo et tuitione receperant (e). Cuius precibus pro amore Dei et domini nostri Iesu Christi et reverencia supradictorum sanctorum ac ob ipsius venerabilis abbatis erga nos promptissimam devocionem libenter adsensum tri-25 buentes, hanc nostre auctoritatis constitutionem perhempuiter et inmutabi-

<sup>(</sup>a) Quest'aggiunta si ha nel diploma di Berengario; se sia o no da ritenersi interpolata, cf. p. 358. (b) L'enumerazione dei diplomi è più completa nel passo dei Miracula (ef. p. 356) (fu però omesso, per errore materiale, Hlotarii) e corrisponde a quella dei diplomi di Lodovico e Berengario. (c) Restituiamo questo passo secondo i diplomi di Lodovico II e Berengario I. (d) Il ricordo dei diplomi di Arnolfo e di Berengario si ha soltanto nel passo dei Miracula. (e) Del passo da cum rebus a re

liter conservandam fieri iussimus (2), per quam concedimus [....] (b). Precipientes ergo inbemus ut nullus episcopus, archiepiscopus, dux, marchio, comes, vicecomes, aut aliqua regni nostri magna parvaque persona prelibatum monasterium ullo unquam tempore molestare vel inquietare vel eius partem invadere audeat vel pre- 5 sumat (c). (d) Si quis igitur huius confirmationis seu concessionis preceptum (e) infringere temptaverit, sciat se compositurum auri optimi libras quadringentas (f), medietatem camere palatii nostri (g) et medietatem parti predicti coenobii (h). Et si ullo unquam in tempore quis ex successoribus nostris aut princeps seu aliquis homo 10 huic nostro statuto contraire aut hoc privilegium disrumpere conatus fuerit, anathematis ultione multatus partem cum Iuda tradictore in fine extremi examinis habeat. Ad cuius rei certam in posterum evidenciam presentem exinde paginam manibus propriis roboratam conscribi et maiestatis (i) nostre sigillo aureo (k) iussimus 15 communiri.

Signa serenissimorum (M) (M) Hugonis et Lotharii regum. Giseprandus cancellarius ad vicem Azzonis episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.

Dat. XIII. kal. aprilis, anno dominice incarnationis .DCCCXL., regni 20 vero domni Hugonis piissimi regis .XIIII.º, Lotharii autem filii eius item regis .VIIII.º, indic. .XII.ª Actum in prefato Bobiensi cenobio. feliciter, amen.

ceperant si ha un estratto nei Miracula e lo restituiamo secondo i diplomi di Lodovico II e di Berengario. (a) Per questa parte della dispositio segue prima il diploma di Lodovico II e poi quello di Berengario. (b) Qui non possiamo servirci, per la restituzione, del diploma falso; tultavia dalla frase « honore et utilitate » dei Miracula, e dal ricordo della conferma dei privilegi pontifici, pure nei Miracula, argomentiamo che da per quam concedimus ripetesse il testo del diploma di Berengario I (cf. p. 358). (c) Questa formula principia come nel diploma di Lodovico II, ma poi se ne dislacca, e doveva seguire il formulario preferito dalla cancelleria di Ugo; non possiamo integrarla (cf. Ricerche &c. p. 218). (d) Per la restituzione della minatio ci soccorre anche un passo dei Miracula (cf. p. 356). (e) Il diploma ha (g) Il diploma ha medietatem paformam (f) Il passo nei Miracula trecentas latio nostro (h) Il diploma ha et medietatem camere abbatis (i) Da correggersi imaginis? (k) aureo da espungersi? cf. p. 359.

16.

931-939.

Ugo e Lotario re donano al monastero di Cluny possessi nel pago di Mâcon.

Diploma di Lodovico IV 939 giugno 20 (Böhmer, n. 2003. Recueil des actes de Louis IV roi de France, p. 30, n. x) per il monastero di Cluny. Per la donazione dei possessi nel pago di Lyon cf. il diploma di U. L. n. xxxiv, 933 marzo 8. Il diploma perduto poteva essere della stessa data.

Curtes vero quas per precepta antecessorum nostrorum sive aliorum regum adquisierunt inconvulsas teneant ac possideant. Nominantur autem ipse curtes: in Matisconensi pago, Salustriacus et Cavinias, et tertia pars piscine cui vocabulum est Osa cum mansis et piscatoribus ad ipsam partem pertinentibus, et in Ludunensi pago Amberiacus, Saviniacus ex parte Hugonis et Lotharii regum.

17.

943 maggio 15, Pavia (?).

Ugo e Lotario re confermano al monastero di S. Michele in Barrea (Sulmona) i diplomi e i possessi.

È ricordato nel diploma di Ottone I 967 gennaio 11 per Subiaco (DO1, n. 336; e cf. pure la bolla di Leone IX 1051 ottobre 31, JAFFÉ-LÖWENFELD n. 4263, Kehr, Italia pont. II, 92, n. 29) [B]; e in Leonis Chronicon mon. Casinensis, I, cap. 59 (Mon. Germ. hist., Script. VII, 621) [C].

Le due narrazioni non sono concordi e parrebbe più attendibile quella del cronista cassinese, poichè nel 953, come risulta dal diploma originale di Berengario II e Adalberto n. VIII, il monastero era indipendente, mentre nel 941 Ugo e Lotario l'avevano donato al monastero di S. Vincenzo al Volturno (n. LIX). Dalle parole del cronista si dedurrebbe che il diploma di Ugo e Lotario non fosse molto dissimile per il contenuto da quello di Berengario II (cf. Bullettino dell'Arch. paleogr. Ital. IX, 51 sgg.), e che fosse stato spedito il giorno stesso dei due diplomi di Ugo e Lotario (nn. LXVI, LXVII) per Monte-

cassino o in quel tempo, (egli dice: «quique reges eo tempore»). Egli vide il diploma a Montecassino. Dell'abate Elia del monastero di Subiaco non si ha altra notizia: la serie degli abati presenta una lacuna dal 15 aprile 943 (Leone II) al marzo 947 (Leone II o III?); cf. Egidi in *I monasteri Sublacensi*, 1, 79, nota 2, e specialmente 207, nota 7.

В

...roboramus...monasterium inter ea unum vocabulo Sancti Michaelis Archangeli quod Barreia dicitur, situm in finibus Beneventanis supra flumen Sangrum, licet a Saracenis destructum, ex integro, tamen sicut Elie abbati per predictorum regum [cioè Ugo e Lotario] precepta reconfirmata fuisse dinoscitur.

C

Hugonis etiam et Lotharii regum de universis huius loci possessionibus ad hunc abbatem praeceptum confirmationis habetur; quique reges eo tempore 5 monasterium Sancti Angeli de Barregio ab Agarenis destructum ad pristinum statum revocare desiderantes, universa inibi quae priores reges eidem 10 regia donatione contulerant, praecepto proprio firmaverunt.

5

18.

#### 931-945.

Ugo e Lotario re donano ai canonici di Vercelli una corticella in Montanaro.

È ricordato in un documento dell'a. 945 del vescovo Atto di Vercelli. Historiae patr. Monumenta, Chart. I, 155, n. XCIII. ARNOLDI, FACCIO, GABOTTO e ROCCHI, Le carte dell'archivio Capitolare di Vercelli, I, 5, n. 1x, ed. Gabotto.

...curticellam unam constitutam in Montanario pertinentem de curte condam regia quae fuit Vercellis, quam nobis nostraeque ecclesiae domni et serenissimi reges per precepti paginam Ugo et Lotharius concesserunt, cum omnibus suis adiacentiis ac familiis utriusque sexus eis concessimus.

19.

931-947.

Diploma di Ugo e Lotario re per il monastero di S. Vittore di Chiusi?

Bouche, La chorographie et l'histoire de Provence, I, 785, facsimile di un sigillo cereo di Ugo e Lotario (del tipo di cui in Ricerche &c. V, 160) e a p. 796: «La figure que i'ay mise au commencement de cette section, et qui «represente le portrait du pere et du fils... tirée d'un seel de ce roy, con-«servé dans le monastere de Clusi, m'a esté envoyée de Paris par le sus-al-«legué Camille Lilii». Intorno a questo monastero cf. Kehr, Italia pontificia IV, 124.

20.

946 (luglio-dicembre).

Ugo e Lotario re concedono, ad istanza dell'arcivescovo Arderico di Milano, un pezzo di mura della città di Como a Melizione.

Breve narrativa o sommario de' privileggi concessi alla nob. famiglia de' Visdomini autenticata nel 1659 da G. Antonio Paravicini, bibl. Comunale di Sondrio. Cf. Besta, Un diploma inedito di Enrico VI in Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, LXVII, 816. Il Besta riporta questo sommario: « uno da Ugone e Lotario re, in contemplazione de' consigli di Arde«rico arcivescovo di Milano, a favore di Melizione, concedente a questi un « pezzo di mura della città di Como di 24 pertiche in lungo e 10 piedi in « largo, che sarebbe stato dato nel ventunesimo anno del regno di Ugone e « nel sedicesimo di Lotario cioè nel 947 ». E avverte in nota, che « il sommario gli dà veramente la data del 946 ».

21.

931-947.

Ugo e Lotario re confermano Augea al monastero di S. Cristina (Corteolona).

A. RICCARDI, Inventario dei castelli, paesi e heni posseduti nel secolo x dal monastero di S. Cristina, p. 5, cit. in un inventario fatto eseguire nel 1288 maggio 21 dall'abate «Guaschus de Becharia», che il Riccardi pubblica da copia del 1358 luglio 30. Cf. I diplomi di Lodovico III, p. 92.

... et habemus in eadem Augea, quam donaverunt per precepta Ludovicus imperator et Rodulfus rex, Berengarius anticus et Ugo atque Lhotarius rex, terram que olim de curte Ollona pertinuit.

22.

931-947.

Ugo e Lotario re fanno una donazione al conte Milone.

Testamento del conte Milone, 955 luglio 10. UGHELLI, Italia sacra, V, 1ª ed. 649; 2ª ed. 738. Cf. CIPOLLA, Fonti edite &c., p. 91, n. 152.

... et quicquid mihi per paginas praeceptarias da bonae memoriae domino Berengario imperatore seu et de domino Ugone et Lothario filii eius reges advenit.

23.

## 931-947.

Ugo e Lotario re donano alla chiesa di Reggio-Emilia terre nei luoghi Vaccile e Nonantola.

Diploma di Ottone I 962 aprile 20 (DOI, n. 242; cf. anche DOI, nn. 268, 269).

clesiae... omnem terram ipsius comitatus et publicam funccionem cum teloneo et stratatico et muris in circuitu et fossato et alveum aque et quattuor miliariis intrinsecus et extrinsecus sursum et deorsum, servis et ancillis, verum eciam in civitate Papia terram ubi 5 dudum carcer adfuit ad mensuram legitimam tabulas tres (1) terramque infra ipsam civitatem quae condam palacii veteris pars exstitit ad superscriptam mensuram tabulas quinquaginta et super fluvium Padi in loco qui Vaccile dicitur aliquantas res et proprietates coniacentes non longe a villa et monasterio Sancti Silvestri quae cella 10 nominatur de Nonantula, velut a nostris predecessoribus Hugone et Lothario regibus per precepti paginam concessa et corraborata cognovimus.

(1) Cf. il diploma di Lotario n. 11, del 19 maggio 947.

24.

931-947.

Ugo e Lotario re prendono il monastero del Senatore in Pavia sotto la loro protezione.

Diploma di Berengario II e Adalberto 951 settembre 22 (n. 111).

25.

931-947.

Diploma dei re Ugo e Lotario per la chiesa di Tortona.

Diploma di Federico II 1220 novembre 24(?). GABOTTO e LEGÉ, Le carte dell'archivio Capitolare di Tortona, I, p. 363, n. CCCXVI, ed. GABOTTO; cf. BOLLEA, Cartario dell'abazia di Precipiano, p. 234, cit., p. 262, n. XV, reg.

Ammessa l'autenticità idel documento, la citazione sembrerebbe riferirsi ad un diploma di Ugo e Lotario e non al diploma separato di Ugo per l'abbazia di Vendersi (cf. p. 362, n. 9) e ad altro, perduto, di Lotario. Si tratterebbe di un diploma di conferma spedito dai due sovrani insieme.

Fredericus (a)... Notum fieri volumus, qualiter Petrus Terd[onensis ecclesie electus... nostram cle]mentiam quatenus pro Dei amore nostreque anime remedio ea que antecessores nostri reges et imperatores Hugo et Lotharius et Otto [.....] Terdonensi ecclesie dederunt et per precepti paginam (b) firmaverunt et quecumque eiusdem ecclesie sub sua defensione [susceperunt] sub nostri precepti pagfina confirmare dignaremur, id sunt] Viqueriam (c), Baniolum, Carium, Sarzanum, Sanctum Calocerum, Polianum, Vens, Venderci, Garbania, Darnisium, [Fabricam (d)...] riam cellam, Casascum, Sanctum Vitum [.....] (e) et abbatiam Sancti Petri de Percipiano, et omne districtum Arimanorum de villis Vald [..... M]arcenassi, Sancti Georgii, Piscine vil[.....] molini, in castro Adorum hominium, in Castello Novo manentium vel confugencium et villam Auream et caste[..... Cuius] precibus adsensum prebentes...

<sup>(</sup>a) Il manoscritto, copia del XVI-XVII sec. presso l'archivio della Curia vesc, di Tortona, ha Clivianus (b) pagina (c) Viqueria (d) Così restituisce il Gabotto.
(e) Il Gabotto restituisce abbatiam de Patrania; ma questa fu donata da Ugo e Lotario al monastero di S. Marziano; cf. p. 375.

26.

931-947.

Ugo e Lotario re donano al vescovado di Vicenza le abbazie di S. Salvatore e di S. Vito.

Diploma di Corrado II 1026 giugno 27 (DKII, n. 69), cit.

... confirmamus et corroboramus... Tedaldo sancte Vicentine ecclesie episcopo suisque successoribus quedam precepta nostrorum antecessorum imperatorum sive regum, que pro recompensatione eterni regni eidem Vicentine ecclesie concessa esse videntur...; a regibus quidem Ugone et Lothario duas abbatias ipsi 5 iam dicto episcopatui datas, videlicet Sancti Salvatoris et Sancti Viti, sive cortem de Barbariano cum districtis et placitis, et de illis terminis: a valle Grancone usque in fossam Luganam et a fine Nanti usque in Valo, nec non etiam omnium mortuorum hereditates sine heredibus ad proprietatem – per hoc nostrum preceptum firmas 10 et corroboratas esse sancimus.

27.

931-947.

Ugo e Lotario re confermano al vescovo di Volterra i possessi e i diritti.

Diploma di Ottone I 966 dicembre 2 (DOI, n. 334). Cf. Schneider, Regestum Volaterranum, p. 13, n. 42 e Die Reichsverwaltung in Toscana, I, 267, nota 3, cit. Probabilmente dipendeva, come l'ottoniano, dal diploma di Lodovico II 874 dicembre 8 (M. n. 1273 (1238)).

Ideoque universorum sanctae Dei ecclesiae nostrorumque fidelium presentium videlicet ac futurorum industria noverit, Petrum reverendum sanctae Voloterrensis ecclesiae antistitem nostram suppliciter adiisse presentiam, suaeque aecclesiae varias a nonnullis occupationes invasiones atque diminorationes tam sub occasione libellorum quamque etiam diversis superfluisque violentiis in rebus seu familiis contra Dei ac nostram voluntatem illatas lacrimosis querimoniis intimasse, ferentem prae manibus augustalia divae memoriae piissimorum imperatorum Lodoici et Karoli Berengariique seu Hugonis et Lotharii praecepta de infegritate atque inmonitate et perhenni suae aecclesiae tuitione priscis suis praedecessoribus emissa.

28.

#### 943-947.

Ugo e Lotario re donano l'abbazia di Patrania (Torriglia) e i castelli di Montaldeo e Cagnano al monastero di S. Marziano di Tortona.

Diploma di Ottone IV 1210 giugno 22 (FICKER-WINKELMANN, n. 420). Gabotto e Legé, La carte dell'archivio Capitolare di Tortona, I, p. 295, n. cclvIII, ed. Legé. Cf.: Savio, L'abazia di S. Marziano di Tortona nel periodo medioevale in Rivista di Storia, Arte, Archeologia della provincia di Alessandria, V, 344, 355, 356, cit.; Lugano, Origine e vita storica dell'abbazia di S. Marziano di Tortona, pp. 16 nota 4, 24, 77, cit.; Kehr, Italia pontificia, VI, pars II, p. 224, cit.

Il termine a quo è dato dal primo anno del vescovato di Giseprando (a. 943; Cf. SAVIO, Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte, I, 385).

...omnium sancte Dei ecclesie sive fidelium nostrorum... devotio noverit, Engelerium monasterii Sancti Martiani martiris in Terdona venerabilem abbatem a nostra suppliciter postulasse elementia, quatenus... abbatiam de Patrania quondam iuris regii, nec non et duo castella Montem Alpherium et Cagnanum a predecessoribus nostris Ugone et Lothario regibus monasterio suo collata per precepti nostri firmitatem ipsi monasterio sanctorum Petri principis apostolorum et beati Martiani martyris suffragiis dedicato, quod venerabilis Giselprandus quondam Terdonensis episcopus ex propriis redditibus construxerat ad sumptum et usum monacorum ibidem Deo famulantium, sicuti quod ipse decrevit, concedere atque confirmare dignaremur.

#### I DIPLOMI DI LOTARIO

I.

950 (gennaio-aprile), Pavia.

Lotario re conferma a Melizione un pezzo di mura della città di Como.

Breve narrativa o sommario de' privileggi concessi alla nob. famiglia de' Visdomini, a. 1659, bibl. Comunale di Sondrio. Cf. Besta, Un diploma inedito di Enrico VI, op. cit. p. 816: «la conferma del privilegio precedente fatta da «Lotario in Pavia il diciannovesimo anno del suo regno, cioè il 950». Il testo era probabilmente una ripetizione di quello del perduto diploma di Ugo e Lotario n. 20 (cfr. p. 371).

2.

950 novembre 13, Torino.

Lotario re dona l'abbazia di Breme al marchese Arduino.

Chronicon Novaliciense, V, 3 (ed. CIPOLLA, Monum. Novaliciensia, II, 246) Cf.: Chron. Noval. V, 21; App. III (ed. CIPOLLA, II, 263; 285 sgg.); CIPOLLA. Monum. Noval. I 107, n. XXXXIII. CIPOLLA, op. cit. I, 103, n. XXXVIIII, reg.

Hic [Lotharius rex] dum aliquando de Papia veniret Taurinum, cum uxore sua, feria .IIII., que est .XIII. die mensis novembris, preceptum dedit Arduino marchioni abbacia Bremensis, qui non post multum tempus mortuus est.

3.

947-950.

Lotario re dona al fedele Eriberto una terra in Novara e tre mansi: uno in Sazzago, altro in Garbagna, un terzo in Pernate.

Diploma di Lotario 950 giugno 4, n. XVI.

4.

## 947-950.

Lotario re dona la corte Limonta al monastero di S. Ambrogio di Milano.

Diploma di Ottone III [998 gennaio 5] (DOIII, n. 266).

Confirmamus insuper cortem Lemonte predicto monasterio sicuti divae memoriae Lotharius rex per preceptum statuit suum.

5.

## 947-950.

Lotario re conferma alla badia di Leno i possessi.

Diploma di Berengario II e Adalberto 958 gennaio 13, n. x. È pure ricordato nel diploma di Ottone I 962 aprile 2 (D O 1, n. 240).

6.

### 947-950.

Lotario re concede all'arcivescovo di Milano Manasse il diritto di battere moneta.

Bolla di Alessandro III 1162 ottobre 14 ad Oberto arcivescovo di Milano (Kehr, Italia pontificia, VI, pars 1, 62, n. 177). Cf. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano, I (1854), 513–14; Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. La Lombardia, I, 366.

Praeterea monetam quam illustris memoriae Lotarius, quondam Romanorum rex, beato Ambrosio et piae recordationis Manasse antecessori tuo eiusque successoribus, sicut in ipso privilegio exinde facto continetur, pro animae suae salute noscitur legitime concessisse, tam tibi quam antecessoribus tuis auctoritate apostolica nihilominus confirmamus.

7.

# 947-950.

Diploma del re Lotario per la chiesa di Mantova.

Ricordato nel diploma di Enrico II 1021 dicembre 10 (D H II, n. 462). Cf. p. 362, n. 7.

#### DIPLOMI DI BERENGARIO II E ADALBERTO

I.

# 953 (?)

Patto di Berengario II e Adalberto re con Venezia?

Cf. Bresslau, Venezianische Studien (Sonderabdruck aus der Festgabe für Gerold Meyer von Knonau), p. 76, nota 3.

Nella seconda data del patto di Berengario I, dell'anno 888 (DBI, n. III): « Data .III. idus maias, anno incarnationis Domini .DCCCCLIII., indictione .III. « Actum Sala curte regia », il BRESSLAU vede una probabile traccia di un perduto patto coi Veneziani di Berengario II e Adalberto; suppone che, per contaminazione, sia stata ricavata da un documento di Berengario II. Nessun patto, egli osserva, all'infuori del Berengariano, porta una doppia datazione; inoltre mentre secondo la prima data il sovrano era a Corteolona il 7 maggio, secondo l'altra si trovava a Salò sul Garda il giorno 11: la distanza tra i due luoghi, di 125 chilometri in linea d'aria, è troppo grande perchè il re potesse recarsi colà in tre giorni. Fu spiegata la doppia datazione con diverso riferimento, la prima all'azione, la seconda alla documentazione. sarebbe errata e per l'anno 888 (si dovrebbe avere l'indizione .vi.) e per l'anno 953 (quando correva l'indizione .xi.); e se dovuta ad errore di trascrizione si spiega più facilmente da un originario .vi. che non da .xi. La formula « anno in-« carnationis Domini » è dell'uso dei diplomi di Berengario I; mentre in quelli di Berengario II si ha; « anno dominicae incarnationis ». Si tratta di una semplice ipotesi, ma non priva di qualche fondamento.

2.

# 961 (?)

Berengario II (e Adalberto) concedono un diploma agli abitanti di Folingo, nella Lomellina.

Chronicon Novaliciense, V, 14 (ed. CIPOLLA, Monum. Noval. II, 257).

Ante quam caperetur predictus rex Berengarius ab Attone, dedit preceptum hominibus morantibus in finibus Laumelline, in villa Folingi, ut caperent lupos, qui vehementer infestabant terram illam, propter densitates opacum vel nemora silvarum. Hii vero parentes preceptum regis, occidunt plurimos, et ad curias regias properant. 5 Rex vero videns exercicium illorum, letatus est, quia ante magnum exicium paciebantur euntes et redeuntes ab eo.

3· 961 (?)

Donazione di Berengario II e Adalberto re alla chiesa di Vercelli.

AB Ecclesia S. R. E. cardinalium, archiepiscoporum, episcoporum et abbatum Pedemontane regionis chronologica historia, p. 141 (a. 961).

Ingo (t) ex marchionibus Eporediae, qui etsi a Berengario et Adalberto regibus quaedam bona nomine sue ecclesiae obtinuerit, fuit tamen dissipator eiusdem ecclesiae bonorum,...

> 4· 950-961.

Diploma di Berengario II (e Adalberto) per la chiesa di Mantova.

Diploma di Enrico II 1021 dicembre 10 (DHII, n, 462); cf. p. 362, n. 7.

5· 950-961.

Berengario II (e Adalberto) concedono l'immunità ed altri diritti ad Engelfredo patriarca di Aquileia.

UGHELLI, Italia sacra, V, 1ª ed., 45; 2ª ed. 44:

Engelfredus sive Endelfredus ... Aquileiensi ecclesiae praeficitur anno 941. Cui Berengarius II et Otho I ex sententia Candidi privilegia multa concessere.

DE RUBEIS, Monumenta eccl. Aquileiensis, App. III. Chronicon alterum, initio mutilum, quod in eodem tabulario Capituli Civitatensis adservatur, p. 10 (cf. MURATORI, Rerum. Ital. Script. XVI, 34):

Hengelfredus patriarcha sedit annis .xxIII., cui Berengarius II et postea Otto I immunitates et privilegia contulerant.

Cf. Leicht, I diplomi imperiali concessi ai patriarchi di Aquileia, p. 35, n. xix, reg.

(1) Vescovo di Vercelli.

6.

950-961.

Falso diploma o placito di Berengario II (e Adalberto) per i conti di S. Eustachio?

Dagli scritti di Bertoldo « de filiis Ursis » dell'anno 1315, riportati in documento del 1 dicembre 1344 con cui Napoleone degli Orsini e Paolo de' Rainuzzi confermano le sentenze di Angelo de Vigosis e del cardinale Giovanni dei Buccimazzi circa la nobiltà dei conti di S. Eustachio e dei Venturini. I. Schuster, Un protocollo di notar Pietro di Gregorio nell'archivio di Farfa nell'Arch. della R. Soc. Rom. di stor. patr., XXXV, 579, n. XXVII, e cf. pp. 545, 580. Il documento che si cita di Lotario potrebbe essere di Lotario re, 947-950.

Et ita quoque scribxit reverendus dominus Bertuldus domini Ursi de filiis Ursi anno .MCCCXV. Quoad vero praedictos dominos de S. Eustachio, specialiter vidimus et pluries bene consideravimus omnia quae collegit sagacissimus quondam Mathias, avus paternus praedictorum dominorum Oddonis, quondam domini Thebaldi et 5 Oddonis et Petri, quondam domini Poncelli, prout etiam sic fecimus super pluribus vetustissimis placitis quondam serenissimorum dominorum imperatorum Lodovici Pii, Caroli, Lotharii, Berengarii II regis et Friderici I imperatoris,...

7· 957**-**961.

Berengario II (e Adalberto) re donano la curia di Trecate alla chiesa di Milano.

GALVANEI FLAMMAE Chronicon maius (ed. A. CERUTI in Miscellanea di storia Italiana, VII, 586). Il documento sarebbe posteriore alla morte del duca Liudolfo (6 settembre 957).

Tunc Berengarius Litulfum veneno extinxit, et totam Ytaliam optinuit. Conradum filium suum marchionem in comitatu Mediolani instituit, cuius uxor dicta est Richelda; et donavit ecclexie Mediolanensi curiam de Trechate.

# INDICE

### I.

## DESTINATARI DEI DIPLOMI (1).

Acqui. Chiesa DU n. 3.

Adelaide, sposa del re Lotario DU e Lo n. XLVII; regina DLo nn. III, XIV.

Agna. Monastero di S. Salvatore in Agna DU n. IX.

Aleramo conte DU e Lo nn. xxxv, LIII; DB e A n. xv.

Ambrogio (S.). Monastero v. Milano.

Amelrico di Ferrara DU n. xIV.

Amiata. Monastero di S. Salvatore di Monte Amiata DU e Lo n. XLV.

Andrea diacono, di Brescia DU e Lo n. LXX.

Anna ex imperatrice DU e Lo n. XLII.

Antimo (S.). Monastero DB e A n. v.

Antonino (S.). Canonici v. Piacenza.

Aquileia. Chiesa DU n. XI; DU e Lo n. XXVIII. Patriarca DU e Lo n. 13; DB e A n. 5.

Arezzo. Canonici DU e Lo nn. XXXIII, XLVIII; DA n. II. Monastero di S. Fiora DU e Lo nn. XXXII, XLIX.

Asti. Chiesa DU n. IV; DU e Lo n. L. Vescovo Brunengo DB e A n. IX. Azzano del Tanaro. Monastero DB e A n. VI.

Bagno di Romagna. Agli abitanti Giorgio, Alberico, Gandolfo e Frogerio DU n. x †.

Barrea. Monastero di S. Michele DU e Lo n. 17; DB e A n. VIII.

Berceto. Monastero di S. Remigio DU n. vii.

Bernardo «fidelis» DU e Lo nn. LXXI, LXXII †.

Berta regina DU e Lo n. XLVI.

Bobbio. Monastero di S. Colombano DU n. 2; DU e Lo nn. 11 +, 15.

<sup>(1)</sup> Le sigle DU, DU e Lo, DLo, DB e A, DA significano rispettivamente Diplomi di Ugo, di Ugo e Lotario, di Lotario, di Berengario II e Adalberto, di Adalberto. Il numero romano indica i diplomi pubblicati nel loro vesto; l'arabico i diplomi perduti; la † contrassegna le falsificazioni.

Bonifacio conte DB e A, p. 353 †. Breme. Abbazia DLo n. 2. Brugnato. Monastero di S. Pietro DU n. 5.

Casauria. Monastero di S. Clemente DA n. 1.
Celano. Monastero di S. Vittorino DU e Lo n. LVIII.
Chiusi. Monastero di S. Vittore DU e Lo n. 19.
Cielo d'Oro. Monastero v. Pavia.
Cluny. Monastero DU e Lo nn. XXXIV, 16.
Como. Chiesa DU e Lo n. XLIV; DLo n. XV.
Cosma e Damiano (SS.). Monastero v. Roma.
Cremona. Chiesa DU n. 4.
Cristina (S.). Monastero, presso Corteolona (Pavia) DU e Lo n. 21.

Egelrico conte DA n. 111. Eriberto « fidelis » DLo n. 3. Eugando (S.). Monastero v. Saint-Claude. Eustachio (S.). Conti DB e A n. 6 †.

Farfa. Monastero DU e Lo n. 14. Fiora (S). Monastero v. Arezzo. Folingo. Agli abitanti DB e A n. 2.

Gariberto vassallo di Lanfranco DU e Lo n. XXXVII. Gazzo (Veronese). Monastero di S. Maria DU n. XII. Genova. Abitanti DB e A n. XI. Gerardo Castelli di Milano DLo p. 348 †. Giovanni «fidelis» DU n. I. Giovanni (S.) « Domnarum ». Chiesa v. Pavia. Giselberga DU e Lo n. LXI. Guido «fidelis» DB e A n. XIII.

Ildebrando figlio di Iselfredo DB e A n. vII.

Leno. Badia DU n. 6; DLo n. 5; DB e A n. x.
Liudone «fidelis » DLo n. vi.
Lucca. Chiesa DU e Lo nn. xxxi, liv (placito), lv (pl.). Canonici DU e
Lo n. lvi.
Lupo di Negarine DU n. xiii.

Manfredi conte DLo n. vIII. Mantova. Chiesa DU n. 7; DLo nn. 1, 7; DB e A n. 4. Maria Maggiore (S). Monastero v. Milano.

Marino e Leone (Ss.). Monastero v. Pavia.

Marziano (S.). Abbazia v. Tortona.

Melizione DU e Lo n. 20; DLo n. 1.

Milano. Arcivescovo DLo n. 6. Chiesa DB e A n. 7. Monastero di S. Ambrogio DU e Lo n. Lxiv; DLo n. 4. Monastero di S. Maria Maggiore p. 349 †. Milone conte DU e Lo n. Lx.

Milone conte (di San Bonifacio) DU e Lo n. 22.

Modena. Chiesa DB e A n. 11. Canonici DU e Lo n. xxxv1. Vescovo DLo n. v.

Montecassino. Monastero di S. Benedetto DU e Lo nn. LXVI, LXVIII †. Muzio Cesare pincerna DU n. 12 †.

Nazario giudice DLo n. XIII.

Nonantola. Monastero DU n. 10.

Novalesa. Monastero DU, nn. xix, xxi.

Novara. Canonici DLo n. xvi.

Padova. Chiesa DU n. 8; DU e Lo n. LXII.

Parma. Chiesa DU nn. III, xv, xxiv †, xxv, xxvi †; DU e Lo nn. xxix †, xxxix (placito), xli; DLo n. ix. Canonica DU e Lo nn. xxxviii (pl.), lxxv (pl.).

Pavia. Chiesa DU e Lo n. LXXIV. Monasteri: S. Pietro in Cielo d'Oro DU n. XX; Teodota DU e Lo n. XXX; Ss. Marino e Leone DU e Lo n. LII; del Senatore DU e Lo n. 24, DLo n. IV; DB e A n. III. Chiesa di S. Giovanni «Domnarum» DU e Lo n. LXXXIII.

Piacenza. Chiesa DU nn. v, xxvII; DU e Lo nn. LXV, LXXVIII. Canonici di S. Antonino DU e Lo n. LXXXII; DLo n. VII. Monastero di S. Sisto DU n. II; DB e A n. I.

Pietro (S.) in Cielo d'Oro. Monastero v. Pavia.

Pietro (S.) di Romans. Abbazia v. Saint-Barnard.

Rambaldo «fidelis» DB e A n. XII.

Reggio-Emilia. Chiesa DU e Lo nn. LXIII, 23; DLo n. II. Canonici DU e Lo n. LXIX.

Riccardo «fidelis» DU e Lo n. LXXVII.

Riprando figlio di Ilderado DU e Lo n. LXXX (placito).

Roma. Monastero dei Ss. Cosma e Damiano DU n. 11 †.

Rotruda contessa, Elisiardo conte e Rotlinda di lui moglie DU e Lo n. LXXIX.

Saint-Barnard de Romans. Abbazia DU n. xvIII.

Saint-Claude. Monastero di Saint-Oyen-de-Joux DU n. XVII.

Senatore (del). Monastero v. Pavia.

Sisto (S.). Monastero v. Piacenza.

Subiaco. Monastero di S. Benedetto DU e Lo n. Lvn.

Teodota. Monastero v. Pavia.

Teudero (S.). Chiesa v. Vienne, Saint-Chef.

Tolla. Monastero di S. Salvatore DU e Lo n. xL.

Tortona. Chiesa DU n. 9; DU e Lo n. 25. Abbazia di S. Marziano DU e Lo n. 28.

Treviso. Chiesa DU n. vi.

Trieste. Chiesa DU n. xxII +; DLo n. xI. Città DLo n. xII +.

Ugo conte DU e Lo n. XLIII.

Vangadizza. Monastero DB e A n. xvi.

Varmondo « fidelis » DLo n. x.

Venezia. Doge e popolo DU n. vIII; DB e A n. 1.

Vercelli. Chiesa DB e A n. 3. Canonici DU e Lo nn. 18, LXXIII, LXXXI.

Verona. Monastero di S. Zenone DU, n. 1.

Vicenza. Chiesa DU e Lo n. 26.

Vienne. Chiesa DU e Lo n. LXXVI. Saint-Chef DU n. XVI.

Villa regina DB e A n. xIV.

Volterra. Chiesa DU n. XXIII; DU e Lo n. 27.

Volturno. Monastero di S. Vincenzo DU e Lo n. LIX; DB e A n. IV.

Zeno (S.). Monastero v. Verona.

### II.

## NOMI PROPRI

Abondius sanctus, confessor 135 16, 285 15. v. Cumana eccl.

Abundius 349 13.

Accerri vadum (in Pado) 300 25.

Acerentine (in finibus) [Acerenza, Potenza] 1999, 20518.

Adam 140 1, 143 3.

Adalardus, Adelardus, Regensis eccl. ep. 254 <sup>1</sup>, 259 <sup>6</sup>, 263 <sup>9</sup>.

Adelardus Vulterrensis eccl. ep. 693 passim, 1626, 1647.

Adelberius de loco Casterno 233 4.

Adalbertus, Adelbertus marchio [di Ivrea] 52 7 passim, 64 11 passim. pater Berengarii marchionis 233 16 passim. pater Berengarii [II] regis 351 16, 354 18.

Adelbertus, marchio [di Toscana] 96<sup>2</sup>, 116<sup>23</sup> passim (comes et marchio), 167<sup>6</sup>, 168<sup>19</sup><sup>25</sup>, uxor eius v. Berta.

Adelbertus comes 2326.

Adalbertus, Adelbertus ep. [Bergamensis eccl.] 47, 186, 235. Bergamensis eccl. ep. 85.

Adelbertus Lunensis eccl. ep. 1626, 1649, 165712.

Adelbertus Tarvisianensis eccl. ep. 21 4 passim.

Adelbertus scavinus 1174, 11933.

Adelbertus scavinus 165 24.

Adelbertus iudex regum 233 1.

Adelbertus notarius, fil. quondam Staudeverti [Parmensis] 116 17, 120 21.

Adelbertus notarius 163 33.

Adelbertus not. regum 166 <sup>15</sup>, 235 <sup>20</sup> 3<sup>2</sup> 237 <sup>24</sup>.

Adelbertus not. sacri palacii 113 12.

Adelbertus notarius Parmensis 113 13, 115 10.

Adelbertus [Parmensis] 2206.

Adelbertus de Parma 1145.

Adalbertus [Laudensis] 264 19.

Adelbertus vassus regum 1138.

Addo v. Ado.

Adel- v. Adal-

Adelberge curtis 315 8.

Adeleida Rodulfi regis filia, Lotharii regis sponsa 143 18 passim. regina 255 6 passim, 282 7 passim.

Adelgisus iudex regum 116 <sup>12</sup>, 122 <sup>33</sup>. Adelmi terra (in comitatu Vulterre) 69 <sup>9</sup>. Adelperga monacha [monastero di S. Vittorino di Celano] 173 <sup>8</sup> passim. Adelrade res 323 <sup>11</sup>.

Adeodatus Parmensis eccl. ep. 2729 passim.

Adericus vassus Parmensis ep. 114<sup>2</sup>. Adiutor (S.) in Alife 199 <sup>13</sup>, 205 <sup>22</sup>. v. Alife.

Adiuvaldus Langobardorum rex 367 <sup>12</sup>. Ado, Addo vasallus Riprandi 233 <sup>6</sup>, 238 <sup>9</sup>.

Ado fil. quondam Bernoni, vivens lege Salica 235 26.

Ado vassus Parmensis ep. 1142.

Adorum castrum [nel Tortonese?] 373 13.

Advena curtis, in Tuscana [S. Maria in Avane, Empoli] 140 <sup>26</sup>.

Aeva 140 1, 143 3.

Agapiti (S.) cella [presso Capua] 198 32, 205 8.

Agareni 370 7. Agarrenorum vastatio 173 13. v. Saraceni.

Agavertus 1812.

Agelmundus iudex regum 233 1, 235 29, 238 I.

Aggus 331 II.

Agianis cenobium [mon. di Azzano del Tanaro] 309 9 passim. abbas v. Raimbertus.

Agilulfus Langobardorum rex 367 12. Agimo diaconus [Aretinae eccl.] 344 20. Agnetis (S.) monasterium [S. Agnese, Roma] 172 13.

Agonascum curtis [in Borgogna] 48 19. Agonia fl. [Agogna affl. del Po] 93 13 17. Agreddi, Agreddo vallis [nel terr. di Treviso] 217 15.

Agudulo (in monte) [Montegù, Verona; CIPOLLA, in N. Arch. Veneto, XVI, 96] 347 4.

Agullia curtis (in comit. Lunensi) 14032. Aistulfus Langobardorum rex 367 13. Albam (ad) v. Angelus (S.).

Albericus fil. Georgii 339, 34323.

Albericus fil. quondam Uberti 2335. Albericus v. Rainulfus.

Albertus civis Tergestinus 279 68 22. Alboinus iudex regum 113 10. iudex et advocatus regum fil. quondam Petri iudicis 120 28, 1216.

Alboinus iudex regum 233 1.

Alda regina, coniux Hugonis regis 31 1, 71 8, 72 2, 74 18, 77 1, 89 2. mater Lotharii regis 2739.

Aldegrausus notarius et avocatus regum, fil. quondam Papii iudicis 236 28 passim.

Aldevertus de Fleso not., germanus Ansprandi 1178.

Aldio pater Rogerii 548 15.

Aldo iudex regum 233 2.

Aldo de loco Casterno 233 4.

Aldulfus ex genere Francorum, vasallus Riprandi 2337, 238 10.

Aledramus, Aledrammus, Alledramus comes 1075, 1608 passim, 2316, 2325, 2756, 3358 passim.

Algistus rex, fil. Desiderii regis 35 1 2 12. Aliereto (in) cella v. Cosma (S.).

Alife [Piedimonte d'Alife, Caserta] v. Adiutor (S.). monasterium Iesu Christi 176 25, 303 14.

Allina fl. [torrente Agna, nel Pistoiese]

Almaria mons [presso il fiume Enza] 1188.

Almericus 120 14.

Alpeplana curtis [Alpepiana fr. S. Stefano d'Aveto, Chiavari] 57911, 582629. Alpertus presb. Ticinensis et capellanus (regum) 243 10, 245 20 26, 246 3 11. Alpis locis finis 2137.

Alpone de Sancto Bonifatio [Alpone affl. dell'Adige] 3477.

Alprandus 331 11.

Altipertus presb. [Aretinae eccl.] 344 20. Alto rivus [affl. del Ticino] 93 25. Alto Suave [Soave, Verona] 3475.

Altriacum curtis [in Borgogna] 48 18. Altuelini l. 244 31.

Ambrei, Amberiacus curtis [Ambérieuxen-Dombes, Ain] 1069, 3696.

Ambrosiana eccl. 124 17 27.

Ambrosii (S.) capella [Asti] 15111 passim. Ambrosii confessoris monasterium [Milano] 192 12 passim.

Ambrosius Laudensis eccl. ep. 1606, 1835, 1867, 2292.

Amelberga mulier Resti [Astensis] 1523.

Amelbertus de loco Casterno 2334. Amelgerius scavinus 1175, 1202.

Amelricus qui et Amizo voc., habitator Ferrariae 41 3. coniux eius v. Teoperga.

Amiate (in monte) coenobium [S.Salvatore di Monte Amiata] 1379 passim.

Amicho vassus regum 2203. Amicus diaconus 342 23.

Amizo comes 3317.

Amizo 266 28.

Amizo 353 22.

Amizo v. Amelricus, Petrus.

Amphora fl. v. Natissum. Ampliano sculdasia 3662.

Amporio fl. [Roggia Lamporo; Lamporo, Vercelli] 1082.

Ancariano [Ancarano, Rivergaro (Piacenza)] 242 14.

Andreae (S.) eccl. (in Castello Felicitatis) 103 1, 344 11.

Andreae (S.) apostoli eccl., basilica (in civ. Taurinensi) 524 passim, 647. Andreas diac. (Brixianae eccl.) 2094 passim.

Andreas iudex regum 162 8, 165 9. Andreas not. sacri palacii 162 9, 165 11. Andreas massarius 242 2.

Andreas [Laudensis] 264 19.

Andria (ad pontem) [Andria, presso Solicciano, Firenze?] 138 34.

Andrina curtis (in comitatu Senense)

Angelberga imperatrix 8 <sup>10</sup>, 292 <sup>11</sup>. Angelbertus presb. [Laudensis] 264 <sup>21</sup>. Angeli (S.) ad Floretum cella 314 <sup>25</sup>. Angeli (S.) de Stabulo cella 315 <sup>5</sup>.

Angeli (S.) cella in valle Lucis 198 27, 205 3.

Angeli (S.) in Barregio monasterium. v. Barregium.

Angeli (S.) monasterium 'q. voc. Maranu (in Aprucio) [Marano fr. di Magliano de' Marsi, Aquila] 315 <sup>1</sup>.

Angeli (S.) mons [Monte Sant'Angelo, Foggia] 199 11, 205 21 v. Carbonara, Vigilius (S.).

Angelus (S.) ad Albam 314 19. Angelus (S.) ad Aquam Vivam [Acqua-

viva d'Isernia?] 314 <sup>24</sup>.
Angelus (S.) in Carziolo 314 <sup>20</sup>.

Angelus (S.) de Feltriano 3155.

Angelus (S.) in Laiano 2022.

Angelus (S.) (cella) 314<sup>21</sup>. Anna imperatrix, uxor Berengarii imp. 129<sup>11</sup> passim.

Anna 46 11.

Ansa uxor Desiderii regis 351 2 11. Ansaldus de vico Alloni 116 14.

Anscarius marchio fil. Widonis comitis 351 <sup>15 18</sup>, 354 <sup>10</sup>. filii eius *v*. Berengarius comes, Magnifredus.

Anscarius marchio fil. quondam Adelberti 121 19 passim.

Anschericus archiepisc. [di Lione] 48 7. Ansprandus abbas 351 12.

Ansprandus de Fleso not. v. Aldevertus. Antelamo vallis [Andalo, Sondrio?] 59 32, 60 2.

Antimi (S.) monasterium in finibus

Clusensis [abbazia di S. Antimo, Chiusi] 143 <sup>28</sup>, 305 <sup>6</sup> passim. abbates v. Apolinaris, Betto, Tanimundo, Tao. Antimi (S.) terra [della chiesa di Cafaggioreggio, della badia di S. Antimo] 96 <sup>25</sup>.

Antimus (S.) ad Formas 314 18.

Antonini martyris basilica, ecclesia [in Piacenza] 195 ¹ passim, 242 ¹ passim; ac Justinae Virginis 19 ² passim, 229 9 passim; et Victoris confessoris 79 6 passim; Iustinae (S.) eccl. sacerdotes, canonici 263 ¹¹¹, 265 ²o. presb. v. Garibertus.

Antonini martyris corpus infra basilicam S. Antonini [Piacenza] humatum 195 15.

Anzonis et Sigemarii mon. [in Pavia] 217 19.

Apinianici (in l.) 176 28, 303 16. v. mon. S. Mariae in territorio Marsicano.

Apolinaris abbas mon. S. Antimi 307 21. v. Antimi (S.) mon.

Aprucio, Aprutio 176 <sup>20</sup>, 303 <sup>9</sup>, 314 <sup>32</sup>. v. Silvester (S.). Angeli (S.) mon. Apulię, Apulee partes, fines [Puglie] 199 <sup>15</sup>, 205 <sup>25</sup>.

Aqua Viva v. Angelus (S.).

Aquaviva Ducola [Acquaviva presso Pomarance] 69 8.

Aquensis comitatus [Acqui] 160 10, 245 9. ep. v. Vuido.

Aquileiensis, Aquilegensis eccl. 36 6 18, 86 13 passim. Aquilegie diocesis 35 14. Patriarcha v. Engelfredus, Ursus.

Aquilinus iudex regum 1139, 11432, 2331, 23530, 2384.

Aquinum [Aquino, Sora]. Aquinatis episcopii predium 204 <sup>27</sup>. Aquinensi territorio (in) 198 <sup>17</sup>, 204 <sup>14</sup>.

Arbororum silva [Alberoro fr. di Monte San Savino, Arezzo] 145 7, 344 29. Archidiaconi l. 245 2.

Ardericus archiep. Mediolanensis eccl. 243 6, 371.

Ardingus Mutinensis eccl. ep. 229 7. Ardionem villam [in Borgogna] 48 21. Ardionus comes 232 6, 238 2.

Arduinus marchio 3763.

Arestina v. Eutitii (S.) cella.

Aretium, Aritium 33 16, 147 3, 345 32. Ariciense, Aretino pago (in) 1034, 344 14. Aritiensi comitatu (in) 145 8. eccl. B. Marie Virginis et S. Stefani protomartiris ac S. Donati 146 1 passim. v. Donati (S.) domus. ep. v. Petrus. archidiaconi v. Grasulfus, Leo. archipresb. v. Dado. archipresb. primicerius v. Suavericus. presbiteri v. Altipertus, Ato, Iohannes, Leo, Petrus, Stefanus, Stratario, Suavericus. diaconi v. Arnulfus, Petrus, Stefanus, Vuillelmus. presb. et sacrista v. Petrus. cler. et sacrista v. Iohannes. monast. v. Flora (S). perilasium 103 16, 344 23.

Argumenna fl. [Argomena affl. della Sieve] 331 13.

Arialdus iudex regum 113 10, 116 12. Arialdus vassus Parmensis ep. 114 1. Aribaldus Regiensis eccl. ep. 186 12. Aribertus abbas (mon. S. Salvatoris in Tolla) et medicus (regum) 124 4 passim.

Arifre, Arfre scavinus 117 5, 120 3. Arimanorum districtum 373 11. Arimino comitatu (in) 33 16. Arimundo vassus Adelberti marchionis 117 6, 120 11.

Arioaldus 268 1.

Ariola [Arola fr. di Corniglio, Parma] 323 4.

Ariole finis [nel terr. Aretino] 2137. Aripertus rex Lang. 57 11 14, 1557. Armanno vassus, Parmensis ep. 1177, 120 14.

Arme fl. [nel Val d'Arno inf.] 162 <sup>26</sup>. Arnolfus, Arnulfus imp. 362 <sup>2</sup>, 367 <sup>19</sup>. Arnulfus diac. [Aretinae eccl.] 103 <sup>11</sup>. Arnus fl. 162 <sup>26</sup>, 165 <sup>24</sup>, 344 <sup>15</sup>. Arnustus iudex regum 113 <sup>9</sup>, 115 <sup>2</sup>,

116<sup>11</sup>, 122<sup>29</sup>.

Arole (in Aprutio) 176  $^{21}$ , 303  $^{10}$ . Arole finis [nel terr. Aretino] 213 7. Arsa v. Terra Arsa.

Arsitulo (in comitatu Lucensi) 96 <sup>11</sup>. Artoldus ex genere Francorum, pater Rudaldi 54 <sup>12</sup>. Asculo (in) [Ascoli Satriano, Foggia] 3153. v. Benedicti (S.) cella.

Aste 17 <sup>18</sup>. Astensis civ. 151 <sup>10</sup> passim.

Astensis eccl. 16 <sup>2</sup> passim, 151 <sup>7</sup> passim.

Beate virg. Marie et S. Secundi possessiones 16 <sup>16</sup>. episcopi v. Audax, Bruningus. v. Ambrosii (S.) capella, Castellum vetus.

Astisianus [Astensis] 152 <sup>3</sup>.

Atalongus diac. 345 28.

Ato presb. [Aretinae eccl.] 103 <sup>11</sup>. Ato cler. germanus Gotefredi 215 <sup>6</sup>. Atto Vercellensis eccl. ep. 116 <sup>6</sup>, 122 <sup>26</sup>, 240 <sup>7</sup>, 272 <sup>11</sup>, 277 <sup>6</sup>, 284 <sup>8</sup>, 351 <sup>31</sup>, 353 <sup>10</sup>.

Atto comes 321 7 23.

Atto 351 15.

Atto avus Bonifacii comitis castri Canusini 378 <sup>1</sup>.

Audax Astensis eccl. ep. 164. Audevertus advocatus Cremonensis ep. 3604.

Audivertus fil. Luponis de Nugarini

Augea [presso Corteolona] 372 <sup>1</sup>. Augenia [Astensis] 152 <sup>3</sup>.

Auguste fons v. Fons Auguste. Aulus 1813.

Aunella (ad) vadum (in Ticino) 61 22 23. Aurea villa [nel Tortonese] 373 14. Aureliaco villa (in valle Oxila) 227 9. Aurello [Aurella, Ozzano Monferrato?] 245 17.

Auriade (in Taurinense) 323 <sup>10</sup>. Auriola curtis (in comitatu Vercellense) 107 <sup>6</sup>.

Austremundo scavinus 1175, 1204. Authertus 46 14.

Autecherio de Pezenano not. 117 <sup>8</sup>. Autiminiano (de l.) [in Emilia] 221 <sup>2</sup>. Autpertus comes fil. Hugonis comitis 351 <sup>32</sup>.

Auçani rivus [Azzano del Tanaro, Asti. v. Agianis cenobium] 310 5.

Aventus castrum [nel Modenese] 295 12.

Avezano v. Salvator (S.).

Aza v. Vulgunda.

Azo v. Guncio, Rapertus.

Azzo, Azo Cumanae eccl. ep. 1343.

ep. et archic. 136 1, 141 22, 144 15, 146 32, 149 23, 152 18, 156 20, 158 22, 368 18.

Baiano (iure comitatus Parmensis) 2617. Baladedo villa [in Borgogna] 507.

Balba (de) mons 198 20.

Balba [Castrovalva fr. di Anversa, Sulmonal 314 26. Balbense, Balvense territorium 176 19, 303 8, 314 22.

Balbiani [Balbiano presso Melegnano?] 245 3.

Balbus v. Lupo.

Balduinus abbas mon. S. Benedicti in Montecassino 19829, 201614, 2036, 204 6.

Baldulfi abbatis [della badia di Leno] res v. Graniano.

Balneensis territorii habitatores 33 8

Balvense territorium v. Balba, Bal-

Baniolum [Bagnolo, Crema?] 373 8. Bante [presso Berceto, Parma] 23 20, 24 13.

Banze (in) monasterium, in finibus Acerentine [Banzi, Genzano] 1998; 205 17 (Mause).

Banziacum curtis [in Borgogna] 48 20. Barbarano v. Petrus (S.) in Barbarano. Barbariano curtis [Barbarano, Vicenza] 3747.

Barbaritani [Terra Barbaritana nell'Aretino] 148 11.

Barbiani portus [in Ticino?] 2185. Barcile (in comitatu Aquensi) 160 14 24. Barenzati curtis [Baranziate, Bollate (Milano)] 351 13.

Barregium, Barreia monasterium B. Archangeli Michahelis [mon. di S. Michele in Barrea, Sulmona] 176 20, 3137 passim, 369.

Bartholomei (S.) monast. (in Parma civitate) 269 4.

Basilica Ducati [Baselica, Borgotaro]

Basilicas v. Maria (S.) in Duas Basili-

Batericus Eboriensis ep. 1166, 12227.

Beatus ep. (Tortonensis eccl.) et archic. 6 10, 9 27, 13 31, 22 8, 25 9, 32 6, 37 4, 39 15, 45 2.

Bedutianum villa [Beduzzo, Corniglio]

Belizona vallis [Bellinzona] 60 16 18.

Benedicta [Astensis] 1524.

Benedictus papa [IV] 23 26.

Benedictus papa [VII?] 3619.

Benedicti (S.) regula 56 29 30, 58 8 11, 91 16, 92 9, 307 16.

Benedicti (S.) cella (in Asculo) 199 10, 205 19. v. Asculo.

Benedicti (S.) cella (in Caudi, Chaudi) 1993, 205 12.

Benedicti (S.) cella (in Caieta, Gayeta) 198 25, 205 1.

Benedicti (S.) cella in terr. Liburniensi quae vocatur Casa Gentiana 198 33, 2059.

Benedicti (S.) cella (in Salerno) 1992, 205 12.

Benedicti (S.) cella [nel Senese] 137 27. Benedicti (S.) cella in civ. Venafri v. Marie (S.) cella.

Benedicti (S.) cella in loco Telle, in honore S. Victorini [mon. di S. Vittorino di Celano] 1736 passim.

Benedicti (S.) cella v. Mariae (S.) cella. Benedicti (S.) ecclesia [Lucca] 165 4.

Benedicti (S.) monast. in terr. Brixiano loco qui dicitur Leones [Badia di Leno, Brescia] 321 10 passim. abbates v. Baldulfi, Donninus.

Benedicti (S.) monast. in civ. Capua 198 31, 205 7.

Benedicti (S.) monast. in Montecassino 1983 passim, 2017 passim, 2037 passim. abbas v. Balduinus.

Benedicti (S.) monast. sito Sublaco [mon. di S. Benedetto in Subiaco, Roma] 1718 passim.

Benedicti (S.) monast. in civ. Tiana [Teano, Caserta] 198 30, 205 5.

Benedictus 1629.

Benedictus (S.) in Penne [Penne, Teramo] 201 28.

Benedictus (S.) in Tilia [Tagliacozzo, Aquila degli Abr.?] 201 25.

Benedictus scavinus 1175; et avocatus Parmensis episcopii 11713.

Beneventum. Beneventana civitas 1997, 205 16. Beneventani fines, partes 175 8, 177 3, 198 4, 199 15, 201 8, 203 7, 205 24, 302 7, 303 20, 370 4. Beneventanum territorium 176 23, 303 12. Benzo iudex regum 233 2, 235 31, 238 7. Beo mons (in comitatu Brixiano) [Bione, Salò] 209 7 10.

Beraldo qui et Bonizo 162 10.

Bercetum. Bercedo abbatia S. Remigii [Badia di S. Remigio di Berceto, Parma] 12 <sup>2</sup> passim, 23 <sup>8</sup> passim, 71 <sup>15</sup> passim, 74 <sup>13</sup> passim, 77 <sup>10</sup> passim, 120 <sup>32</sup> passim.

Berengarius rex 117 <sup>1</sup>, 183 <sup>13</sup>, 360 <sup>1</sup>, 362 <sup>2</sup>, 372 <sup>2</sup>, 375 <sup>3</sup>; imp. 129 <sup>11</sup>, 268 <sup>28</sup>, 298 <sup>9</sup>, 321 <sup>15</sup>, 350 <sup>12</sup>, 362 <sup>5</sup>, 367 <sup>19</sup>, 375 <sup>3</sup>. uxor *v*. Vuilla.

Berengarius comes 117 25. marchio 233 15 passim (fil. quondam Adelberti marchionis ex genere Francorum) 56 11 12, 240 3; summique regni nostri [Lotharii regis] consiliarius 243 7, 252 6; regnique summi consors 267 4. Berengarius comes, frater Vuidonis et Hugonis comitum 351 9.

Berengarius comes, fil. Anscarii marchionis, frater Magnifredi 351 17.

Berengarius 220 8.

Berengerius fil. quondam Berengerii, vassus Parmensis ep. 113 <sup>14</sup>, 116 <sup>13</sup>. Bergamenses fines 323 <sup>9</sup>. Bergamensis eccl. ep. v. Adalbertus.

Bergante [presso Berceto, Parma?]

Berilio pater Ingelberti 225 3.

Bernardus fidelis 211 8 passim, 213 2 passim.

Bernardus vassus Parmensis ep. 114<sup>2</sup>. Bernardus de vico Pauli not. 117<sup>9</sup>. Bernium villa [in Borgogna] 48<sup>22</sup>. Berno pater Vualoni et Adoni, vivens

lege Salica 235 26.

Berno servus 46 17.

Berta abbatissa mon. S. Sixti [in Piacenza], consanguinea Hugonis regis 8 11 passim, 187 16, 292 12 passim.

Berta regina, coniux Hugonis regis 140 17 passim.

Berta comitissa, coniux Adelberti comitis, mater Hugonis regis 96 <sup>2</sup>, 99 <sup>15</sup>, 100 <sup>10</sup>, 103 <sup>23</sup>, 106 <sup>5</sup>, 119 <sup>13</sup> <sup>16</sup> <sup>25</sup>, 127 <sup>22</sup>, 137 <sup>19</sup>, 148 <sup>7</sup>, 167 <sup>7</sup>, 168 <sup>19</sup> <sup>26</sup>, 192 <sup>15</sup>, 193 <sup>7</sup>.

Berta comitissa 208 1.

Bertaldus comes 323 16.

Bertaldus vassus et missus regis 119 3°. Berterassi l. 244 3<sup>1</sup>.

Berteritus servus regum 2425.

Bertrada abbatissa [del mon. di S. Maria Maggiore in Milano] 350 9.

Besantio (de) curticella [nel Senese?] 1385.

Besemuntio (in comitatu Terdonensi)
231 12.

Besozolo vicus [Besozzola fr. di Pellegrino Parmense?] 59 33, 60 3.

Betto abbas [di S. Antimo, Chiusi] 305 318. Bevinus vassus Parmensis ep. 1177, 12014. Bibiano 245 11.

Biunde [Bionde di Porcile fr. di Belfiore, San Bonifacio (Verona)] 347 7.

Blatiano [Baciano, Arezzo] 211 11,

Blentena curtis [Bientina, Pisa] 140 <sup>27</sup>. Bobium. Bobio [Bobbio, Sarsina] 33 <sup>15</sup>. Bobium. Bobiense, Ebobiense coenobium (in honore apostolorum Petri et Pauli) [Bobbio, Pavia] 155 <sup>3</sup> passim, 356 sgg., 367 <sup>8</sup> passim. Bobiensis comitatus 155 <sup>10</sup> <sup>21</sup>. abbates v. Gerlannus, Liutefredus.

Bogoaria 3237.

Bonazula iusta Versiliam [terr. di Lucca] 96 22.

Bondino, Bondenum [Bondeno, nel Modenese] 295 17, 363 5.

Bonifacius, Facius comes palacii frater Waldradae 3547 15.

Bonifatius (S.) [San Bonifacio, Verona] v. Alpone.

Bonipertus homo liber 100 5, 148 16. Boniprandus advocatus Adelberti com-119 16 25.

Bonitus (S.) in Lauriano 201 <sup>29</sup>. Bonizo v. Beraldo.

Bono iudex regum 235 <sup>28</sup>, 238 <sup>6</sup>.
Bononiensis comitatus 282 <sup>9</sup>.
Bontiaco [in Borgogna] 46 <sup>1</sup>.
Boriaco villa [in Borgogna] 46 <sup>1</sup>.
Boso Placentinae eccl. ep., Hugonis regis fil. 229 <sup>12</sup> <sup>27</sup>, 241 <sup>5</sup>; ep. et archicanc. 161 <sup>13</sup>, 169 <sup>28</sup>, 172 <sup>8</sup>, 174 <sup>19</sup>, 177 <sup>29</sup>, 181 <sup>20</sup>, 184 <sup>12</sup>, 189 <sup>5</sup>, 193 <sup>21</sup>, 196 <sup>21</sup>, 200 <sup>7</sup>, 202 <sup>25</sup>, 206 <sup>16</sup>, 208 <sup>28</sup>, 210 <sup>18</sup>, 212 <sup>3</sup>, 213 <sup>26</sup>, 215 <sup>26</sup>, 219 <sup>5</sup>, 226 <sup>1</sup>, 232 <sup>6</sup>, 240 <sup>30</sup>.

Boso marchio, frater Hugonis regis 867, 96 <sup>1</sup>, 100 <sup>3</sup> <sup>15</sup>, 102 <sup>9</sup>, 148 <sup>17</sup>. Boso [Laudensis] 264 <sup>21</sup>.

Brachus 1813.

Bremedo, Bremeto curtis [Breme, Pavia] 64 9 18; Bremensis abbacia 376 3.
Brinate [Pernate, Novara] 287 13 24.
Briulae capita [presso Vercelli] 240 13.
Brixia 322 21, 323 23; civitas 252 13.
Brixianus comitatus 209 7. territorium 321 12. Brixianae eccl. diac. v. Andreas.

Brumiense monast. v. Petri apost. m. Bruningo notarius 222 34.

Bruningus, Bruninchus Astensis eccl. ep. 151 <sup>6</sup> passim, 309 <sup>7</sup>, 318 <sup>10</sup>; ep. et archicanc. 180 <sup>1</sup>, 252 <sup>28</sup>, 254 <sup>25</sup>, 256 <sup>22</sup>, 258 <sup>18</sup>, 260 <sup>11</sup>, 262 <sup>5</sup>, 266 <sup>28</sup>, 270 <sup>6</sup>, 274 <sup>4</sup>, 276 <sup>4</sup>, 278 <sup>20</sup>, 281 <sup>25</sup>, 283 <sup>18</sup>, 286 <sup>1</sup>, 288 <sup>23</sup>, 294 <sup>8</sup>, 296 <sup>9</sup>, 301 <sup>14</sup>, 304 <sup>8</sup>, 308 <sup>7</sup>, 353 <sup>17</sup>.

Bruningus vassus Huberti comitis 1143.

Bucelade (in) 245 1.

Bucellano [Bizzolano fr. di Canneto sull'Oglio, Mantova] 322 22.

Bulisano [terr. di Lucca] 96 20. Bundenus fl. [Bondeno, Ferrara] 186 31, 187 14.

Burgundia 141 <sup>26</sup>, 144 <sup>19</sup>. Burgundiae regnum 131 <sup>6</sup>.

Burgus monachus [del mon. di S. Michele in Barrea, Sulmona] 3135, 315 28, 316 15.

Buriana fl. [canale di Burana] 186 31. Buricus, Burigo portus [nel Ticino] 92 30, 218 6.

Burmia fl. [Bormida affl. del Tanaro] 160 13.

Burscanti curtis [Buscate, Abbiategrasso?] 112 10.

Busitulo [presso Berceto, Parma?] 23 19, 24 12.

Caballaricius portus [in Ticino] 2184. Cabraina 322 20.

Cabriana 323 4.

Caeli Aurei monasterium [S. Pietro in Cielo d'Oro, Pavia] 56 14 passim. abbas v. Petrus.

Cagnanum castellum 375 4.

Caieta, Gayeta civitas [Gaeta] v. Benedicti (S.) cella.

Calabiana (de) mons [in Emilia] 118 4. Calabriae partes, fines 199 15, 205 25. Calavade curticella 60 11 14.

Calencadis villa [in Borgogna] 48 <sup>21</sup>. Calocerum (S.) 373 <sup>8</sup>.

Calvisiano [Calvisano, Brescia?] 322 18, 323 13.

Camenina curtis [nel terr. Aretino] 102 26, 344 10.

Camerino 99 15, 100 10, 148 13. Caminelli [nel Pavese] 157 10, 158 4.

Campagnei [in Borgogna] 507. Campania. Campanina via 204 <sup>15</sup> <sup>26</sup> <sup>29</sup>. Campaninum territorium 171 <sup>8</sup>.

Campaniola [Campagnola fr. di Corte de' Cortesi, Cremona] 322 23.

Campellione [Campione fr. di Tremosine, Brescia] 322 17.

Campo 366 4.

Campolongo [in Toscana] 331 15.

Camposuri 323 13.

Campriano [Campriano fr. di Arezzo] 211 11, 213 11.

Campus Castellanus 204 24.

Campus Maior [Camaiore, Lucca] 96 19. Campus Martius [Verona] 347 6.

Campus Miliatio curtis [Campo Miliacio, presso Modena] 8 15, 292 15. Campus Regius [presso Arezzo] 100 17. Cannetum curtis (in comitatu Parmen-

se) 268 <sup>25</sup>.

Cannevese curtis 199 26.

Canni [Canne, Bari] 199 <sup>13</sup>, 205 <sup>23</sup>. Canobio (in) [Cannobio, Pallanza]

245 19.

Canose (in) cella [Canosa di Puglia] 199 10, 205 20.

Cantone [presso Corana, Pavia] 256 3. Capella, Capelle [presso Pisa] 165 24 25. Capua civitas v. Benedicti (S.) monast. Capud v. Caput.

Capuniano [Capugnano, presso Porretta] 363 3.

Caput Aquis. v. Salvatoris (S.) cella.Caput Argelis villa [Cavarzere, Chioggia] 27 <sup>21</sup>.

Caput Asi 61 27 28.

Caput Caridis [nel Po?] 300 27.

Caput Hominis [nel Po?] 300 27.

Caput Lacti vadum in Pado 93 11 19, 300 25.

Caput Leonis curtis [Capolona, Arezzo] 213 12.

Caput Trebiae [Cotrebbia, Calendasco (Piacenza)] 9 1, 293 14.

Carbania [Garbagna Novarese] 287 <sup>12</sup> <sup>24</sup>. Carbonaria curtis in monte S. Angeli 199 <sup>12</sup>, 205 <sup>21</sup>.

Carbonaria silva [Carbonara al Ticino] 92 26, 300 21.

Carda [Carda, Talla (Arezzo)] 213 8. Cardeto (de) portus 323 5.

Cariade (in) monast. [Cairate, Gallarate] 217 19.

Carium 373 8.

Carlemannus v. Karlomannus.

Carmiano [terr. di Piacenza] 2657, 26612.

Carolus v. Karolus.

Carpanum (in comitatu Aquensi) 160 <sup>14 25</sup>.

Carpenetulum [Carpenedolo, Brescia] 323 11.

Carpi insula 338 10.

Carponio (in) 245 15.

Carzia (in finibus Tusciae) [Carza Vecchia, Vaglia (Firenze)] 32 10.

Carziolo v. Angelus (S.) in Carziolo.
 Casa Gentiana v. Benedicti (S.) cella.
 Casa Nova [Casanuova fr. di Acquafredda, Brescia?] 323 19.

Casaca [Casacca presso Berceto, Parma] 23 17, 24 10.

Casalae [terr. di Arezzo] 213 8.

Casale [Casali fr. di Ss. Cosma e Damiano, Caserta] 198 22.

Casale curtis 300 2.

Casascum [Casasco, Tortona] 373 9.

Caselle curtis 299 29.

Casino, Casini, Cassino, Cassini monte (in) [Montecassino] v. Benedicti (S.) monast.

Casnatis [in Borgogna] 48 21.

Cassiano [Cassano Spinola, Tortona?] 245 9.

Cassiano (in) [nel terr. di Lodi o di Piacenza?] 264 34, 265 9, 266 13.

Castaneto curtis [Châtenay, Vienne] 225 8.

Castellanus v. Campus.

Castello v. Petri (S.) eccl. in Castello. Castello (de) v. Gherardus, Manfredus. Castello Novo (in) [Castelnuovo Scrivia, Tortona] 373 13.

Castellum Felicitatis [Città di Castello, Perugia] 33 16, 102 26, 344 10.

Castellum Vetus castrum [Asti] 151 10 passim.

Casteniacum curtis [in Borgogna] 48 18. Casterno [Casterno, Magenta?] 233 5. Casule [Casoli fr. di Camaiore, Lucca] 96 13.

Casule Montanino [terr. di Lucca] 96 20. Catarona, Caterona fl. (iuxta Ticinensem urbem) [Roggia Carona, Pavia] 231 13, 323 9.

Caterano (in marca Tuscia) [in Val di Sieve] 331 14.

Caudi v. Benedicti (S.) cella.

Caurani [Cavrasco, Chiavari?] 245 7. Cavallus Natalie (in comitatu Aretino) 145 11.

Cavinias curtis [Chevignes, Mâcon] 3694. Cavunno 322 17.

Ceciliae (S.) cella (in Neapoli) 198 34, 205 10.

Cecima curtis [Cecima, Voghera] 218 <sup>1</sup>. Celanus mons [Celano, Aquila degli Abr.] 173 <sup>9</sup> v. Victorini (S.) cella.

Celonisco (in) [Cernusco sul Naviglio, Milano?] 323 16.

Cenetensis comitatus [Ceneda fr. di Vittorio Veneto] 3562. Cenoso (de) piscaria [nell' Emilia?]

Cepeto (in) [terr. di Lucca] 1685. Cerbaiola [Cerbaiola, Lucca] 96<sup>21</sup>. Cerclati curtis [Cerchiate, Milano]

351 <sup>18</sup>.

Cernobium [Cernobbio, Como] 218 <sup>2</sup>. Cerredo curtis iuxta fl. Sicclani 269 <sup>12</sup>. Cerreta [Cerreta di Brolio, Arezzo] 213 <sup>11</sup>.

Cerri [nel contado di Lucca] 96 13.

Cerri [nel Senese] 1382.

Cervaria v. Petrus (S.) in Cervaria. Cesarii (S.) capella [S. Cesario sul Panaro, Modena] 233 <sup>23</sup>, 234 <sup>24</sup>.

Cesena 33 15.

Chana Galileae 140 10, 143 11.

Christiana religio 35 11.

Christinae (S.) monast. [presso Corteolona, Pavia] 371.

Cristinae (S.) abbatiola [Pavia] 189 passim, 217 17.

Cristofalus not. et scavinus 113 12, 115 8, 117 10, 120 7.

Cristofalus de Parma 1145.

Christofani (S.) cella circa foxatum S. Damasi 204 17.

Ciculi [presso Subiaco] 171 17.

Cingla v. Mariae (S.) mon. in Cingla.

Cipriani (S.) 1. 245 4.

Cisiano [Cisano fr. di S. Felice di Scovolo, Brescia] 322 18.

Cisiniano [nel contado di Tortona? cf. I diplomi di Guido e Lamberto, p. 89 10] 322 20.

Civitas Nova [Cittanova, Modena] 295 13.

Civitatis Novae fines [Eraclea, già nella laguna di Venezia] 27 20.

Clane (ad) curticella [terr. di Arezzo]

Clanus aqua [Chiana affl. dell'Arno]

Clavenna (de) clusae et pons [Chiavenna] 134 11 passim, 285 1 passim.

Cluniense monast. [Cluny] 106 6 passim, 369. abbas v. Odo.

Clusium [Chiusi]. Clusensis, Cluse comitatus 143 <sup>29</sup>, 306 <sup>3</sup>. Clusenses fines 305 <sup>6</sup>. v. Victoris (S.) monast. Cluvoni de Gurgo v. Ito.

Codenna curtis (in finibus Veronensibus) 300 9.

Colezani (in) [terr. di Lucca] 96 15. Collis v. Salvator (S.) apud Collem. Colonaria curtis [nella Val di Chiana]

1036, 34416.

Colonicas (villa) [in Borgogna] 48 <sup>21</sup>. Colugnulç (in l.) [Colognora di Compito fr. di Capannori, o Colognora fr. di Villa Basilica, Lucca] 168 <sup>4</sup>.

Columba (S.) in Lisine 199 10, 205 19. Columbani (S.) capella [nel Vercellese] 240 14.

Columbani (s.) corpus (in Bobiense cenobio humatum) 1555, 367 10.

Columbario (in finibus Bergamensibus) 323 9.

Columbaris curtis [Colombier, Morges] 141 26, 144 20.

Comaclo (in) [Comacchio, Ferrara] 323 21. Comaclensis comitatus 25910. Comaclenses fines 259 14.

Comanensem montem (per) [in Emilia]

Comitius (S.) in Piscaria 201 26.

Comugiaco villa [in Borgogna] 45 <sup>11</sup>. Cona [terr. di Pavia] 157 <sup>10</sup>, 158 <sup>5</sup>. Concarodoni [Concorezzo, Monza?]

323 <sup>11</sup>.

Concordiensis episcopatus [Portogruaro] 36 5 23.

Conr- v. Cunr-

Conse (cella in) 1992, 20513.

Constabilis iudex regum 2205.

Constabilis notarius Parmensis 113 13, 115 11.

Constantinus notarius 117 11.

Corbeliano villa [in Borgogna] 46 15.

Corbellaria v. Mariae (S.) eccl. Corbiniane piscina [terr. di Arezzo]

Corbiniane piscina [terr. di Arezzo

Coriano curtis [Corana, Voghera] 143 22, 247 5. villa 255 7.

Corione fl. [nel Pavese?] 300 26. Corliasco 245 13.

Cornano [Cornano, Arezzo] 3119. Corneliaco [in Borgogna] 508.

Cornini comitatus [Cornino, Cornia, Volterra] 143 <sup>24 26</sup>. v. Valli (de) curtis.

Cornuta (in) eccl. S. Angeli [terr. di Lucca] 96 <sup>23</sup>.

Corsanico [Corsanico fr. di Massarosa, Lucca] 96<sup>21</sup>.

Coseacum curtis [in Borgogna] 48 <sup>17</sup>. Cosentia civitas [Cosenza] v. Mariae (S.) monast.

Cosma (S.) in Heleritu, Aliereto, cella 201 <sup>25</sup>, 314 <sup>19</sup>.

Costa Teveredum (in Ticino) 61 <sup>19</sup> <sup>20</sup>. Cremona civ. 360 <sup>2</sup>. Cremonensium confinia 186 <sup>29</sup>. ep. v. Dagibertus. sala v. Grasoni.

Cripta imperatoris 198 23.

Cristi- Cristo- v. Christi- Christo-Cugullo curtis [S. Maria di Cucullo, Pieve Ottoville?] 218 <sup>2</sup>.

Cumano (de) curtis [Comano, Pontre-moli] 141 <sup>1</sup>.

Cumano fl. 201 30.

Cumanus, Cumacinus lacus 218 2, 299 23. Cumatio portu (in) 300 17.

Cumis civitate 1365. Cumanae civ. murus 2819; moenia 28716, 371, 376; porta v. Laurentii (S.) porta. Cumana eccl. 13511 passim, 28411 passim. episcopi v. Azzo, Vualdo. Cumanus ep. et archicanc. 34911.

Cuneo (de) v. Rainerius, Vuido. Cunibertus not. Parmensis 113 14. Cuniclo (de) curticella [nel Senese?] 138 3.

Cunipert rex Lang. 93 <sup>21</sup>, 367 <sup>13</sup>. Cunradus Lucensis eccl. ep. 162 <sup>12</sup> passim, 165 <sup>13</sup> passim, 169 <sup>3</sup>.

Cunradus marchio 380<sup>2</sup>. uxor v. Richelda.

Cunradus pater Immilgae 162 19. Cunradus 162 9.

Cunradus 162 II.

Curticiole (res de) [nel Senese] 1387. Curtis Nova (in comitatu Lunensi) 1412. Curtis Nova in Impori [Corte-Nuova, Empoli] 14028. Curtis Nova [nel Reggiano] 8 <sup>15</sup>, 292 <sup>15</sup>. Curtis regia [in comitatu Parmensi] 12 <sup>11</sup>, 72 <sup>9</sup>, 75 <sup>3</sup>, 77 <sup>24</sup>.

Cuspiano (in comitatu Aquensi) 245 10. Custo servus 227 11.

Dado archipresb. [Aretinae eccl.] 103 8, 104 5.

Dagibertus, Darbertus Cremonensis ep. 353 10, 360 4.

Dalmacii (S.) curtis [Borgo San Dalmazzo, Cuneo] 52 18 22.

Dalmatii (S.) v. Quadringenti plebs.

Damasi (S.) foxatus 204 18.

Damiani v. Rioniclo.

Darnisium 373 9.

Decimo [Diecimo fr. di Borgo a Mozzano (Lucca)] v. Mariae (S.) et Stefani (S.) plebs.

Deodatus, Deodadus Parmensis eccl. ep. 220 12, 261 4.

Deodatus, Deodadus vicecomes 1174, 11932.

Deodote monast. [Pavia] v. Theodote monast.

Dertona v. Terdonensis.

Desiderius Lang. rex 176 1 13, 302 9, 303 2, 321 11, 351 2 11, 361 11 18, 367 13. uxor v. Ansa. filius v. Algistus rex.

Deusdedit iudex regum 2204. Doldinus pater Ermenfredi 54 11.

Dominicus 1812.

Dominicus 220 9, 223 12.

Dominicus servus 227 <sup>11</sup>.

Domnarum eccl. v. Iohannis (S.) eccl.

Domnini, Donnini (S.) eccl. [Chiesa di
Borgo San Donnino, Parma] 43 <sup>11</sup>

passim.

Domninus presb. [Laudensis] 264 <sup>19</sup>.

Domninus, Donninus (S.) in Telesina,
Telexina 199 <sup>12</sup>, 205 <sup>22</sup>.

Donati (S.) cella (in civ. Sura) 198 27, 205 3.

Donati (S.) domus, eccl. [Arezzo] 102 5 passim, 343 5 passim.

Donati (S.) mons 198 19.

Dondivertus abbas [del mon. della Novalesa] 527 passim.

Donninus abbas [della badia di Leno]

Dortingum curtis [in Borgogna] 48 16. Duae Basilicae v. Maria (S.) in Duas Basilicas.

Ducati v. Basilica.

Ducentula [Ducentola fr. di S. Giovanni in Persiceto, Bologna, o Ducentola, Ferrara?] 3237.

Dullio corticella (de comitatu Parmensi) 267 68, 268 17.

Duranti iudex 1627, 1658.

Durna villa [Dorna, Arezzo] 102 23,

Durnensis via [terr. Aretino] 145 12.

Eberardus comes 351 12.

Ebobiense coenobium v. Bobium.

Egelricus comes 3466 passim.

Elbungus Parmensis eccl. ep. 1177 passim.

Eldricus comes 1606.

Elia abbas [del mon. di Subiaco] 3707. Elisiardus 2177, 231922. uxor v. Rotlinda.

Eltevensae curtis in comitatu Viennense [St. Jean d' Octavion] 1317 passim.

Engelerius abbas [di S. Marziano di Tortonal 375 2.

Engelfredus, Hengelfredus, Endelfredus Aquileiensis patriarcha 379 1.

Engizo abbas mon. Brumiensis [Brugnate, Spezia] 361 5 16.

Enigrinus liber homo 45 10. Episcopi v. Navicella Episcopi.

Eporedia. marchiones (de) 379 1. ep. v. Batericus.

Erardus vassus regum 2203.

Erlebaldus pater Ribaldi, vivens lege Salica 235 26.

Ermenfredo fil. quondam Doldini ex genere Francorum 54 11.

Ermengarda abbatissa [del mon. del Senatore, Pavial 257 11 16, 298 4, 2998.

Ermengardis comitissa, soror Hugonis regis 86, 643, 718, 772, 893.

Eugandi, Eugendi (S.) monast. [Saint-

Oyen-de-Joux, Saint Claude] 488 passim. abbas v. Gipperius.

Eusebii (S.) eccl. [Vercelli] v. Vercellae.

Eusebius (S.) 2405.

Eustachio (de S.) domini [conti di S. Eustachio] 380.

Eutitius (S.) cella in Arestina 314 13. Everardus de Motelena pater Ugonis 2207, 223 10.

Fabria v. Valle Fabrica.

Fabrica villa [Fabbrica, Tortona] 1957,

Fabriciano [terr. di Arezzo?] 213 11. Fabrure (in) curtis (in territorio Parmense) [Fraore, San Pancrazio nel Parmigiano, o Fabbrico nel Reggiano?] 2696.

Facius comes palacii v. Bonifacius. Fainano curtis [Fanano, Pavullo nel Frignano] 363 2.

Farigeni vadum [nel Ticino] 2187. Farnito (de) fossatus [Farneto di Doccia in Val di Sieve] 331 12.

Felicitatis (S.) cella in Furtona 314 28. Felicitatis v. Castellum Felicitatis. Felitiano (de) curtis [Felizzano, Alessandria] 192 19.

Felix (S.) in Pastorico 201 28.

Feltriano v. Angelus (S.) de Feltriano. Feraldo (in vico) v. Vico Feroldo. Fereniano (in) curticella [in Val d'Or-

cia] 1382.

Ferraria 414, 2698, 32321; in domo S. Georgii 42 22. Ferrarensium confinia 186 30. v. Amelricus.

Filinum curtis [Felino, Parma] 268 25. Finale costa (in comitatu Parmense) [Finale nell'Emilia] 11829.

Fiocle [Vecoli, Massarosa (Lucca)] 96 12.

Firmanus ducatus [Fermo] 3149.

Flabiano villa [Fabbiano, Borgonovo (Piacenza)] 195 8.

Fleso v. Nandivaldus de Fleso.

Florae (S.) monast. [S. Fiora e Lucilla, Arezzo] 999 passim, 14819 passim.

Florentina eccl. in honore S. Iohannis [Firenze] 146 20.

Floretum (ad) cella v. Angeli (S.) cella. Flumetica coenobium [presso Montecassino] 198 <sup>25</sup>.

Folingi villa (in finibus Laumelline) 3783.

Fons Auguste fl. [nel terr. di Piacenza?] 265 26.

Fontaneto castro (de) [Fontanetto d'Agogna, Novara] v. Gariardus comes. Fontensis vallis [nel terr. Veronese] 347 4.

Fontescandia pusterla [Como] 281 <sup>11</sup>. Formas (ad) v. Antimus (S.) ad Formas. Formicariola fossa [nel terr. di Parma?] 268 4 <sup>18</sup>.

Foroiuliensis comitatus [Friuli, Udine] 66 8.

Fortunati (S.) corpus in abbacia S. Petri de Vandercio humatum 363 4. Forum curtis, supra fl. Tanari (in co-

mitatu Aquensi) 1609.

Fossa Munda [nel Modenese] 363 4. Francorum genere (ex) 54 10 12, 233 7 16. Frascenaria castrum, castellum [Frassinara, Parma] 268 6 19.

Freneto (in) [nel contado di Tortona?] 245 9.

Frisosco (in) 245 11.

Frodgerius fil. Georgii, habitator, Balneensis 33 10, 34 3 24.

Frontinassi (in) 245 15.

Fulbertus iudex regum 113 10.

Fulco comes, fil. Hugonis comitis 35 I <sup>32</sup>. Fumulenta Fontana [nel terr. di Parma] 268 <sup>18</sup>. Fumulentus fons 268 5.

Fundo Magno v. Maria (S.) in Fundo Magno, cella.

Furcas (iuxta) vadum in Ticino 93 <sup>24</sup>. Furtona v. Felicitatis (S.) cella in Furtona.

Gabba curtis [nel Modenese] 363 <sup>2</sup>. Gabiano villa [Gabiano, Casale Monferrato?] 195 <sup>7</sup>.

Gade [Ghedi, Brescia] 322 18. Galiga (de) terra [Galiga, in Val di Sieve] 331 13. Gambara curtis [Gambara, Verolanuova (Brescia)] 323 17.

Gambariana curtis 300 10.

Gambaritico v. Gamperto.

Gambaro (in) [Gambaro di Ferriere, Piacenza?] 245 12.

Gamperto de Gambaritico notarius 117 10.

Gandulfus fil. Georgii, habitator Balneensis 33 10, 34 3 23.

Garardus 344.

Garbania [Garbagna, Tortona] 373 9. Garbanigo (in comitatu Terdonensi) 231 11.

Garda opido (in) [Garda] 184 17. Gariardus comes de castro Fontaneto 227 10.

Gariardus de Parpanense 116 15.

Gariardus vassus regum 1169.

Garibaldi de l. Vedolio, pater Raperti 121 21.

Garibertus presb. primicerius et prepos. (eccl. S. Iustinae [Piacenza]) 265 12. Garibertus qui et Gezoni, fil. quondam Stefani 112 6 24.

Garibertus [Laudensis] 264 20.

Gariliano villa 198 22.

Garivertus notarius 1179.

Gaudentius (S.) [Novara] 288 5. Gaudentio (S.) canonici servientes 288 10.

Gaudentius scavinus 1175, 1203.

Gaumundio (de) curtis 140 22.

Gausaringo v. Maria (S.) in Gausaringo.

Gausbertus qui et Pepino, pater Teubaldi 162 10.

Gauselmus not. sacri pal. 113 12.

Gavardo (in) 322 17. Gavilione 1. 323 4.

Gayeta civ. [Gaeta] v. Caieta.

Gazo (de) monast. [S. Maria di Gazzo Veronese] 38 9 passim. abbas v. Petrus.

Gebedi (in) 245 1.

Geminiano (S.) [San Gimignano, Volterra] 697.

Geminianus Mutinensis eccl. ep. 110<sup>2</sup>. Geminiani (B.) eccl. Mutinensis episcopii 295 <sup>10</sup> passim. Gena aqua [Zena, nel Modenese, presso Nonantola] 363 8.

Gensiana, Gentiana v. Casa Gensiana.

Genuensis civ. v. Ianuensis civ.

Georgii (S.) capella [presso Guastalla] 187 12.

Georgii (S.) monast. in Salerno 176 26,

Georgium (S.) (ad) 202 2.

Georgium (S.) (ad) [nel Reggiano] 265 8, 266 13.

Georgius [Astensis] 1524.

Georgius habitator Balneensis 339, 34323. filii: Albericus, Gandulfus, Frodgerius.

Georgius (S.) [Ferrara] v. Ferraria. Georgius (S.) [nel Tortonese] 373 <sup>12</sup>. Gerlannus, Gerlandus, Garlannus canc. 25 9, 32 7, 45 <sup>2</sup>. abbas [di Bobbio] et archic. 47 <sup>15</sup>, 49 <sup>20</sup>, 51 <sup>6</sup>, 63 <sup>2</sup>, 68 <sup>15</sup>, 70 <sup>7</sup>, 78 <sup>24</sup>, 81 <sup>6</sup>, 94 <sup>16</sup>, 98 <sup>1</sup>, 101 <sup>1</sup>, 104 <sup>32</sup>, 106 <sup>32</sup>, 108 <sup>21</sup>, 111 <sup>8</sup>, 112 <sup>30</sup>, 126 <sup>1</sup>, 128 <sup>8</sup>, 130 <sup>7</sup>, 132 <sup>21</sup>.

Germani (S.) basilica [presso Pavia]

Gervasii (S.) corpus in monast. S. Ambrosii iuxta Mediolan. civ. conditum 192 <sup>13</sup>.

Gezo v. Garibertus.

Gherardus de Castello civis Mediolanensis 348 5 passim.

Gipperius S. Eugandi abbas 48 8. Girberga Berengarii II regis filia 335 6. Giselberga 180 8 passim.

Giselbertus comes pal. 87, 156, 186.

Giselbertus iudex regum 1659, 16624. Giselbertus notarius 11711, 1206.

Gisempertus fil. Luponis de Nugarini 404.

Giseprandus capellanus (domnorum regum) 136 <sup>1</sup>, 138 <sup>30</sup>. notarius 141 <sup>22</sup>, 144 <sup>15</sup>. cancell. 146 <sup>32</sup>, 149 <sup>23</sup>, 152 <sup>18</sup>, 156 <sup>20</sup>, 158 <sup>22</sup>, 161 <sup>13</sup>, 169 <sup>28</sup>, 172 <sup>8</sup>, 174 <sup>19</sup>, 177 <sup>29</sup>, 189 <sup>5</sup>, 193 <sup>21</sup>, 196 <sup>21</sup>, 200 <sup>7</sup>, 202 <sup>25</sup>, 206 <sup>16</sup>, 208 <sup>28</sup>, 212 <sup>3</sup>, 213 <sup>26</sup>, 215 <sup>26</sup>, 219 <sup>5</sup>, 230 <sup>6</sup>, 368 <sup>18</sup>. ep. [di Tortona] et canc. 226 <sup>1</sup>, 232<sup>6</sup>

240 3°. Terdonensis eccl. ep. 292 6, 353 11. (Giselprandus sive Gezzo), 363 1, 375 8. (Giselprandus).

Gisla 64 19.

Giso notarius 117 11, 120 8.

Giso vassus regum 1169.

Godelbertus iudex regum 2333.

Gondiperga regina 2442.

Gonzaga [Gonzaga, Mantova?] 3233.

Gosfredus iudex regum 165 10.

Gotaringo v. Petri (S.) eccl. in Gotaringo.

Gotefredus cler., Atonis cler. germanus 2155.

Gotefredus iudex regum 233 <sup>2</sup>, 238 <sup>8</sup>. Gotifredus Lunensis eccl. ep. 361 <sup>7</sup> <sup>23</sup>. Grameneto (in) 245 <sup>16</sup>.

Grancone vallis [Grancona, Barbarano (Vicenza)] 374 8.

Graniano (in) [Gragnano Trebbiense, Piacenza] res Baldulfi abbatis et Landuli diac. 323 <sup>14</sup>.

Grasebertus iudex regum 2332.

Grasoni sala in civ. Cremona 360 2.

Grasulfus archidiac. [Aretinae eccl.] 344 18, 345 8.

Gratianus servus, germanus Lovaldi 268 8.

Graticiata (de) campus [Arezzo] 103 <sup>24</sup>, 1345 <sup>3</sup>.

Grausi v. Massa Grausi.

Grave (ad) (in villa Coriano) [Corana, Pavia] 256 <sup>1</sup>.

Greci 27 14.

Gregorii (S.) cella (in terr. Aquinensi) [Aquino] 204 12 34.

Gregorii (S.) cella in Paterno [Paterno, fr. di Celano, Avezzano] 314 16.

Gregorius (S.) in Serviliano [Servigliano, Fermo] 201 <sup>24</sup>.

Gregorius fundator mon. Theodote [Pavia] 91 21.

Gregorius papa [III?] 3619.

Gregorius papa [V] 3614.

Grifo not. sacri palacii 233 3.

Grimaldus Lang. rex 367 13.

Grimaldus vasallus Lunensis eccl. ep. 165 11.

Grimaldus [Astensis] 1524.

Grindolato (a termino) [presso il Po e l'Agogna] 93 18. Guadiczolus 1. 204 25. Guido fidelis 3319. Guilzacara curtis (in finibus Mutinensibus) [Vilzagara] 273 6. Gumpertus not. sacri pal. 162 9, 165 11. Gumtardus vassus Hubertis com. 1143. Gumtelmus iudex regum 113 10. Guncio qui et Azo 2209, 223 12. Gundelpertus de Parma 1144. Gundelprandus scavinus 1174, 1201. Gundivertus 1812. Gunçenarum villa [Gonzole, Torino] 52 18 21. Gurgo v. Ito. Gusiago 1. 323 7. Guttivus 46 14.

Hebonis fidelis 3267. Heldericus abbas mon. S. Trinitatis [S. Clemente a Casauria] 3413. Heleritu v. Cosma (S.) in Heliritu. Helisiardus comes 2079. Henricus rex [II] 360 1. Henricus fil. quondam Vuanigi 549. Hercardus Parmensis eccl. ep. 118, 12 17, 13 15. Heribertus fidelis 2876, 2887. Herlandus 64 18. Hermengarda v. Ermengarda. Hesperiae regnum 35 10. Heurardus ep. Placentinae eccl. 263 12, 264 24, 265 4. Heverardus comes 321 8 23. Hilarius servus 227 11. Hylariani (S.) missa 102 25, 344 9. Hildebrandus, Hildeprandus 366 1. Hildoinus Mediolan. eccl. archiep. 1297. Hlodovicus, Hludovicus, Lodoicus, Ludoicus, Ludovicus imp. 91 10, 155 8, 176 1 13, 302 9, 303 2, 305 8, 321 14, 367 17, 380 8. [II] 155 9, 201 10 18, 2988, 3059, 3425, 321 15, 361 11 18, 362 2, 367 18, 372 2, 375 3.

302 2, 307 10, 372 2, 375 3. Hlotharius, Lotharius imp. 102 12 21 24, 103 2 5, 155 8, 176 1 14, 183 13, 194 7, 195 17, 298 8, 302 9, 303 2, 305 8, 313 10,

321 15, 321 16, 343 11, 344 57, 366 17. 3808 (?) Lotarius rex (fil. Hugonis regis) 97 14, 298 10, 302 10, 303 3. Hodo [Astensis] 1524. Homo mortuus (imago marmorea) 204 15 31. v. Caput Hominis. Hubertus, Ubertus comes 1144; marchio et comes palatii 1624 passim, 165 5 passim, 186 8, 207 8. marchio, fil. Hugonis regis 1168. Tuscie marchio 553 12. Hubertus ep. [di Parma] 3316. cancell. 2948, 2969, 30114, 3048, 32510, 327 <sup>26</sup>, 330 <sup>11</sup>, 332 <sup>12</sup>, 334 <sup>15</sup>, 336 <sup>12</sup>, 338 <sup>28</sup>. Ubertus ep. et archicanc. 345 28. Ubertus de loco Montiglo 220 9, 223 12. Ubertus pater Alberici 233 5. Hugo rex 298 10, 302 10, 303 3, 321 16, 344 <sup>25</sup>.

344 <sup>25</sup>.
Ugo marchio Tusciae 338 7.
Hugo comes, nepos Hugonis et Lotharii regum 131 4 passim.
Hugo comes, frater Berengarii ac Vuidonis comitum 351 9. regii palatii comes et consanguineus Berengarii II regis 351 <sup>31</sup>.
Hugo kamerarius 259 6.
Hugo regiae aulae not. et vicecanc. 349 <sup>14</sup>.
Ugo fil. quondam Everardi de Motelena 2207, 223 <sup>10</sup>.
Hugo pater Maginfredi 268 <sup>29</sup>.

Ianuensis, Genuensis civ. [Genova] 245 7, 327 1. Ianuensis curtis 244 24. Idris villa [in Borgogna] 48 22. Iesu Christi monast. in Alife v. Alife. Ilario (S.) [Sant'Ilario, Voghera?] 300 3. Ildeprandi terra (in comitatu Vulterre] 69 9. Ildeprandus fil. Iselfredi 311 8, 312 7 14.

Humago plebs [Umago, Parenzo] 665

passim.

Ildeprandus index regum 220 5.
Ildeprandus 220 6.
Ilderadus pater Riprandi 233 8 15.
Ildericus comes 179 4, 211 5, 212 5.

Ildevertus Pataviensis eccl. ep. 183 7 23. Ildros 1. 323 13.

Immilga fil. quondam Cunradi mater Rofredi 162 18.

Impori [Empoli] 140 27.

Incia fl. [Enza, affl. del Po] 11839, 268417, 27369.

Ingelberga 1525.

Ingelbertus comes 1073, 2275.

Ingelbertus fil. Berilionis 2254.

Ingelbertus 162 10.

Ingo [Vercellensis ep.] 379 1.

Ingo de l. Casterno 233 4.

Innocentius (S.) Dertonensis eccl. auctor 363 7.

Ino vassus Huberti com. 1143.

Inquirinus notarius 119 1.

Insula [Isola, Bedonia (Borgotaro)] 23 16, 24 9.

Inter Valles (in finibus Clusensis) 305 7. Iohannes papa [XIII?] 361 9.

Iohannes Pinnensis eccl. ep. 341 <sup>6</sup>. Iohannes Tergestinae eccl. ep. 277 <sup>11</sup>, 278 <sup>6</sup> <sup>14</sup>.

Iohannes archidiac. [Mutinensis] 259 11 v. Vitaliana.

Iohannes diac. et prep. Parmensis eccl. 220 11 passim.

Iohannes (not.) 308 7. cancell. 310 27, 312 19, 316 26, 319 10.

Iohannes presb. [Aretinae eccl.] 344 <sup>20</sup>. Iohannes presb. de plebe Pomaria 265 <sup>19</sup>. Iohannes cler. et sacrista [Aretinae eccl.] 344 <sup>19</sup>.

Iohannes Fabianicus legatus Veneticorum ducis 27 6.

Iohannes camerarius 1806.

Iohannes not. regis 54 2 18.

Iohannes not. sacri pal. 113 11.

Iohannes iudex regum 113 8, 115 1, 116 11, 122 28.

Iohannes iudex regum 1139, 1154, 116<sup>12</sup>, 122<sup>30</sup>.

Iohannes iudex regum 1627, 164 12, 165 9, 166 23.

Iohannes iudex regum 165 10.

Iohannes iudex regum 233 2, 238 5.

Iohannes iudex regum et advocatus Lucensis eccl. 165 <sup>14</sup> 3<sup>2</sup>, 166 <sup>4</sup>. Iohannes vassus (regum) 11610.

Iohannes qui Rabia vocatur, fil. quondam Roselmi 165 20 31, 166 27.

Iohannes vassus Parmensis ep. 114<sup>2</sup>. Iohannis (S.) capella in Monteferrado [Monferrato] 299<sup>28</sup>.

Iohannis (S.) eccl. baptismalis 322 16.

Iohannis (S.) eccl., quae nuncupatur Domnarum [S. Giovanni «Domnarum », Pavia] 243 <sup>9</sup> passim. canonici 244 <sup>16</sup>.

Iohannis (S.) plebs inter Arno et Arme [terr. di Lucca] 162 <sup>24</sup> <sup>26</sup>, 163 <sup>32</sup>.

Ipoliti (S.) plebs in Villa [fr. di Capannori, Lucca] 162 23 28, 163 32. Isaac 233 6.

Isabardum castrum [nel terr. di Modena] 295 <sup>13</sup>.

Iselfredus pater Ildeprandi 3118. Isembaldus iudex regum 16510.

Istrya 279 5. Istriensis comitatus 86 13 18.

Ita soror Rainzae 2156.

Italia 52 <sup>28</sup>, 323 <sup>24</sup>, 380 <sup>1</sup>. Italiae fines 33 <sup>18</sup>. Italicum regnum 127 <sup>21</sup>. Italici regni fines 176 <sup>6</sup> <sup>15</sup>, 302 <sup>14</sup>, 303 <sup>4</sup>. Italici reges 363 <sup>9</sup>. Hitaliç rex 364 <sup>1</sup>.

Ito fil. quondam Cluvoni de Gurgo 220 6, 223 10.

Iuda [nella *minatio*] 156 <sup>14</sup>, 158 <sup>17</sup>, 169 <sup>23</sup>, 193 <sup>15</sup>, 225 <sup>21</sup>, 278 <sup>16</sup>, 280 <sup>2</sup>, 310 <sup>22</sup>, 345 <sup>26</sup>, 368 <sup>12</sup>.

Iussimundus [Astensis] 1524.

Iusti (S.) v. Marie (S.) et Iusti eccl. Iustinae (S.) eccl. [Piacenza] v. Antonini martyris basilica, eccl.

Kallendasco (in) vadum (in Pado) [Calendasco, Piacenza] 300 26.

Kanidolum castrum [Canetolo, nel Modenese] 363 5.

Karlomannus, Carlemannus, Carolus Magnus rex 9 3, 89 4, 155 9, 293 16, 298 9, 367 18.

Karolus (Carolus) Magnus imp. 155 8, 176 1 13, 183 13, 186 31, 195 16, 302 9, 303 2, 305 8, 313 10, 321 14, 323 1, 361 11 18, 367 16.

Karolus (III) imp. 27 13, 71 20, 77 15, 80 21, 117 16, 155 9, 201 11 18, 362 2? 366 18, 375 3, 380 8.

Lactis v. Caput Lacti. Laiano v. Angelus (S.) in Laiano. Lambertus imp. 263 19, 264 30. Lambertus archicanc. 347 24. Lampertus Mediolan. eccl. archiep. 8 4. Lamulas v. Maria (S.) Landase (de) curtis (in confinio Placentini comitatus) 229 6 16, 268 24. Landemarii vadum (in Ticino) 61 18 20. Landulfi diac. res 323 14. Lanfrancus comes 2316, 2323, 23729, 2816. Lanfrancus nobilis vassus 1123. Lanfrancus vassus Huberti com. 1144. Lanfrancus vassus regum 1169, 122 34. Langobardorum reges v. Adiuvaldus,

Agilulfus, Aistulfus, Algistus, Aripertus, Cunipert, Desiderius, Grimaldus, Liutprandus, Rachis, Rotharius. regum preceptiones 1557. Lanzo fidelis 3296.

Larziano (in) sors [Larciano di Lamporecchio, Pistoia?] 331 16.

Latina via 204 22 29.

Laudensis eccl. 1836. ep. v. Ambrosius. comitatus 263 16 passim. Laumelline fines [Lomellina] 378 2.

Laurenciaco curtis [Lorenzago, Auronzo?] 300 8.

Laurencius (S.) Dertonensis eccl. auctor

Laurentii (S.) porta [Como] 281 10. Laurentius 91 23.

Lauriano v. Bonitus (S.) in Lauriano. Laurito [presso Pisa] 165 23.

Lauro (de) sors [Loro, Arezzo] 148 14. Lavania [Lavagna, Chiavari?] 2456. Lemonte curtis [Limonta, Como] 3771.

Leniaci curia [Legnago, Verona] 338 11 18.

Lentum villa [Lemps] 48 21. Leo abbas mon. S. Vincentiis [S. Vincenzo al Volturno] 1758, 3026. Leo archidiac. [eccl. Aretinae] 1038, 1045.

Leo fl. 3633.

Leo massarius de corte Ripa Alta 263 25, 264 4 10.

Leo presb. [Aretinae eccl.] 103 11, 344 20. Leo de Sorbolo 2209.

Leo vassus Parmensis eccl. ep. 1143. Leones duo 19821.

Leones [Leno, Verolanuova (Brescia)] v. Benedicti (S.) mon.

Leonis curtis v. Caput Leonis curtis. Leonis (S.) et Marini (S.) monast. [Pavia] 268 32.

Leodoinus Mutinensis eccl. ep. 1102. Leprosorum rivus (affl. del Tanaro) 3104.

Levania vallis 2157.

Leutardus pistor 106 10.

Liberator (S.) in Teate [Chieti] 201 26.

Liburie v. Sossii (S.) cella.

Liburniense territorium v. Benedicti (S.) cella in terr. Liburniensi. Limite 1. 323 4.

Litulfus (dux) 380 1.

Lisiardus comes 2293.

Lisiardus vassus regum 2203.

Lisine v. Columba (S.).

Lisinus Maior et Minor [Monti Lessini] 347 7.

Litora, Littora, Littore Paludiana, Paludano [Paludano, presso Guastalla] 8 15, 187 14, 292 16. capella v. Sixti (S.) capella.

Liudo fidelis 2616 passim.

Liuponi de Pectegnanu casa 3159.

Liuprandus iudex regum 2204.

Liutaldus vassus Adelberti marchionis 1176, 120 12.

Liutardus iudex regum 2331.

Liutefredus comes et abbas Bobiensis monast. 1553. abbas 3678.

Liutefredus presul Ticinensis eccl. 2178. Liutoardus archicanc. (Karoli III imp.) 119 1.

Liutprandus Lang. rex 238, 576 passim, 1557, 361 10 18, 362 2, 367 13.

Lizano curtis [Lizzano, Vergato] 363 2. Lodoicus imp. v. Hlodovicus.

Lognano [Lugnano in Val di Lima?] 33 I 16.

Loncanum villa [in Borgogna] 48 <sup>22</sup>. Longageria vallis [Valle d'Illasi; CIPOL-LA, in N. Arch. Veneto, XVI, 96] 347 <sup>5</sup>. Longiano curtis (in Tuscana) [nel contado di Pisa o di Lucca] 140 <sup>26</sup>. Longobardorum v. Langobardorum. Longoria campus (prope Perilasium)

[Arezzo] 103 16 25, 344 27. Lotharius imp., rex v. Hlotharius. Lovaldus servus, frater Gratiani 268 8. Lovemperga mulier Secundi [Astensis] 152 2.

Luanas lacus [Lugano] 300 14. Lubedeo [Astensis] 152 3.

Luca civ. 95 6 passim, 98 5, 165 1, 169 32, 2768. Lucensis comitatus 969, 140 30, 143 27, 162 16. Lucensis, Lucana eccl. S. Martini 95 5 passim, 162 13 passim, 165 14 passim, 168 8 passim. Lucanum episcopium 168 9. ep. v. Cunradus. ecclesiae v. Benedicti (S.), Stefani (S.) capella.

Luciaria, Lutiaria curtis [Luzzara, Guastalla] 8 15, 187 11 20, 292 16.

Luciario 3236.

Lucis vallis v. Angeli (S.) cella. Luculum locellum [Lugolo, Parma] 71 18, 72 11, 77 13 25, 117 30 passim. Lugana fossa [Liona affl. del Frassine] 374 8.

Lugdunensis, Ludunensis comitatus, pagus [Lione] 106 8, 369 5. archiep. v. Anschericus.

Lunensis eccl. [Luni, fra Sarzana e Avenza] 1626, 1657. episcopi v. Adelbertus, Gotifredus. Lunensium confinia 18628.

Lupellina l. 322 21.

Lupo Balbus [Laudensis] 264 22.

Lupo de Nugarini 40 3 23 filii eius Gisempertus, Audivertus.

Lupo presb. [Laudensis] 264 18 21.

Lupo [Laudensis] 264 19.

Luvadina curtis [Lovadina fr. di Spresiano, Treviso] 329 9 passim.

Macinaria v. Massa Macinaria.Macreta [Magreta fr. di Formigine, Modena] 323 <sup>22</sup>.

Madelbertus massarius 264 1.

Madelbertus not. et advocatus Parmensis eccl. 114 6 passim, 220 14 passim.

Madelliaco [in Borgogna] 46 2.

Madina curtis [nel Comasco?] 299 <sup>24</sup>. Madingo [nell'Astegiano] 151 <sup>13</sup>.

Maginfredus, Magifredus, Mainfredus comes 232 5, 252 7, 267 5, 268 23, 270 1, 295 7.

Magio v. Monte Magio.

Magnifredus frater Berengarii comitis fil. Anscarii marchionis 351 17.

Malliace corticella [Magliaso, Lugano] 60 10 13.

Malves villa [in Borgogna] 50 8.

Manases, Mannases, Manasse archiep. Mediolan. eccl. 2554, 2847, 3772. Manditiano casale [terr. di Arezzo] 21111, 2139.

Manfredus comes de Castello 353 <sup>13</sup>. Manfredus comes, frater Adalberti marchionis [di Ivrea] 354 <sup>19</sup> <sup>20</sup>.

Mantua civ. 252 <sup>12</sup> 3<sup>1</sup>, 363 <sup>7</sup>. Mantuanensium confinia 186 <sup>29</sup>. Mantuana eccl. 252 <sup>9</sup> passim, 362 <sup>1</sup>. ep. v. Petrus. Maranu v. Angeli (S.) monast. voc.

Maranu.

Marcedum [in Borgogna] 507.

Marcelliano 322 20.

Marcenassi 373 12.

Marcianus (S.) Dertonensis eccl. auctor 363 7.

Maria (S.) in Duas Basilicas, cella 17621, 303 10.

Maria (S.) in Fundo Magno [S. Benedetto fr. di Pescina, Avezzano?], cella 314 11.

Maria (S.) in Gausaringo [Gossolengo, Piacenza] 323 <sup>13</sup>.

Maria (S.) in Lamulas, cella 137 <sup>28</sup> [cf. Schneider, Reichsverw. in Toscana, I, 105].

Maria (S.) in Marsi, cella 201 23.

Maria (S.) in Monterone, cella [Monterone fr. di S. Giorgio la Montagna, Benevento?] 314 17.

Maria (S.) in Musano (in Pinne) [Penne, Teranno], cella 303 9.

Maria (S.) ad Offena, curtis 1388.

Maria (S.) in Oretino, cella 314 16. Maria (S.) in Querceto [Cerqueto fr.

di Fano Adriano, Teramo?] 314 30. Maria (S.) de Valeriano, cella [Vallerano fr. di Murlo, Siena] 138 6.

Maria (S.) Valle a Maurinum (in) [Moreni fr. di Fano Adriano, Teramo?]

201 <sup>29</sup>. Mariae (S.) abbatia ad Perticam [S. Ma-

ria in Pertica, Pavia] 217 <sup>15</sup>. Mariae (S.) et Eusebii (S.) canonica

[Vercelli] v. Vercellae. Mariae (S.) et Benedicti (S.) cella in civ.

Venafri [Venafro, Isernia] 198 <sup>28</sup>, 2054. Mariae (S.) eccl. que dicitur Corbellaria [nel Pavese?] 91 <sup>24</sup>.

Marie (S.) et Iusti (S.) eccl. 277 <sup>10</sup>. Mariae (S.) eccl. in Monte Ionio [Montione, Arezzo] 99 <sup>11</sup>, 148 <sup>8</sup>.

Marie (S.) eccl. in Moriatica [Moratica, Bonferraro (Mantova)?] 322 19.

Mariae (S.) de Organo eccl. [Verona] 38 14.

Mariae (S.) et Prosperi (S.) eccl. [Reggio-Emilia] 186 11, 254 3 passim. v. Regio civ.

Mariae (S.) et Teuderii (S.) eccl. [monastero di S. Teudero, Saint-Chef, (Vienne)] 45 8 passim.

Mariae (S.) et Iustinae martiris episcopium [Padova] 183 11.

Mariae (S.) monast. v. Senatoris monast. Mariae (S.) et Alexandri (S.) monast. [Parma] 269 5.

Mariae (S.) monast, in Cingla [nel terr. di Piedimonte d'Alife, Caserta] 1995, 20514.

Mariae (S.) monast. in civ. Cosentia 1997, 205 16.

Mariae (S.) Maioris Mediolani monast. [S. Maria Maggiore di Milano] 350 10 passim, 354 6. abbatissa v. Bertrada.

Mariae (S.) monast. in terr. Marsicano 176 <sup>27</sup>, 303 <sup>15</sup>.

Mariae (S.) monast. quod Plumbariola dicitur [Piumarola, presso Montecassino] 1994, 205 <sup>13</sup>.

Mariae (S.) monast. in l. Sano [terr. Beneventano] 303 12.

Mariae (S.) oraculum qui dic. a Monte 162 <sup>27</sup>, 163 <sup>9</sup>.

Marie (S.) et Stefani (S.) plebs in Decimo [Diecimo, fr. di Borgo a Mozzano (Lucca)] 162 <sup>23</sup>, 163 <sup>31</sup>.

Mariae (B.) et Secundi (S.) possessiones [Asti] 16 16.

Mariae (S.) terra 699, 9626.

Mariae (S.) terra (infra Novariensem civ.) 287 10 11.

Mariana [nel contado di Tortona?] 245 8. Marinca porta [in Pavia] 257 13.

Marinco (de) curtis [Marengo, Alessandria] 143 22.

Marini (S.) capella [terr. Aretino] 148 <sup>15</sup>. Marini et Leonis (Ss.) cenobium [Pavia] 157 <sup>8</sup> passim.

Marini (S.) plebs [San Marino] 304 12. Marmoretulo [Marmirolo, Mantova] 322 18.

Marnades [in Borgogna] 50 8. Marri (de) monticelli 198 19.

Marsi civitas [San Benedetto fr. di Pescina, Avezzano] 314 10 15. comitatus 173 8. Marsicanum territorium 176 27, 303 16. v. Maria (S.) in Marsi, cella; Mariae (S.) monast.

Martiani (S.) mon. in Terdona [abazia di S. Marziano, Tortona] 375. abbas v. Engelerius.

Martiniacum curtis [Martigna-de-l'Ile] 48 17 19.

Martini (S.) eccl. [Lucca] v. Luca.

Martini (S.) eccl. in Veseroncia [in Borgogna] 46 20,

Martinus (S.) 323 11.

Martinus abbas [del monast. della Vangadizza] 338 %.

Martinus notarius 119 27.

Martinus vassus regum 116 10.

Martinus 2678.

Martius campus v. Campus.

Marzalia curtis [Marzaglia, nel Modenese] 220 27 passim.

Massa curtis [Massa fr. di Finale nell'Emilia] 207 15.

Massa Damiani v. Rioniclo curtis.

Massa Grausi curtis [Massarosa, Lucca] 969 passim, 168 22.

Massa Macinaria [Massa Macinaia fr. di Capannori, Lucca] 16824.

Matalitulo (in) [Mattaleto, Langhirano (Parma)] 23 16, 24 9.

Materno [Maderno, Salò] 322 17.

Matisconensis pagus [Mâcon, Saône-et-Loire] 369 3.

Mauriatica curtis [Mariaga fr. di Carella, Lecco?] 129 15.

Mauricii (S.) eccl. [in Vienne] 225 5. Mauricius nepos Luponis Balbi [Laudensis] 264 22.

Maziverga femina [Astensis] 1524. Maximo [Masino, Valtellina] 2183. Mediana abbatia [Badia di Mezzano

Scotti, Parma] 897 passim.

Mediolanum 266 31. Mediolanensis civ. 192 12. Mediolanense (in) 323 10. Mediolani comitatus 3802. Mediolanensis eccl. 380 4. archiepiscopi v. Ardericus, Hildoinus, Lampertus, Manases, Vualpertus. monasteria, v. S. Mariae Maioris, S. Ambrosii.

Melizone 371, 376.

Melum insitum (in) 93 19.

Menasi curtis [Menaggio, Como?] 2183. Meresoni pater Richaldi 2212.

Merlade 245 14.

Metato [Metato in Val di Sarchio, Pisa] 96 23.

Michaelis (S.) abbatia quae dicitur Maior [S. Michele Maggiore, Pavia] 217 16.

Michahelis (S.) Archangeli monast. [S. Michele in Barrea, Sulmona] v. Barregium, Barreia.

Michaelis (S.) capella [Piacenza] 265 23. Miliano (iure comitat. Parmensis) 261 10. Miliatio v. Campus Miliatius.

Milidisse fines 27 20.

Milo comes 179 6 passim, 232 5, 237 30. Milo comes 372.

Miniati (S.) cella [nel Senese] 1386. Miolaco 245 12.

Moiona corticella [Maggiona fr. di Poppi, Arezzo] 102 18, 344 3. Moliana [Moiana, Erba (Como)?] 245 13.

Molingas curtis [in Borgogna] 48 15. Monachorum villa [in Borgogna] 48 20. Monasterium cellula [monastero di Cotrebbia] 8 29, 293 13.

Monasterium Vetus [S. Maria delle Stuoie, Pavia] 217 18.

Mons S. Angeli v. Angeli (S.) mons. Montale [Montale, Pistoia?] 323 20.

Montanario (in) curticella [nel terr. di Vercelli] 370 1.

Monte (in comitatu Parmense) 1798. Monte v. Maria (S.) a Monte.

Monte (de) curtis [Monte, presso S. Angelo Lodigiano?] 192 21.

Monte Alpherium castellum [Montaldeo, Novi Ligure] 375 5.

Montecassino v. Benedicti (S.) monast. Monte Ferentino [Arezzo] 99 15, 100 10 18, 148 13.

Monteferrado, Monteferrato [Monferrato] 244 29, 299 28. v. Iohannis (S.) capella.

Monte Galiano [terr. di Vercelli] 215510. Monte Ionio [Montione, Arezzo] v. Mariae (S.) eccl.

Monte Magio [Montemaggio, Siena] 3119.

Monte Regio (in) [terr. di Piacenza?] 266 14.

Montem Magnaldum [in Borgogna] 506. Montem Velleris curtis [in Lombardia?] 2181.

Monterone v. Maria (S.), cella in Monterone.

Monteso [Montisi, Pienza] 311 9.

Monti (de) curtis que dicitur Runcaria supra fl. Inciam [in Emilia] 2738. Monticulo v. Potiolo Monticulo.

Montiglo [Montecchio, Reggio-Emilia] 220 10. Montiglo Maiore 261 9.

Montisano [nel terr. di Lucca?] 96 12. Morasca vadum (in Ticino) 61 17 19.

Moriatica v. Marię (S.) eccl. in Moriatica.

Moringum curtis [in Borgogna] 48 19. Mortitio [Mortizza, Piacenza?] 3235.

Mortuorum v. Terra Mortuorum. Motelena v. Everardus, Hugo.

Mozatico [terr. di Lucca?] 96 11.

Muclani silva, sors [Mugliano, Arezzo] 100 1 11, 148 14.

Mugla castellum [castello di Muggia, Capo d'Istria] 86 12 passim.

Muneriaco [in Borgogna] 46 1.

Muratuli rivus [terr. di Arezzo] 145 <sup>10</sup>. Musano v. Maria (S.) in Musano cella. Musia (de la) alpe [nel Comasco] 299 <sup>21</sup>. Mustia (de) curticella [nel terr. di Siena] 138 <sup>1</sup>.

Mustiole (S.) abbatia [S. Mostiola, Pavia] 217 17.

Mutinensis comitatus 233 <sup>22</sup>, 282 <sup>9</sup>. Mutinensium confinia 186 <sup>29</sup>. Mutinenses fines 268 <sup>27</sup>, 273 <sup>7</sup>. episcopium 295 <sup>11 23</sup>. episcopi v. Ardingus, Geminianus, Leodoinus, Vuido. archidiac. v. Iohannes.

Nandivaldus de Fleso vassus Parmensis eccl. ep. 1142, 2208.

Naningo 2336, 2389.

Nanti finis [Nanto, Barbarano (Vicenzá)] 374 8.

Nantum curtis [in Borgogna] 48 20. Nassaria [nel Pavese] 244 28.

Natissum, Natissa (et inferius etiam Amphora nominatur) [Natisone affl. del Torre] 3655.

Navicella Episcopi portus (in Ticino) 2184.

Nazario iudex 281 8 13 20.

Neapolis civitas v. Ceciliç (S.) cella. Nebiasco finis [presso l'Agogna e il Po] 93 <sup>17</sup>.

Nesci curtis, super lacum Cumacinum [Nesso, Como] 299 <sup>23</sup>.

Nicolai (S.) capella [presso Montecassino] 204 <sup>22</sup>.

Nigromedis curtis [in Borgogna] 48 <sup>18</sup>. Nironi curtis [Nirone, Palanzano (Parma)] 273 <sup>5</sup>.

Nonantula villa et cella, mon. S. Silvestri [Nonantola, Modena] 372 10. v. Silvestri (S.) ius.

Nonis cortis [presso Azzano del Tanaro?] 31036.

Nonulus 311 10.

Notiana curtis [Nozzano, Lucca] 140 <sup>25</sup>. Notkerius Veronensis eccl. ep. 4 <sup>7</sup>. Nova curtis v. Curtis Nova. Novalicium, Novaliciense monast. [Monastero della Novalesa, Susa] 526, 64 12 passim. Novalisiensis eccl. congregatio 645.

Novariensis civitas 287 7 21. Novariense episcopium 287 25. v. Gaudentius (S.).

ep. v. Rodulfus.

Novis [Novi di Modena? o Nove Marostica?] 323 23.

Nugarini (de) [Negarine, Verona] 40 3.

Obbertus v. Otbertus.

Odebertus marchio 2957.

Odebertus fil. Taone ex genere Francorum 54 8.

Odelricus cancellarius, chancell., cankell., kancell. 254 <sup>25</sup>, 256 <sup>22</sup>, 258 <sup>18</sup>, 260 <sup>11</sup> (levita et chanc.), 262 <sup>5</sup>, 270 <sup>6</sup> (levita atque canc.), 274 <sup>4</sup>, 276 <sup>4</sup>, 278 <sup>20</sup>.

Odilardus pater Rodulfi 1149.

Odo abbas Cluniensis monast. [Cluny] 106 7 27.

Offena v. Maria (S.) ad Offena.

Oire (in) cella 199 11, 205 20.

Olonna, Ollona (de) curtis [Castellaro di Corteolona, Pavia] 143 <sup>23</sup>, 372 <sup>3</sup>. Olricus secretarius 349 <sup>13</sup>.

Orbanisse, Orbanille curtis (comitatus Cenetensis) 355 <sup>2</sup>, 356 <sup>2</sup>.

Orbitula silva [presso Berceto, Parma]

Orceano (in) sors [terr. di Parma] 268 <sup>2</sup>.

Organo (de) v. S. Mariae de Organo

Oretino v. Maria (S.) in Oretino, cella. Ortensium civitas [Orte, Viterbo] 33 4. Osa piscina [Ozan (Ain. Bagé-le-Châtel)] 369 4.

Otbertus, Obbertus comes 232 6; marchio et comes palacii 311 6.

Otbertus vassus Adalberti marchionis 1176, 12010.

Otgerius vasallus Uberti marchionis 116 12.

Otgerius vasallus Uberti marchionis

Otto I, imp. 361 11 19, 362 3, 379 2.

Otto II, imp. 361 <sup>12</sup> <sup>19</sup>, 362 <sup>3</sup>. Otto III, imp. 360 <sup>1</sup>, 362 <sup>3</sup>. Oxila vallis [Val d'Ossola] 227 <sup>9</sup>.

Paciano, Pactiana insula [Paciana, Monfalcone] 66 8 passim.

Padus fl. 61 <sup>23</sup> passim, 93 <sup>13</sup> passim, 186 <sup>30</sup>, 187 <sup>14</sup>, 244 <sup>31</sup>, 268 <sup>36</sup>, 269 7, 295 <sup>16</sup>, 300 <sup>25</sup>, 372 <sup>9</sup>. Padi portus 59 <sup>22 26</sup>.

Pagaciano, Pagazziano, [presso Berceto, Parma] 23 15, 24 8.

Paganorum incursio 64 6.

Palatiano (in) [terr. di Lucca?] 168 <sup>6</sup>. Palatiolum curtis [nel Pavese] 244 <sup>23</sup>. Palea curtis 137 <sup>28</sup> [cf. Schneider, Reichsverw. in Toscana, I, 105].

Paltenate vallis [Val Pantena, Verona] 347 3.

Paludano, Paludiana v. Litora.

Pampaniana curtis v. Villa curtis. Panario insula [Isola del Panaro, nel Modenese] 363 4.

Panciano [Panzano fr. di Castelfranco d'Emilia, Bologna] 323 6. Pancianum castellum 363 4.

Panicale [nel Val d'Arno Pisano] 96 <sup>16</sup>. Panri fl. [Panaro, affl. del Po] 233 <sup>21</sup>. Pantano (in Liburie) v. Sossii (S.) cella in Liburie.

Papia, Ticinum. Papia: 9 30, 14 3, 20 3, 25 13, 29 19, 45 6, 63 9, 65 7, 68 19, 70 11, 78 28, 81 10, 94 20, 107 3, 108 25, 1133, 1161, 1265, 12812, 16117, 1899, 19325, 20832, 21023, 2127, 213 30, 215 30, 226 5, 228 7, 230 10, 232 I (civ.), 232 IO, 240 33, 254 29 (civ.), 256 26, 258 21, 260 15, 262 9, 278 24, 280 8, 281 29, 283 21, 286 4, 288 26, 296 13, 301 18, 310 31, 319 14, 323 8, 327 29, 330 15, 334 19, 336 16, 353 21, 354 27, 355 2, 366 2, 372 5, 376 1. Papiae Titinum 294 12. num, Ticinensis civ., urbs 1919, 908, 91 11, 93 33, 158 26, 217 12, 218 12, 231 12, 235 23, 243 10, 254 2, 257 9 12, 268 31, 299 19. Ticino palacio regio 1195. Ticinensi palatio 200 11, 202 29, 206 21. Ticino in palatio 3499. v. palatium. Papie civ. (Ticini) menia 244 <sup>19</sup>, 298 <sup>12</sup>. carcer 254 <sup>6</sup>, 372 <sup>6</sup>. palacium vetus 372 <sup>7</sup>. Ticinensis eccl. 217 <sup>8</sup> passim. ep. v. Liutefredus. monasteria v. Senatoris, S. Maria ad Perticam, Marini et Leonis (SS.), Michaelis (S.), Theodote, Vetus monast. capella v. Victoris (S.). eccl. v. Romuli (S.). presb. v. Alpertus.

Papius iudex regum 1139, 1155.

Papius iudex et avocatus regum pater Aldegrausi not. 236 <sup>29</sup>.

Parma civ. 73 12, 76 4, 78 28, 113 1, 114 8 passim, 2208, 268718, 2693, 2748. Parmensis comitatus 71 19, 77 14, 117 31, 118 14, 179 11, 261 7, 267 6, 268 25, 273 5. Parmae, Parmensis civ. districtus 123 passim, 71 16 passim, 74 14 passim, 77 11 passim, 116 18. Parmense territorium 2699. Parmensium confinia 186 29. Parmensis eccl. 125 passim, 439 passim, 71 10 passim, 74 8 passim, 89 12 passim, 127 10 passim, 220 11 passim, 272 12. Parmensis eccl. domus 113 1. canonica 1147 passim, 220 11 passim. porta v. Pediculosa. episcopi v. Adeodatus, Elbungus, Hercardus, Hubertus, Sigefredus, Vuibodo. diac. et prep. v. Iohannes. monast. v. Mariae (S.) et Alexandri (S.) monast.

Parpanense v. Gariardus.

Pasiliano (de) curtis [terr. di Casale o di Alessandria] 192 18.

Pastorico v. Felix (S.) in Pastorico.

Pataviensis eccl. 1837 passim, 362 <sup>2</sup> (Marie virg. et S. Iustinę). Patav. episcopium 362 <sup>2</sup>. ep. v. Ildevertus.

Paterno v. Gregorius (S.).

Patrania (de) abbatia [abbazia di Patrania, Torriglia (Genova)] 375 4. Pauli (S.) cella (in civ. Marsi) 314 15. Pauli vicus v. Bernardus.

Paulus presb. 288 23.

Pausiolo [in Corana, Voghera] 256 <sup>2</sup>. Pectegnanu (in, de) 315 <sup>69</sup>. v. Petrus (S.). Pediculosa porta Parmensis civ. 114 <sup>12</sup>. Penne, Pinne [Penne, Terano] 303 <sup>8</sup>, 314<sup>29</sup>. Pinnensis eccl. 341<sup>6</sup>. v. Benedictus (S.) in Penne.

Pepino v. Gausbertus.

Percipiano abbatia v. Petri (S.) abbatia.

Perende (de casa) curtis 3157. Peresindus diaconus 1109.

Perilasium (prope) [Arezzo] v. Lon-

goria.
Perito (de) mons [in Emilia] 1186.

Pertica v. Maria (S.) ad Perticam.

Perusii [Perugia] 149 27.

Peticianum [presso Penne, Teramo] 314 31.

Petra Nigra (in comitatu Terdonensi) 231 11.

Petronille (S.) curtis [terr. di Lucca] 1678. capella 1683.

Petri (B.) apostoli monast. in loco Brumiensi [S. Pietro di Brugnato, Spezia] 361 5 16. abbas v. Engizo.

Petri (B.) apostoli monast. iuxta fl. Sabbati, terr. Beneventano 176 22, 303 11.

Petri (B.) apostoli monast in loco Trite, territorio Balvense [S. Pietro presso Villalago, Sulmona?] 176 18, 303 7.

Petri (S.) eccl. in Castello [Arezzo] 102 20, 344 4.

Petri (S.) eccl. in Gotaringo [Gottolengo, Verolanuova (Brescia)] 322 <sup>19</sup>.

Petri (S.) et Pauli cenobium v. Bobiense cenobium.

Petri (S.) de Percipiano abbatia [abazia di Percipiano, Tortona] 373 <sup>10</sup>. Petri (S.) runcus [nel Pavese] 93 <sup>28</sup>.

Petrus (S.) in Barbarano, cella 314 <sup>22</sup>. Petrus (S.) in Cervaria 1389.

Petrus (S.) in Pectegnanu 3156.

Petrus (S.) in Siculo [nel Modenese] 363 5.

Petrus (S.) in Tetianico 202 1.

Petrus (S.) in Zecanico 201 27.

Petrus ep. (Aretinae eccl.) 102 <sup>10</sup> <sup>19</sup>, 343 <sup>9</sup>, 344 <sup>4</sup>.

Petrus ep. (Mantuane eccl.) 242 20, 247 <sup>1</sup>, 252 <sup>10</sup>.

Petrus ep. (Voloterrensis eccl.) 374<sup>2</sup>. Petrus abbas mon. Caeli Aurei [Pavia] 56 <sup>15</sup> <sup>16</sup>. Petrus abbas mon. de Gazo [Verona] 38 10.

Petrus qui et Amizo regius capellanus 281 <sup>25</sup>, 283 <sup>18</sup>, 286 <sup>1</sup>.

Petrus presb. [Arctinus] 103 8.

Petrus presb. [Aretinus] 103 11.

Petrus monacus, presb. et sacrista [Aretinus] 103 9.

Petrus iudex regum 1139, 1159. Petrus iudex regum 1641, 16510.

Petrus iudex regum 233 <sup>1</sup>, 237 <sup>33</sup>.

Petrus not. 32 6, 37 4, 39 15, 40 26, 42 19, 47 15, 49 20, 51 6, 72 8, 76 1, 78 24. canc. 81 6, 90 4, 98 1, 101 1, 104 32, 106 32, 108 21, 111 8, 112 30, 126 1, 128 8, 130 7, 132 21; v. Petrus ep. Mantuane eccl. col quale è da identificare.

Petrus not. Parmensis 113 14, Petrus not. 117 11, 120 9.

Petrus not. sacri palacii 113 12.

Petrus not. sacri palacii 233 3.

Petrus massarius 331 11.

Petrus [Laudensis] 264 20.

Petrus fidelis 1958.

Piguniaria, Piguniariuis curtis [Pegognaga, Gonzaga] 8 16, 292 15.

Pinnensis eccl. [Penne] v. Iohannes ep. Pino (in) [Pino al Lago Maggiore, Varese?] 245 19.

Pinum (ad) [Badia al Pino fr. di Civitella, Arezzo] 102 15, 343 14.

Pinto (de) curtis (in Pistoriensi comitatu) [Pinzale presso Valenzatico?] 140 31.

Pisa civ. 162 <sup>1</sup>, 165 <sup>21</sup> <sup>23</sup> <sup>30</sup>. Pisanus, Pisensis comitatus 140 <sup>30</sup>, 165 <sup>18</sup>.

Piscaria [presso il rio Bondeno, nel Modenese] 295 <sup>17</sup>.

Piscine vil[la] [nel Tortonese] 372 12. Piscinulae campus [Piscinale della Chiassa, nel Val d'Arno Aretino] 103 3, 344 13.

Pistillum [presso Montecassino] 204 16. Pistoriensis comitatus 31 7, 140 30.

Piunta (de) campus [Arezzo] 103 <sup>24</sup>, 345 <sup>3</sup>.

Placentia, Placentina civ., urbs 8 10, 9 1, 196 25, 242 24, 245 3, 292 10, 293 13.

Placentinus comitatus 229 6 16, 265 2. Placentini fines 268 24. Placentinae urbis moenia 195 9. Placentinae eccl. (sedis) ep. (pontifex) 124 24, 241 6, 265 6 24 32. canonica 266 4. Placentinus episcopatus 263 12. episcopi v. Boso, Heurardus, Vuido. Placentinum monast. 187 16. v. Resurrectionis (S.) et Xisti (S.) monast.

Platano [Piazzano, presso Massarosa, Lucca] 96 14.

Plave fl. [Piave] 329 11.

Plica villa [terr. di Arezzo] 102<sup>23</sup>, 3447. Plovera (in) capella [Piovera, Tortona] 269<sup>2</sup>.

Plumbariola, Plumbarola monast. v. Mariae (S.) monast.

Polianum [Pogliano, Gallarate] 372 8. Policino, Pollicinum curtis [S. Maria di Pollicino, presso Breme, Pavia] 649 19. Poloni rivus (in Ticino) 61 17 18.

Pomario, Pomaria plebs [Pomaro, Agazzano (Piacenza)] 265 8 20, 266 13.

Pompanisco 3233.

Pontetecto [Pontetetto, Lucca] 1687. Popula Pagana l. 61 25 26.

Porcaria (in marca Tuscia) [Porcari fr. di Capannori (Lucca)] 331 <sup>10</sup>. Porciano (de) [Porciano fr. di Stia] 1384.

Posiaco [in Borgogna] 46 1.

Possesi (de) mons [in Émilia] 1187. Potiolo Monticulo (in comitatu Parmensi) 268 <sup>1</sup>.

Prandus 3119.

Prata [terr. Aretino?] 2138.

Prata (in) molendinus iuxta fl. Fons Auguste [in Emilia?] 265 26.

Prata Paludis (in) [nel Modenese?]

Pratum Regium [Parma] 12 11, 72 10, 75 3, 77 24.

Pratum Sale campus [terr. di Arezzo] 102 16, 344 1.

Pretoriensis vallis [valle della Podesteria; CIPOLLA, in N. Arch. Veneto, XVI, 96] 3474.

Primasca capella (in valle Belizona) 60 14 17.

Prixiano (in) sortes [Presciano in Val d'Ambra, Arezzo?] 331 16.

Proletia curtis [Porlezza, Como] 299<sup>21</sup>. Prosperi (S.) eccl. [Reggio–Emilia] v. Mariae (S.) et Prosperi (S.) eccl.

Protasii (s.) corpus [nel monast. di S. Ambrogio, Milano] 192 13.

Protasius [Laudensis] 264 20.

Proviciano (in) sorticella (in comitatu Parmensi) 2618.

Pulliaco [Bogliaco fr. di Gargnano, Salò] 322 17.

Pulveria 245 <sup>1</sup>.

Putheo Salso 3005.

Quadringenti plebs [Quargnento, Asti] 31811.

Querceto [Querceto di Bagnoro, Arezzo] 100 3 14, 148 16.

Querceto v. Maria (S.) in Querceto. Questro Sancto Vincentio 323 10.

Quintiano (de comitatu Parmensi) 268 <sup>T</sup>. Quintiano [Quinzano d'Oglio, Verolanuova (Brescia)?] 322 <sup>20</sup>.

Quintinadis villa [in Borgogna] 48 <sup>22</sup>. Quirico (S.) (de) curtis [San Quirico a Vellano, Pescia] 140 <sup>29</sup>.

Quocuzo Gepidasco 93 12.

Rabia v. Iohannes quondam Roselmi.

Racana vallis v. Salvatoris (S.) cella. Racharedus iudex regum 113 <sup>10</sup>, 115 <sup>6</sup>. Rachis, Radchis, Ratchis Lang. rex 11 <sup>11</sup>, 71 <sup>13</sup>, 74 <sup>11</sup>, 77 <sup>8</sup>, 361 <sup>10 18</sup>, 367 <sup>13</sup>.

Radaldus Tergestinae eccl. presul 66 12 19. Radinus iudex regum 233 2.

Raginaldus iudex regum 1139, 116 11.

Raginardus iudex regum 54 16.

Raimbaldus fidelis 329 8 passim.

Raimbertus abbas [del monast. di Azzano del Tanaro] 310 16.

Raimpertus 323 15.

Raimundus comes et missus 220<sup>1</sup>, 222<sup>34</sup>, 223<sup>5</sup>.

Rainerius comes de Cuneo 353 12, Rainerius Cunii comes et canc. 349 11, Rainerius de civ. Parma 220 8, Rainulfus qui et Albericus vassus regum 1169.

Rainza soror Itae 2156.

Rambertus de Tuliore not. 1177.

Rambertus not. 117 10.

Rapertus qui et Azo fil. quondam Garibaldi de loco Vedolio 121 20 passim.

Ratelmus v. Valle Ratelmi.

Ravenna 332 16, 363 7.

Razo venator 2159.

Reate (finis) [Rieti] 171 17.

Recco, Reccho canc. 63 <sup>1</sup>, 68 <sup>15</sup>, 70 <sup>7</sup>, 94 <sup>16</sup>.

Regia strata non longe a fl. Scutenna 273 7.

Regiana (in comitatu Terdonensi) 245 8. Regina monast. (in comitatu Pistoriense) [monast. di S. Salvatore in Agna] 31 6.

Regio Monte v. Monte Regio.

Regio, Regia civ. [Reggio-Emilia], 187 3, 219 <sup>1</sup>. Regensis urbs sacra 254 4. Regiae civ. murus 269 <sup>11</sup>. carcer 254 6, 372 6. Regensium confinia 186 <sup>29</sup>. Regiensis comitatus 268 <sup>26</sup>, 372 <sup>2</sup>. Regensis, Regiensis eccl. 186 <sup>10</sup> passim, 207 <sup>13</sup> passim, 219 <sup>2</sup>, 263 <sup>10</sup>, 372 <sup>1</sup>; sedes 186 <sup>27</sup>. v. Mariae (S.) et Prosperi (S.) eccl. episcopi v. Adalardus, Aribaldus. monast. v. Thome (S.).

Remigii (S.) abbatia in Bercedo v. Bercetum.

Restaldus de Parma 1145.

Resurrectionis (S.) et Xisti (S.) monast. [Piacenza] 89 passim, 187 <sup>17 26</sup>, 292 <sup>11</sup>. abbatissa v. Berta.

Resto [Astensis] 1522.

Retiniano [Retignano fr. di Stazzema, Lucca] 96 18.

Retrorsum [nel Pavese] 93 30.

Ribaldus fil. quondam Erlebaldi, vivens lege Salica 235 26.

Richaldus qui et Rigizo, fil. quondam Meresoni de loco Autiminiano 221<sup>1</sup> passim.

Richardus fidelis 227 8 passim. Richardus iudex regum 220 5. Richardus [Cremonensis] 360 3. Richelda uxor Conradi marchionis 3803. Riclo 322 18.

Rigizo v. Richaldus.

Rimegauso not. Parmensis 113 13, 115 9.

Rimegauso not. 117 10, 120 5.

Rimperto not. 115 13.

Rimpertus not. 2206.

Rinignipertus 162 11.

Rioniclo curtis que dicitur Massa Damiani 300 6.

Ripa Alta curtis [Ripalta vecchia (Crema)?] 263 <sup>17</sup> <sup>25</sup>, 264 <sup>1</sup>.

Ripa curtis (in Summo lacu) [Riva di Chiavenna] 129 14.

Ripa Rupta castrum 299 27.

Riparia 3235.

Riprandus fil. b. m. Ilderadi de Basilica Ducati 233 8 passim.

Rispatis villa [in Borgogna] 46 11.

Ritpertus iudex regum 113 10, 115 7. Ritpertus not. et iudex regum 122 19. Rivasioli [nel terr. di Voghera?] 256 7.

Rivassi (in Monteferrato) 244 30.

Rivo Torto (de) castellum 140 <sup>23</sup>. Rixinda abbatissa [del monast. di Teo-

dota, Pavia] 91 10 passim. Roationi [presso Berceto, Parma] 23 16,

Robationico curtis 245 18.

Robertus cancell. 353 17.

Robuscaleta curtis [forse nel Pavese] 2182.

Robuscalla curtis [Rovescala, Voghera] 218 <sup>1</sup>.

Rodemundus [Cremonensis] 360 3.

Rodeprandus 268 <sup>2</sup>.

Rodulfus rex 372 2.

Rodulfus Novariensis eccl. ep. 2882, 353 <sup>11</sup>.

Rodulfus pater Teuperti avocati Lucensis eccl. 162 14.

Rodulfus fil. quondam Odilardi 114923. Rodulfus vassus regum 2203.

Rofredus fil. Immilgae 162 19.

Rogerius fil. quondam Aldioni ex genere Francorum 54 8 15.

Roma 172 12, 174 23. Romana urbs 299 12. Romana eccl. 28 25, 323 1.

Romanorum pontificum privilegia v. privilegium [Indice III].

Romania 127 <sup>21</sup>. Romanie fines 33 <sup>17</sup>. Romanis, eccl. B. Petri [Saint Barnard de Romans] 50 9.

Romuli (S.) eccl. [Pavia] 217 <sup>16</sup>. Rongariolo (in) (comitatus Laudensis) 263 <sup>16 20</sup>.

Ropaldus iudex regum 1628, 1659. Roselmus pater Iohannis 16520. Rospulus 31110.

Rotardus [Crenionensis] 3602.

Rotechildo not. 1179.

Rotharius Lang. rex 1557.

Rotlinda uxor Elisiardi comitis 231 9 22. Rotruda comitissa que Roza vocatur 231 8 22.

Rotundum pratum [in Emilia] 1185. Rovereto [nel Modenese] 295 13. Roza v. Rotruda.

Rozo iudex 3337.

Rudaldus f. quondam Artoldi ex genere Francorum 54 12.

Runcaria curtis [in Emilia] 273 8, Runco villa (in comitatu Aquensi) 160 3<sup>1</sup>.

Runco fundo (in comitatu Parmense) 1797.

Sabbati fl. [Sabato affl. del Calore] 176 22, 303 11.

Sablone [Sabbione, Scandiano (Reggio Emilia)] 220 <sup>26</sup> passim.

Sablonem villa [in Borgogna] 48 <sup>22</sup>. Sabloneta [Sabbioneta, Viadana?] 322 <sup>23</sup>. Sacca (iuxta fluvium Padi) [Sacca, Colorno (Parma)] 269 <sup>7</sup>.

Sacco curtis [Piove di Sacco, Padova] 3625.

Saciago [Sazzago, Novara] 287 <sup>12</sup> <sup>23</sup>.
Safira, Saphyra [nella formula di minatio] 278 <sup>16</sup>, 280 <sup>3</sup>.

Sala curtis (in gastaldatu Turana) [territorio di Rieti] 171 10 15.

Sala [Sale Marasino o Sale fr. di Gussago, Brescia?] 322 21.

Sale v. Pratum Sale.

Salerno v. Benedicti (S.) cella, Georgii (S.) monast.

Salica lege 235 27.

Salle curtis [presso Voghera?] 300 3. Salso v. Putheo Salso.

Salustriacus curtis [Solutré, Mâcon] 3693. Salvator (S.) in Avezano [Avezzano, Aquila] 314 18.

Salvator (S.) (in Balbense territorio) 314 <sup>23</sup>.

Salvator (S.) apud Collem 20130.

Salvatoris abbatia in campania non longe a Ticino sita [S. Salvatore presso Pavia] 217 14.

Salvatoris (S.) abbatia in loco Tolla [monastero di Tolla, fr. di Morfasso, Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)] 124 <sup>6</sup> passim. abbas v. Aribertus.

Salvatoris (S.) abbatia (in episcopatu Vicentino) 374 6.

Salvatoris cella q. vocatur Caput Aquis (infra Asculo) [Capodacqua fr. di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno] 315 3.

Salvatoris (S.) eccl. [nel terr. di Arezzo ?] 213 <sup>6</sup>.

Salvatoris (S.) in Valle Racana cella 1383 [cf. Schneider, Reichsverw. in Toscana, I, 131].

Samson, Sanson comes 71 9, 72 2, 74 18, 77 3, 91 8.

Sangone fl. [Sangone affl. del Po] 3137. Sangra, Sangrum fl. [Sangro] 3137, 3705.

Sano [terr. Beneventano] v. Mariae (S.) monast.

Sapiens gramaticus [Aretinus] 103 10, 344 19.

Saraceni 3706 v. Agareni.

Sarianum curtis [Sairano, Zinasco (Pavia)] 218 <sup>1</sup>.

Sarilo comes 113 6, 114 16 passim, 116 5, 122 20 25, 360 1.

Sarmadas curtis [Sarmede, Vittorio Veneto?] 3005.

Sarvius fl. [Cervo affl. della Sesia] 240 8. Sarzanum [Sarzano, Reggio E.] 373 8. Savignei, Saviniacus curtis [Savigneux, Ain] 106 9, 369 6.

Savini l. 171 17.

Savinioni (terra cuiusdam) 2562.

1716, 2177; cancell. 6 10, 9 27, 13 31,

228; canc. ep. 1714; vocatus ep.

nantola] 295 18 v. Nonantula.

Val Tiberina; chiesa arcipretale di

et canc. 19 33.

1176, 120 12.

sino?] 204 20.

163 8 27.

monast.

Savonasco 245 10. Saxio curtis [in Borgogna] 48 17. Scaluga (de) mons [in Emilia] 1187. Scaveliaca 1. 323 19. Sigefredus vassus Adelberti marchionis Scopeto [nella Val d'Evola?] 96 14. Sigelbertus not. sacri palacii 113 11. Scutenna fl. [= Panaria, Panaro affl. del Pol 2738. Sigemarii v. Anzonis et Sigemarii Sebastiani (S.) eccl. (in Panciano) v. Panciano. Sili (terra cuiusdam) 254 14. Sebastianus (S.), cella [terr. Marsicano?] Silvester (S.) (in Aprutio) 202 1. Silvestri (S.) ius [S. Silvestro di No-314 20. Secundi (S.) et Marie (B. Virg.) possessiones [Asti] v. Aste. Silvestri (S.) mon. [presso Montecas-Secundus [Astensis] 1522. uxor v. Lovemperga. Silvule (sub) [terr. di Lucca] 162 29, Sedes apostolica 367 11. Segestri [Sestri, Chiavari] 245 6. Simeonis (S.) curticella [Monterchi in Semenia l. 3005. Senatoris coenobium [Pavia] 2578, 298 5, 373. abbatissa v. Ermengarda. Senensis comitatus 143 28, 306 2. Senna curtis [Senna Lodigiana] 140 21. Senogallia comitatus [Senigallia] 342 25. Separiensis, Sipariensis episcopatus [Sipar, Trieste] 66 5 passim. Sepem (ad) vadum (in Ticino) 61 21 22. Sercli fl. [Serchio] 96 24. Serviliano v. Gregorius (S.). Sesciacum (curtis) [in Borgogna] 48 17. Sestemascus vadum (in Ticino) 61 20 21. Sesto [Sesto Bientina (Lucca)] 162 29, 163 8 27. abbatia 143 26. Setiaco curtis 140 22. Severi, Siveri (S.) cella (in civ. Surrentina, Sorrentina) 1992, 205 11. Severi (S.) cella super lacum 1385.

S. Simone?] 1389. Sixti (S.) capella in Littore Paludano 187 13. Sixti, Sisti (S.) monast. [Piacenza] v. Resurrectionis (S.) et Xisti (S.) mon. Sobo archiep. eccl. Viennensis 225 5. Soinas villa [in Borgogna] 48 22. Solariolo curtis (in Monteferrato) 299 27. Soliano (de) curtis (in finibus Mutinensis) 268 27. Sophiae (S.) monast. [Benevento] 1996, 205 15. Sorbolo v. Leo de Sorbolo. Sorrentina, Surrentina civ. [Sorrento] cellae v. Severi (S.). Sossii (S.) cella in Liburie [S. Sossio, Ariano (Avellino)?] 176 23. Sexiacum (villa) [in Borgogna] 48 22. Spagniago curticellula de curte Massa Sexto curtis [Sesto Cremonese] 8 15, [in Emilia] 207 15. 292 16. Sparoaria curtis [Sparavera vecchia, Sibvolus 1813. Piacenza] 264 8. Siccida fl. [Sesia affl. del Po] 240 8. Speia villa [nel terr. di Arezzo] 102 23, Siccla fl. [Secchia affluente del Po] 344 7. 269 12. Spoletina curtis (in comitatu Parmense) Siculo v. Petrus (S.) 179 10. Sigefredus, Sigifredus ep. (Parmensis Spoletino ducatus [Spoleto, Perugia] eccl.) 43 7 passim, 663, 71 10 pas-3149. Spoletini fines 33 18. sim, '747 passim, 774 passim, 794, Stabile 2206. 88 8 passim, 91 8, 99 6, 113 2 passim, Stabile not. Parmensis 113 14, 115 17. 116 14 passim, 127 16, 128 3, 157 6, Stabulo v. Angeli (S.) cella.

Stadibertus 323 15.

Stefani (S.) capella [Lucca] 1655. Stephani (S.) in Monticlo cella 137 28.

Stephani (S.) in Terquino cella [Corneto Tarquinia, Civitavecchia] 1384.

Stefani (S.) eccl. v. Marie (S.) et Stefani (S.) eccl. in Decimo.

Stefanus papa [VII] 306 20.

Stefanus presb. [Aretinus] 344 20.

Stefanus diac. [Aretinus] 103 12.

Stefanus Coloprinus legatus Veneticorum 277.

Stefanus not. sacri palacii 113 11. Stefanus servus fil. Gundi 1459.

Stratario presb. [Aretinus] 103 11, 344 19. Stura fl. [Stura affl. del Po] 1083.

Suave v. Alto Suave.

Suavericus diac. [Aretinus] 103 10. primicerius 344 18. archipresb. 345 8. Sublaco, Sublacum [Subiaco, Roma] v. Benedicti (S.) mon. sito Sublaco. Sugrominio (de) plebs [Segromigno

fr. di Capannori, Lucca] 1692.

Sullo [Salò, Brescia] 322 17. Summi curtis [Sommo, Pavia] 2181.

Summolacu [Samolaco, Chiavenna] I 29 14. Summolacu [presso Riva di Trento]

322 16. Suppo comes 323 18.

Sura civ. [Sora, Caserta] v. Donati (S.)

Suregada (de) castellum [nel Veronese] 38 14.

Surrentina civ. v. Sorrentina. Sylvestri (S.) ius v. Silvestri (S.).

Taldaurum (villa) [in Borgogna] 48 23. Tanari, Tanagri fl. [Tanaro affl. del Pol 160913, 3102.

Tanimundo abbas [del mon. di S. Antimo, Siena] 305 11, 307 21.

Tao abbas [del mon. di S. Antimo, Siena] 305 II, 307 21.

Tao pater Odeberti 549.

Taranto, Tarento (cella in) 199 11, 205 20.

Tarvisio [Treviso] 322 22. Tarvisianus comitatus 329 10. Tarvisianen- Teudinus vassus regum 116 10.

sis eccl. episcopium 21 10 passim. ep. v. Adelbertus.

Tatarum fl. [Tartaro] 338 12.

Tato 91 23.

Taurinum, Taurinensis civ. 524, 646 passim, 376 1. in Taurinense v. Auriade. Taurinensi palacio (in) 544. Taxaniacum curtis [in Borgogna] 48 18. Taxiliano 322 23.

Teate v. Liberator (S.).

Tebaldus fil. quondam Tebaudi 54 14. Tedaldus ep. Vicentinae eccl. 374 1.

Telesina, Telexina v. Domninus (S.). Telle (in loco) cella S. Benedicti, in honore S. Victorini [mon. di S. Vittorino di Celano] 1737 passim.

Tenesi curtis [Tenesi, Torriglia (Genova?)] 2182.

Teodulfus, Teudulfus diac. et regius capellanus 181 20, 184 12, 210 18, 2283. cancell. 180 1, 252 28.

Teoperga coniux Amelrici 41 5 passim. Terdonensis, Tertonensis, Dertonensis [Tortona] comitatus 231 11, 245 8. fines 2693. eccl. 373. v. Innocentius (S.), Laurentius (S.), Marcianus (S). ep. v. Giseprandus. abbatia v. Martiani (S.).

Tergestina civ. [Trieste] 277 14, 278 2; 279 5 passim. eccl. 66 12 passim. episcopium 277 II. episcopi v. Iohannes, Radaldus. civis v. Albertus.

Terquino (in) v. Stephani (S.).

Terra Arsa 244 29.

Terra Mortuorum (in comitatu Veronensi) 346 10.

Tervisio v. Tarvisio.

Tetgerius vassus Huberti com. 1144. Tetgrimus compater Hugonis regis 31318.

Tetianico v. Petrus (S.) in Tetianico. Teubaldus, Tetbaldus pater Hugonis regis 1065, 2252.

Teubaldus fil. Gausberti qui et Pepino 162 11.

Teudaldus 2334.

Teudingo, q. Teuzo vocatur, vasallus Lunensis eccl. 165 12.

Teudo fidelis 346 13.

Teupaldus, Teutpaldus iudex regum 1628, 1648, 165 10.

Teupertus fil. quondam Rodulfi, avocatus Lucensis eccl. 162 <sup>13</sup>, 163 <sup>10</sup> <sup>16</sup>. Teupertus iudex regum 165 <sup>9</sup>, 166 <sup>25</sup>. Teuzo iudex regum 233 <sup>1</sup>.

Teuzo v. Teudingo.

Teveredum v. Costa.

Theodote, Deodote monast. [mon. di Teodota, Pavia] 91 11 passim, 231 13. abbatissa v. Rixinda.

Thome (S.) monast. foris murum Regiae civ. [Reggio-Emilia] 269 10.

Tiana civ. [Teano, Caserta] v. Benedicti (S.) monast.

Ticinum, Titinum v. Papia.

Ticinus fl. [Ticino] 217 <sup>15</sup>, 218 <sup>5</sup>. Ticini (in Ticino) vada 61 <sup>16</sup> <sup>18</sup>, 93 <sup>23</sup>. Ticini ripa, ripae 157 <sup>9</sup>, 158 <sup>3</sup> <sup>12</sup>. Ticinensis portus 59 <sup>22</sup> <sup>25</sup>, 92 <sup>30</sup>.]

Tilia v. Benedictus (S.) in Tilia. Tiliano terra [Tigliano, Firenze] 331 14.

Titinano (de) curticella [Rocca d'Orcia fr. di Castiglione d'Orcia, Montepulciano (Siena)] 138 <sup>1</sup>.

Tizano [Tizzano, Parma] 323 3. Toiano [Toiano in Val d'Era, Volterra] 96 18.

Tolla abbatia [monast. di Tolla] v. Salvatoris (S.) abbatia in Tolla.

Topiole [nel contado di Tortona?] 2459.

Tosteto [presso S. Giovanni di Persiceto, Bologna?] 3234.

Trane [Trani, Barletta] 199 14, 205 23. Trebia v. Capud Trebiae.

Trechate (de) curia [Trecate, Novara]. Treminianensis vallis [Tramigna affl. dell'Alpone] 3475.

Trevuntio (in territorio Parmense) 2696.

Tridento [Trento] 22 12.

Trinitatis (S.) monast. [mon. di S. Trinità (S. Clemente) a Casauria] 341 4. abbas v. Heldericus.

Trite (in territorio Balvense) v. Petri (S.) mon. in Trite.

Tuliore (de) v. Rambertus.

Turano gastaldiatu (in) [territorio di Rieti] 171 10.

Turingana, Turingo [Toringo fr. di Capannori, Lucca] 1685.

Turredano [Torriano, Pavia?] 245 <sup>16</sup>. Turrim (ad) [Torre presso Torcigliano fr. di Pescaglia (Lucca)?] 96 <sup>19</sup>. Turris mons [presso San Gemignano,

Volterra] 696 passim.

Turtustu curtis 202 <sup>2</sup>.

Tuscia 323 <sup>20</sup>; marca 331 <sup>9</sup>. Tuscana
(in) 140 <sup>24</sup>. Tusciae, Tussie fines
32 <sup>10</sup>, 33 <sup>18</sup>. marchio Tuscie v. Hugo.
Tuscis consuetudo est 104 <sup>10</sup>.

Tusonum curtis [in Borgogna] 48 19.

Ubertus v. Hubertus.

Ubiani curtis [Obiano fr. di Rivarolo Canavese] 333 10.

Ugo v. Hugo.

Ulmitulo [presso Berceto, Parma] 23 19, 24 13.

Unaldus iudex regum 2204, 2238. Ungrorum rabies 35 13.

Urba curtis [Castelletto d'Orba o Capriata d'Orba, Novi Ligure] 140 <sup>23</sup>.

Ursaldus massarius 331 10.

Urso presb. 347 24.

Ursus 162 11.

Ursus Veneticorum dux 27 6, 29 6 9 13. v. Veneticus.

Ursus iudex regum 162 <sup>8</sup>, 164 <sup>13</sup>. Ursus patriarcha [di Aquileia] 36 <sup>7</sup>, <sup>22</sup> <sup>30</sup>, 38 <sup>6</sup>, 86 <sup>14</sup> <sup>24</sup>, 365 <sup>2</sup>.

Vaccile (super fl. Padi) 372 9. Valentia [Valence] 51 10.

Valeriana (de) abbatia (in comitatu Lunensi) [Vallerano] 140 32.

Valeriano (de) v. Maria (S.).

Valle Fabrica curtis (in comitatu Cluse) [Fabbrica, Pienza] 306 3.

Valle a Maurinum v. Maria (S.).

Valle Plana curtis (in comitatu Lunensi) [Valpiana fr. di Massa Marittima] 140 33.

Valle Racana v. Salvatoris (S.) cella. Valle Ratelmi 233 6.

Valle Vicinaria (de) mons v. Vallis.

Valle Tellina [Valtellina] 2183.

Valle v. Maria (S.) a Maurinum in Valle.

Vallerano [Vallerano fr. di Calestano, Parma?] 3237.

Valles v. Inter Valles.

Valli (de) curtis (in comitatu Cornini) 143 <sup>25</sup>. v. Cornini.

Vallis Vicinaria [Vallisnera, Collagna (Reggio-E.)] 1186 (de, mons), 282 10. Valo [Vo fr. di Brendola, Vicenza]

374 %. Vangadicia v. Martinus abbas.

Vedolio [nel terr. di Parma?] 121<sup>21</sup>. Velleris v. Montem Velleris.

Veloniano curtis [nel terr. di Parma] 116 22.

Velosum villa [in Borgogna] 48 <sup>23</sup>. Venafri civ. [Venafro, Isernia] v. Mariae (S.) et Benedicti (S.) cella.

Vendercio (de) abbatia in honore S. Petri apostoli [abbazia di Venderci, presso Albera Ligure] 363², 373°. Veneris villa [sull'Arno, terr. Aretino] 344 ¹5.

Venerosassi v. Vincentii (S.) eccl. Venetia 28 9.

Veneticus 27 <sup>16</sup>, 28 <sup>27</sup> <sup>30</sup>. Veneticorum dux v. Ursus.

Vens 3738.

Vercellae civ. 215 3 passim. Vercellensis comitatus 107 6. Vercellis curtis regia 370 2. eccl. 240 7, 379. S. Eusebii eccl. 240 20 25. S. Mariae et S. Eusebii canonica 215 2 passim. canonici 240 7 passim. episcopi v. Atto, Ingo.

Vercellinus portus 240 18.

Verlasca [nel contado di Tortona?] 245 8.

Vernaule caput [Vernavola, canale presso Pavia] 2186.

Vernesesco [Vernasca, Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)] 323 15.

Verona civ. 6 <sup>14</sup>, 37 <sup>8</sup>, 39 <sup>19</sup>, 41 <sup>3</sup>, 87 <sup>19</sup>, 181 <sup>25</sup>, 252 <sup>13</sup>, 322 <sup>22</sup>, 325 <sup>13</sup>, 338 <sup>32</sup>, 365 <sup>2</sup>. Veronensis comitatus 180 <sup>10</sup>, 346 <sup>10</sup>. Veronenses fines 300 <sup>10</sup>. ep. *v*. Notkerius. *v*. Zenonis monast.

Versa fl. [Versa affl. del Tanaro]

Versilia [Versilia, prov. di Lucca] 96 <sup>22</sup>. Vertuina [Vertine fr. di Sulzano, Brescia] 322 <sup>20</sup>.

Veseroncia v. Martini (S.) eccl.

Vetionem (in) [Viciomaggio fr. di Civitella in Val di Chiana, Arczzo] 145 12.

Vetus v. Monasterium.

Vicentina eccl. [Vicenza] 374 <sup>1</sup> passim. ep. v. Tedaldus.

Vicinaria v. Vallis.

Vico Feraldo (in) [Vico Feraldi, Firenze] 331 15.

Victorini (S.) eccl. (in comitatu Marsi) [monast. di S. Vittorino di Celano] 173 7 passim. monacha v. Adelperga.

Victoris (S.) capella [Pavia] 244 <sup>19</sup> <sup>27</sup>. Victoris (S.) mon. [mon. di S. Vittore di Chiusi] 371.

Vienna civ. [Vienne] 47 <sup>19</sup>, 49 <sup>24</sup>, 225 5. Viennensis comitatus 131 <sup>6</sup>, 225 <sup>9</sup>. ecclesia 45 <sup>8</sup>. archiepiscopus v. Sobo.

Vigilius (S.) in monte S. Angeli v. Angeli (S.) mons.

Vignole [Vignole fr. di Oltresarca, Riva?] 322 16.

Vigueria castrum [Voghera, Pavia] 300 3, 373 7.

Villa [forse nel Bresciano] 32221.

Villa [Villa fr. di Capannori, Lucca] v. Ipoliti (S.) plebs.

Vilianum curtis (in comitatu Regiense) 268 26.

Villa curtis quae dicitur Pampaniana 3007.

Villolae [in Emilia] 8 16, 292 16.

Vincentii (S.) eccl. in loco Venerosassi [presso Pavia?] 91 24.

Vincentii (S.) monast. (in finibus Beneventanis) [mon. di S. Vincenzo al Volturno, Isernia] 175 7 passim. 302 6 passim. abbas v. Leo.

Vincentio (S.) v. Questro S. Vincentio. Viniale (in comitatu Parmense) 261 9. Viniole [Vignola, Modena] 270 10. Viregium curtis [in Borgogna] 48 <sup>15</sup>. Virialo, Viriano curticella [presso Berceto, Parma] 23 <sup>21</sup>, 24 <sup>15</sup>. Visedani 245 <sup>14</sup>.

Vitaliana relicta quondam Iohannis archidiac. [Mutinensis] 259 11 15.

Viti (S.) abbatia [S. Vito di Leguzzano, Schio (Vicenza)] 374 6.

Vitus (S.) [nel Tortonese] 373 10. Vualandus notarius regum 114 26.

Vualdo pontifex Cumanae eccl. 284 <sup>13</sup>. Vualdrada adolescentula consanguinea

Berengarii II regis, 354 4 21. soror Bonifacii com. 354 4 21.

Vualfredus comes 117 25.

Vualfredus iudex regum 116 11, 232 6, 237 32.

Vualo fil. quondam Bernoni vivens lege Salica 235 25.

Vualpertus archipresul Mediolanensis eccl. 3187.

Vualpertus iudex regis 54 17.

Vualpertus iudex regum 116 <sup>11</sup>, 122 <sup>31</sup>. Vualpertus iudex regum 162 <sup>7</sup>, 164 <sup>10</sup>, 165 <sup>8</sup>, 166 <sup>22</sup>.

Vualpertus iudex regum 2204, 2237. Vualpertus iudex regum 2326, 235<sup>27</sup>, 237<sup>31</sup>.

Vualpertus [Laudensis] 264 <sup>20</sup>. Vuangadiciense monasterium [mon. della Vangadizza, Legnago (Verona)] 338 9. abbas v. Martinus.

Vuanigi pater Henrici 549.

Vuardestalla, Vuardistalla curtis [Guastalla, Reggio Em.] 8 14, 292 15.

Vuaremundo fidelis 2757 passim. Vuarinus vassus Parmensis ep. 1177,

120 <sup>14</sup>. Vuibodo, Vuibodus Parmensis eccl. ep.

Vuibodo, Vuibodus Parmensis eccl. ep. 89 <sup>27</sup>, 117 <sup>26</sup> passim, 127 <sup>19</sup>, 265 <sup>15</sup>. Vuido Aquensis eccl. ep. 359 <sup>1</sup>.

Vuido ep. (Placentinae eccl.) 19<sup>621</sup>, 86<sup>8</sup>, 129<sup>8</sup>.

Vuido Mutinensis eccl. ep. 259 9 passim, 263 8, 265 25, 292 7 295 II passim. ep. et archicanc. 310 27, 312 19, 316 26, 319 10, 330 II, 332 12, 334 I5, 336 12, 338 28.

Vuido marchio 333 6.

Vuido comes frater Berengarii et Hugonis comitum 351 9 pater Anscarii marchionis 351 15.

Vuido comes fil. Hugonis comitis 351 33.

Vuido comes de Cuneo 353 12. Vuilla regina coniux Berengarii [II] regis et consors regni 333 9, 354 2. Vuillelmus diac. [Aretinus] 103 10. Vuillerado iudex regum 164 14.

Vuilzacara, Vulzacara curtis (in comitatu Mutinensi) 233 <sup>21</sup> passim.

Vuinegildo 213 10.

Vuinigisus vassus Parmensis ep. 114<sup>2</sup>. Vulgunda que Aza vocabatur 127<sup>182124</sup>. Vulterre comitatus [Volterra] 69<sup>6</sup>. Voloterrensis eccl. 373<sup>3</sup>. episcopi v. Adalardus, Petrus.

Xisti (S.) monast. v. Resurrectionis (S.) et Xisti (S.) monast.

Zara [Zara scolo, presso Mantova] 1863°.

Zavani campus [nel Pavese] 91 22. Zecanico v. Petrus (S.) in Zecanico. Zenciano 322 18.

Zeno confessor Christi 4 10 19.

Zenonis monast. [mon. di S. Zeno, Verona] 4 11 passim.

Zerpa curtis (in comitatu Veronensi) [Zerpa palude, Albaredo (Cologna Veneta] 1809, 1811.

# III.

# COSE NOTEVOLI

abbas, abbatissa 27 11, 28 12, 177 13, 1932, 3015, 30330, 31015. abbatem, abbatissam eligere; abb. electio, electus 58 12, 60 29 31, 61 2 4, 92 10, 301 49, 307 17, 322 12, 324 8. abbatissae aptae 31 13 25. abbatia 186 13, 217 9, 218 16, 362 3. abitu monastico 52 16. absascito fecit 1226. absens, abses 244 31 passim. v. mansus, sors, terra. absoluti v. functio. absolvere 254 19. abstrahere 1496, 285 20. abvuarpire, avuarpire 1226, 23627. accessio, acessio 53 3 10, 234 12, 254 8, 2568, 2584, 261 18. acessus 53 3. actio v. persona. actus. his actis 1227. adclamare, adamare 31636. adiacentia 315 11, 324 4. adiacere 46 15. adire v. causa. adiutor 121 21 29, 122 10 17. adminiculum pietatis 33 11. admonitio, amonicio, amunicio. admonitione 959. iudicum 11427, 12221, 164 1, 166 16, 223 1, 237 25. admonuerunt (notitiam fieri) 114 25, 237 23. adpresens esse 236 28. adramiset 1149. advocare 342 8.

advocator, avocator (e v. advocatus)

monasterii 187 <sup>24</sup>, 307 <sup>2</sup> passim. advocatorem eligere 269 <sup>22</sup>, 275 <sup>8</sup>. cum

sacramentalibus iuret 269 26. liceat

advocatorem per inquisitionem definire 177 6, 303 23. advocatoribus tortum querere 307 7, 324 23. advocatus (nella formula di immunità) 135 19. eligere 187 31. v. advocator. aecclesia v. ecclesia. aedictum v. edictum. aedificia (tra le pertinenze) 89 17, 110 5, 186 20. aexaratum fuit 1101. agere. contra agere 89 24. v. causa, peragere. agnitio 60 14. agri 33 20, 80 8, 110 5, 196 3, 306 7, 315 17. aldii, aldiones et (vel) aldianae, aldiae (per lo più nella formula di pertinenza) 9 13, 19 18, 21 9 18, 36 15, 38 15, 67 9, 97 20, 106 16, 108 6, 124 9 14, 125 1 20, 127 29, 132 8, 141 6, 144 1, 160 22, 168 16, 186 21, 192 23, 199 18, 202 4, 205 27, 218 17, 220 28 passim, 225 12, 229 24, 233 24, 269 17, 273 17, 283 3, 293 <sup>26</sup>, 309 <sup>13</sup>, 312 <sup>3</sup>, 314 <sup>6</sup>, 329 <sup>18</sup>, 333 14, 363 12. aldiones utriusque sexus 188 20. aldiones (soltanto) 60 19 22, 324 15 25. aldionaricii 52 21. alienare 53 17, 146 18. alienandum (ad) 21 28. alienandi (potestas) 108 12, 112 19, 129 25, 132 12, 141 12, 144 6, 160 28, 179 18, 193 5, 227 19, 256 12, 261 20, 268 20, 283 9, 312 9, 329 22, 333 19, 336 1. v. licentia. alimonia 1935. in alimoniam monachorum 323 1 18. pauperum 306 18. alpes 273 6. (nella formula di pertinen-7a) 24 24, 48 29, 50 15, 97 19, 100 22, 106 14, 127 28, 1327, 186 25, 199 20,

2026, 205 30, 225 11, 227 14, 231 19, alpestres (loci) 33 21. alpini (loci) 77 13, 117 30. altercacio 1228, 221 31, 237 17. alveus fluminis 240 8 10. aquae, aquarum 204 24, 268 6, 372 3. ambitu (in) circumhabitare 27 27. v. muamplificatio mercedis 103 23. anathematis ultio, ulctio (nella minatio) 146 26, 156 14, 158 16, 193 14. iaculum 225 22, 367 15. ancillae. Dei 564, 158 15. v. servus. angariae 86 21. angarias facere et persolvere 324 17. angarias super imponere 137. angariare 138 19. anima v. iudicare. animantes 33 21. anni legales 28 24. annihilentur 307 2. annona 146 10 15. antecessores (reges et imperatores) 4 12, 5 1, 16 1, 31 4 19, 59 30, 137 3 22, 244 15, 245 22, 305 9, 307 20, 322 2. antepositus 106 18 20. antiqui (reges, imperatores) 12 12, 72 12, 75 4, 77 26. antistes (= episcopus) 1921, 22927. anulus, annulus (nella formula di corroboratio). anulo, de anulo anotari, annotari, adnotari 324, 4218, 47 13, 49 18, 51 4, 68 13, 70 5, 73 6, 75 30, 78 21, 97 32, 100 31, 104 29, 106 30, 112 26, 128 5, 130 3, 132 19. anulo (de) adsignari 125 30. anulo, de (ex) anulo insigniri 924, 1329, 226, 25 6, 44 32, 65 2, 108 18, 161 10, 172 5, 174 15, 177 25, 179 31, 181 17, 184 8, 189 3, 196 18, 200 3, 206 13, 208 26, 211 24, 213 24, 215 22, 225 24, 227 26, 2323, 240 27, 242 16, 246 29, 254 22, 258 15, 260 8, 266 26, 278 18, 280 5, 281 23, 283 16, 288 21, 294 4, 296 6, 3046, 310<sup>24</sup>, 312<sup>16</sup>, 3196, 3328, 342 21. anulo (o de) sigillari 19 31, 1115, 2192, 2304, 31623. anulum

subter inprimere 149 19. subtus imprimiri 345 23. subinprimi 210 14. anulo comuni annotari 87 14. anuli impressione annotari 169 25. assignari, adsignari 68, 814, 15819, 325 8. sigillare, sigillari 29 15, 37 1, 39 13, 285 30. signari 308 4. insigniri 17 11, 62 27, 94 12, 138 27, 141 18, 144 12, 146 29, 152 14, 202 22, 252 24, 256 20, 262 2, 274 2, 327 24, 330 8, 334 II. (preceptum) anulum sigilatum 120 19. anuli regii munimine roborari 3538. apices auctoritatis, regales (= preceptum) 129, 27 19, 726, 751, 7721, I 10 15. apostolica sedes v. privilegium. appendicia 949, 1034, 225 12. apparatu bellico 275 12. apta v. abbas, abbatissa. aquae (nella formula di pertinenza) 195 12. piscantium 33 21. locus ubi aquae erumpunt 204 21. v. alveus, decursus. aquaticum 16 22. aquilo 263 26, 264 3 passim. arbiter aeternus 89 23. arbores. ad tollendas arbores 300 22. arbores pomiferi (fructiferi) et infructuosi (infructiferi) 186 23, 347 9 (nella formula di pertinenza).

archiepiscopus (nella formula di immu-

archipresbiter 124 25. archipresbiterum

area 2157, 231 14, 233 28 31, 281 10,

tinenza) 24 21. area castri 233 28.

atramentario (cum) v. pergamena.

auctoritas (di frequente = preceptum)

9 <sup>17 21</sup>, 11 9, 12 <sup>6 25</sup>, 16 9, 62 <sup>24</sup>, 71 <sup>12</sup>, 72 <sup>15</sup>, 74 <sup>9 17</sup>, 75 <sup>7</sup>, 77 <sup>6 29</sup>, 111 <sup>3</sup>, 155 <sup>8</sup>,

293 33, 307 <sup>24</sup>, 308 <sup>1</sup>, 314 <sup>2</sup>, 325 <sup>5</sup>.

apostolica 24<sup>27</sup>. apostolicae sedis 23<sup>25</sup>. imperialis 89<sup>13</sup>. regalis, re-

gia 4 15, 49 8 10, 80 27, 125 13, 193 1,

287721. 2885. (nella formula di per-

nità) 1564, 1932, 3682.

eligere, ordinare 246 12 21.

argentum v. pondus.

atrio (in) v. basilice atrio.

arimanni 16031.

195 <sup>22</sup>, 246 <sup>2</sup>, 25 <sup>2</sup> <sup>17</sup>. principis 278 <sup>5</sup>. precepti 295 <sup>9</sup>. preceptaria 24 <sup>14</sup>, 31 <sup>15</sup> <sup>27</sup>, 44 <sup>8</sup>, 48 <sup>4</sup> <sup>13</sup> <sup>26</sup>, 66 <sup>13</sup> <sup>18</sup>, 69 <sup>13</sup> <sup>16</sup>, 96 <sup>28</sup>. preceptalis 100 <sup>2</sup>, 112 <sup>11</sup> <sup>14</sup>, 131 <sup>8</sup>, 132 <sup>2</sup>, 177 <sup>4</sup> <sup>9</sup>, 303 <sup>21</sup> <sup>25</sup>. donationis, concessionis, largitionis 89 <sup>29</sup>. corroborationis et concessionis 246 <sup>10</sup>. confirmationis 187 <sup>10</sup>, 315 <sup>13</sup>. donationis 36 <sup>31</sup>. largitionis 81 <sup>1</sup>. munificentiae 5 <sup>8</sup>. plenissima anctoritate 285 <sup>16</sup>. *v*. confirmatio, constitutio, donativum, pagina, preceptum, testamentum.

audire v. causa.

auditores 119<sup>22</sup>, 120<sup>22</sup>, 163<sup>12</sup>. augmentatio prolis (regiae) 86<sup>11</sup>, 87<sup>8</sup>.

augmentum mercedis (regiae) 5 12. augustaldio 125 14 (nella formula di immunità).

augusti (= imperatores) 11 10, 12 15, 72 14, 75 7, 77 7 29. piissimi 71 12, 74 9.

ausu nefario 325 <sup>1</sup>. temerario 5 <sup>30</sup>, 24 <sup>1</sup>, 47 <sup>8</sup>, 80 <sup>30</sup>, 106 <sup>24</sup>.

autsasita feci 234 33.

auxilium 33 6, 60 34, 61 1. auctoritatis 34 5. auxilium et salvatio canonicorum 168 39.

avius (regis) 10224.

bannus (bannum, bandum). bannum (regis, regum) mitti, mittere 34 <sup>10</sup>, 163 <sup>21</sup>, 166 <sup>8</sup>. bando nostro bandimus 5 <sup>28</sup>.

basilice atrio (in) 195 10.

beneficium. in beneficium habere 60 <sup>26</sup>.

per beneficium alienare 146 <sup>17</sup>. in beneficio nostro declinare, dare 307 <sup>18</sup>

<sup>20</sup>. pro nostris inconvulsis beneficiis 87 <sup>6</sup>.

bergamena v. pergamena.

bonum et verum, bonum et verax.

v. preceptum. bonae et veraces
(cartulae) v. cartula.

braida 151 12 23, 244 28.

broilo 322 21.

bulla. bulla insigniri 90 3; 118 31. bulla aurea nostris imaginibus insignita annotari 193 17. bundburdum v. niundburdum. buscalia 233 3°.

caiolo 1384.

calce (in) 242 16.

calciamentum v. usus.

calumnia, calumpnia (absque) 176,

calumniari 110 19.

calumniosus 110 31.

camera, kamera (nella formula di minatio). nostra 64, 922, 1327, 179, 19 28, 29 12, 32 1, 36 30, 39 10, 40 22, 42 16, 44 29, 47 9, 49 15, 51 1, 68 10, 70 2, 73 2, 75 27, 78 18, 87 11, 97 29, 100 29, 104 26, 106 27, 108 15, 112 23, 125 27, 128 1, 129 28, 132 16, 135 26, 138 24, 146 25, 149 18, 152 12, 158 15, 1617, 16920, 17413, 17723, 17928, 181 14, 184 5, 196 15, 199 33, 202 19, 206 10, 210 12, 211 21, 213 21, 215 19, 218 33, 227 23, 230 1, 231 28, 240 24, 242 14, 246 27, 252 22, 254 19, 256 17, 258 13, 260 5, 261 25, 269 33, 273 28, 278 14, 280 t, 281 19, 283 12, 294 2, 296 3, 304 4, 310 20, 312 13, 319 4, 325 4, 327 21, 330 5, 332 6, 334 9, 336 5, 338 22, 342 20, 345 20. palacii nostri 223, 20822, 27527, 3688. regia 225 19. abbatis 156 11. v. palatium, pars.

caminata (in) dormitorii 1162, 2323. campania (in) 217 15, 244 27.

campellus 244 26, 245 17.

campora 96 23.

campus 96 <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup>, 99 <sup>13</sup>, 100 <sup>8</sup> <sup>24</sup>, 102 <sup>15</sup> <sup>16</sup>, 148 <sup>9</sup>, 168 <sup>5</sup>, 244 <sup>27</sup>, 245 <sup>4</sup>, 343 <sup>14</sup>, 344 <sup>1</sup>. campis (nella formula di pertinenza) 9 <sup>9</sup>, 19 <sup>16</sup>, 21 <sup>16</sup>, 24 <sup>22</sup>, 36 <sup>11</sup>, 46 <sup>3</sup> <sup>22</sup>, 48 <sup>27</sup>, 50 <sup>13</sup>, 53 <sup>1</sup>, 67 <sup>8</sup>, 89 <sup>17</sup>, 97 <sup>18</sup>, 100 <sup>21</sup>, 106 <sup>12</sup>, 108 <sup>4</sup>, 127 <sup>27</sup>, 129 <sup>18</sup>, 132 <sup>5</sup>, 14i <sup>7</sup>, 144 <sup>2</sup>, 152 <sup>6</sup>, 160 <sup>19</sup>, 168 <sup>13</sup>, 173 <sup>10</sup> <sup>17</sup>, 176 <sup>29</sup>, 181 <sup>4</sup>, 186 <sup>23</sup>, 192 <sup>24</sup>, 195 <sup>11</sup>, 199 <sup>19</sup>, 202 <sup>5</sup>, 204 <sup>32</sup>, 205 <sup>29</sup>, 208 <sup>6</sup>, 215 <sup>13</sup>, 225 <sup>10</sup>, 227 <sup>13</sup>, 229 <sup>22</sup>, 231 <sup>18</sup>, 234 <sup>10</sup>, 282 <sup>11</sup>, 293 <sup>22</sup>, 303 <sup>17</sup>, 309 <sup>12</sup>, 312 <sup>2</sup>, 347 <sup>8</sup>, 364 <sup>1</sup>.

canonica 104 47 16, 186 16, 188 2, 215 2,

220 <sup>11</sup> passim, 264 <sup>28</sup>. sacrę canonicę congregatio 109 7. v. decima, minister, ordo, pars, rector.

canonice previdere 685.

canonici 102 10 22, 103 7, 104 4 9 13 15, 109 3, 110 23, 111 2, 127 16 25, 135 20 22 27, 146 11 14, 168 10, 195 15 26, 196 7, 273 4. v. congregatio, ius, ordo, servitium, usus.

capella, cappella 100 <sup>20</sup>, 186 <sup>14</sup>, 220 <sup>27</sup>, 233 <sup>28</sup>, 245 5, 26ç <sup>2</sup>. capellis (nella formula di pertinenza) 9 <sup>8</sup>, 89 <sup>16</sup>, 106 <sup>12</sup>, 108 3, 141 <sup>6</sup>, 160 <sup>18</sup>, 176 <sup>28</sup>, 186 <sup>21</sup>, 187 <sup>21</sup>, 192 <sup>21</sup>, 199 <sup>17</sup>, 202 <sup>3</sup>, 204 <sup>31</sup>, 205 <sup>26</sup>, 269 <sup>114</sup>, 282 <sup>11</sup>, 293 <sup>21</sup>, 303 <sup>17</sup>, 312 <sup>1</sup>, 329 <sup>15</sup>, 363 <sup>11</sup>. capellae cardinales 217 <sup>17</sup>.

caput, capud, *nei confini*: 69 <sup>8</sup>, 93 <sup>24 26</sup>, 96 <sup>25</sup>, 118 <sup>5</sup>, 257 <sup>14</sup>, 331 <sup>12</sup>, 338 <sup>11</sup>. v. laubia.

carcer 2546, 3726.

cardo. ecclesiae grex de cardine 284 12, 285 6 10 22.

carecta (nella formula di pertinenza) 18624

carpentarii 59 27.

carta. cartarum instrumenta, strumenta 9 <sup>19</sup>, 16 <sup>2</sup> <sup>7</sup>, 34 <sup>9 17</sup>, 64 <sup>11</sup>, 80 <sup>23 25</sup>, 218 <sup>14</sup>, 265 <sup>18</sup>, 293 <sup>31</sup>. monimina, munimina 34 <sup>8</sup>, 195 <sup>19</sup>. (legalium) conscriptio 57 <sup>25 29</sup> <sup>33</sup>, 58 <sup>3</sup> (et libellorum), 92 <sup>3 6</sup>, 186 <sup>19</sup>.

cartula. donationis 229 7, 233 9, 234 <sup>29</sup>, 235 <sup>6</sup> <sup>13</sup> <sup>15</sup>. offersionis 54 <sup>7</sup> <sup>19</sup>, 100 4. offersionis et donationis 53 <sup>29</sup> <sup>33</sup>. vindicionis 220 <sup>20</sup>. comparationis 34 <sup>4</sup>. per cartulam donare 46 <sup>20</sup>. tenere 34 <sup>4</sup>. dare 100 <sup>15</sup>. obvenire 213 <sup>10</sup>. per cartulas quamque extra cartulas adquirere 8 <sup>25</sup>, 293 <sup>9</sup>. cartulan confirmare 235 <sup>15</sup>. ostendere 220 <sup>15</sup> passim, 233 <sup>9</sup>. cartulae bonae et veraces 221 <sup>212</sup>, 236 <sup>1219</sup>. damnatae atque disruptae 361 <sup>24</sup>. firma et inconvulsa (stabilis) permaneat 53 <sup>34</sup>, 235 <sup>13 19</sup>.

cartulatus v. homo.

casa, kasa 215 7 9 10, 299 19, 322 22, 356 1 3. casae massariciae 220 28

passim, 233 <sup>23</sup>. casis (nella formula di pertinenza) 9 <sup>9</sup>, 19 <sup>16</sup>, 46 <sup>2</sup>, 48 <sup>27</sup>, 50 <sup>13</sup>, 52 <sup>20</sup> <sup>22</sup> <sup>25</sup>, 53 <sup>6</sup> <sup>10</sup>, 67 <sup>7</sup>, 97 <sup>17</sup>, 100 <sup>21</sup>, 106 <sup>12</sup>, 108 <sup>3</sup>, 127 <sup>26</sup>, 129 <sup>18</sup>, 132 <sup>4</sup>, 141 <sup>6</sup>, 144 <sup>1</sup>, 152 <sup>1</sup>, 160 <sup>18</sup>, 168 <sup>13</sup>, 176 <sup>28</sup>, 181 <sup>4</sup>, 225 <sup>9</sup>, 227 <sup>14</sup>, 229 <sup>22</sup>, 242 <sup>11</sup>, 269 <sup>1</sup>, 293 <sup>22</sup>, 303 <sup>17</sup>, 312 <sup>2</sup>.

casales (nella formula di pertinenza) 36 10.

casaliva v. petia.

casella 3238.

castaldeus (nella formula di immunità) 177 17, 303 33.

castaneta (nella formula di pertinenza)
173 17, 269 15, 283 1.

castellum 86 12, 266 17, 275 16. castella construere 266 10. edificare 269 21, 275 12. castellis (nella formula di pertinenza) 5 16, 9 9, 16 25, 17 1, 141 6, 144 1, 192 21, 282 11, 293 22, 363 11.

castrum (comunemente nella formula di pertinenza) 41 9, 42 9, 108 3, 155 <sup>21</sup>, 160 <sup>18</sup>, 176 <sup>28</sup>, 187 <sup>21</sup>, 199 <sup>17</sup>, 202 3, 205 <sup>27</sup>, 219 3, 220 <sup>27</sup>, 233 <sup>28</sup>, 299 <sup>29</sup>, 303 <sup>16</sup>.

catolica v. ecclesia.

causa 119 <sup>26</sup>, 120 <sup>22</sup>, 275 7. causas audire 13 <sup>2</sup>, 59 <sup>1</sup> 3, 80 <sup>11</sup>, 92 <sup>17</sup>, 196 5, 299 <sup>2</sup>, 306 <sup>10</sup>, 315 <sup>21</sup>. adquirere 32.4 <sup>24</sup>. perficere 188 <sup>6</sup>. causam exquirere 269 <sup>23</sup>. peragere 121 <sup>21</sup>. peragentes 13 <sup>23</sup>, 72 <sup>32</sup>, 75 <sup>23</sup>, 78 <sup>14</sup>. causa requiritur 28 <sup>22</sup>. si ad iuramentum causa pervenerit 28 <sup>19</sup>. finita est causa 122 <sup>18</sup>, 237 <sup>22</sup>. finiatur 72 <sup>33</sup>. *v*. locus.

causare, causari 89 <sup>25</sup>, 222 <sup>13</sup>, 273 <sup>26</sup>. cautio. pramatici 198 <sup>11</sup>, 201 <sup>15</sup>, 2047. precepti 345 <sup>3</sup>.

celebrare 299 14, 318 14.

cella (comunemente nella formula di pertinenza) 52 5, 137 <sup>11 18 20</sup>, 198 7 <sup>14</sup>, 199 <sup>17</sup>, 201 <sup>12 19</sup>, 202 <sup>3</sup>, 204 <sup>4 10</sup>, 205 <sup>26</sup>, 303 <sup>6</sup>, 315 <sup>1 2 17</sup>.

cellula 3066.

celsitudo (regalis) 27 <sup>2 14</sup>, 35 <sup>2</sup>, 91 <sup>14</sup>, 112 <sup>5</sup>, 261 <sup>5</sup>, 346 <sup>8</sup>.

cenobium 124 <sup>27</sup>, 138 <sup>19</sup> <sup>25</sup>, 201 <sup>6</sup>. cenobia monasteriorum 28 <sup>24</sup>.

cenobitae 149 58, 193 5.

census 21 8 17, 53 18 24, 86 20, 285 14 20. censum reddere 104 12, 110 24.

censura regalis 16 24.

cerri 92 28.

charta, chartula v. carta, cartula.

cibus. ciborum seu vestimentorum necessitas 23 10.

circuitus. in circuitu 77 12. per circuitum 277 17, 279 13.

circum (circumquaque, circa) manentes (homines) 58 <sup>19</sup> <sup>22</sup>, 80 <sup>18</sup>, 92 <sup>13</sup>, 177 <sup>6</sup>, 188 <sup>9</sup>, 303 <sup>23</sup>, 316 <sup>6</sup>. *v*. inquisitio, manentes.

circumhabitare 27 27.

circummorantes (homines) 246 6. v. inquisitio.

civitas. infra civitatem 281 <sup>11</sup>. civitatis combustio 246 <sup>5</sup>. consumpta est 217 <sup>12</sup>. v. decima, districtus, urbs.

clamantes (peregrini) v. usus.

claustra, claustrum 215 12, 244 25.

clausura (nella formula di pertinenza)
24 22.

clericus. clericum ordinare 246 <sup>15</sup>. clerici 13 <sup>13</sup>, 36 <sup>25</sup>, 67 <sup>16</sup> <sup>25</sup>, 72 <sup>23</sup>, 75 <sup>14</sup>, 78 <sup>5</sup>, 96 <sup>33</sup>, 97 <sup>30</sup>, 187 <sup>28</sup>, 188 <sup>2</sup> passim, 240 <sup>21</sup> <sup>25</sup>, 284 <sup>12</sup>.

clerus 188 <sup>24</sup>, 195 <sup>20</sup> <sup>28</sup>, 196 <sup>4</sup> <sup>16</sup>. monasterii 342 <sup>1</sup>.

clusae 134 10, 285 17 13.

coherentiae 69 10 14, 254 12, 258 4, 264 16 31.

collaborare 57 22.

collatio. legitima 3245. v. preceptum. collegium 1004.

colles (nella formula di pertinenza) 9 12, 192 26, 293 24.

coloni (*nella formula di pertinenza*) 5 <sup>15</sup>, 34 <sup>15</sup>, 173 <sup>18</sup>, 199 <sup>18</sup>, 202 <sup>4</sup>, 205 <sup>28</sup>. coltilis *v*. donus.

combustio v. civitas.

comes 4 <sup>13</sup>, 44 <sup>4 19</sup>, 275 <sup>10</sup>. palatii 161 <sup>3</sup>, 278 <sup>8</sup>, 279 <sup>20</sup>. (nella formula di immunità) <sup>5 18</sup>, 12 <sup>19</sup>, 16 <sup>12</sup>, 36 <sup>20</sup>, 38 <sup>19</sup>, 40 <sup>12</sup>, 42 <sup>3</sup>, 49 <sup>1</sup>, 67 <sup>21</sup>, 87 <sup>1</sup>, 110 <sup>17</sup>, 124 <sup>29</sup>,

125 14, 135 18, 138 17, 149 15, 156 5, 158 10, 169 12, 174 4, 177 16, 179 21, 183 19, 188 14, 195 30, 199 26, 202 12, 206 4, 208 12, 210 4, 211 16, 213 16, 218 25, 285 17, 295 22, 303 33, 310 13, 318 20, 327 13, 347 14. v. presentia. comitatus 13 11, 28 21, 34 18, 72 20, 75 12, 78 2, 127 20, 155 10 passim.

commanentes (homines) super terram 59 69, 92 20, 306 13.

commemoratio v. noticia.

commendati, commenditi 5 <sup>15</sup>, 67 <sup>24</sup> <sup>28</sup>, 124 <sup>15</sup>, 125 <sup>2</sup>, 188 <sup>18</sup>, 266 3. commendaticii 17 <sup>3</sup>, 324 <sup>16</sup>.

commutare, comutare. commutandum (ad) 21 <sup>28</sup>, 31 <sup>14</sup> <sup>27</sup>, 67 <sup>12</sup>, 69 <sup>20</sup>. commutandi, comutandi (potestas) 108 <sup>11</sup>, 112 <sup>18</sup>, 129 <sup>24</sup>, 132 <sup>12</sup>, 141 <sup>12</sup>, 144 <sup>6</sup>, 160 <sup>27</sup>, 179 <sup>18</sup>, 181 <sup>10</sup>, 227 <sup>18</sup>, 231 <sup>25</sup>, 242 <sup>8</sup>, 256 <sup>12</sup>, 258 <sup>9</sup>, 260 <sup>2</sup>, 261 <sup>20</sup>, 268 <sup>20</sup>, 269 <sup>29</sup>, 281 <sup>16</sup>, 283 <sup>8</sup>, 312 <sup>9</sup>, 330 <sup>1</sup>, 332 <sup>2</sup>, 333 <sup>19</sup>, 336 <sup>1</sup>, 347 <sup>1</sup>.

commutatio 5 5, 57 32, 58 3, 92 6, 93 4, 186 18, 211 9, 213 4, 307 1, 316 19. v. titulus.

comparare 91 <sup>22</sup>. precio comparare 96 <sup>8</sup>, 103 <sup>23</sup>, 168 <sup>23</sup>, 273 <sup>10</sup>.

comparatio 34<sup>2</sup>, 57<sup>24</sup> <sup>27</sup> 3<sup>2</sup>, 58<sup>2</sup>, 92<sup>26</sup>, 186<sup>17</sup>.

complere. complevi et dedi 5420, 23533. componere 22226. (Di uso generale nella formula di minatio).

compositio 138 12. publica querimonie 2996.

comprehendere (fugientem) 47 6. v. licentia.

comunitas 279 4.

concedere (di uso frequente). concedere ac (et, atque) confirmare 8 <sup>24</sup>, 24 <sup>18</sup>, 61 <sup>68</sup>, 62 <sup>8</sup> 9 <sup>12</sup> <sup>13</sup>, 93 <sup>7</sup> <sup>22</sup>, 135 <sup>6</sup>, 152 <sup>9</sup>, 155 <sup>20</sup>. et (ac) firmare 61 <sup>68</sup> 9. ac (atque) largiri 19 <sup>14</sup>, 31 <sup>28</sup>, 44 <sup>7</sup> <sup>22</sup>, 66 <sup>14</sup>, 86 <sup>23</sup>, 93 <sup>1</sup>, 100 <sup>2</sup> <sup>14</sup>. funditusque largiri 96 <sup>29</sup>. et perdonare 24 <sup>6</sup>. et (atque) donare 36 <sup>8</sup>, 45 <sup>7</sup>, 50 <sup>10</sup>. donare atque largiri 66 <sup>19</sup>. et corroborare 322 <sup>6</sup>.

concessio 89 <sup>24</sup>, 92 <sup>23</sup>, 186 <sup>16</sup>. imperialis 89 <sup>20</sup>. largitatis 301 <sup>10</sup>. et

confirmatio 59 15. v. edictum, forma, pagina, preceptum. conclamantes 322 1. conditio 98, 293 21. confinia 186 28, 198 16, 201 22, 204 13. in confinio 229 15. confirmare (di uso frequente). confirmare et (atque, ac) corroborare 48 13 26, 72 3, 100 5 16, 129 15 17, 137 16 17, 149 11, 151 15 19, 158 18, 168 27, 171 23, 176 10, 183 9, 198 12, 201 16, 2117, 2132, 21816, 2277, 2682429, 292 13, 293 4, 309 8, 311 8, 312 7, 326 8, 327 6, 362 1, 364 4, 372 1, 374 1. confirmante et laudante 54 4. confirmatio (regalis, regum) 127, 6421 29, 74 17, 92 23, 138 16, 184 3, 305 10, 306 21, 307 24. auctoritatis (regiae) 163. imperialis 30627. preceptalis 327 17. v. auctoritas, forma, liberalitas, preceptum. confugientes 174. confugium facere 124 10 16, 125 3, 173 26. congregatio (eccl., monast., canon.) 39 10, 58 811, 64 4, 92 10, 999, 100 13 19, 109 7, 138 21 25, 148 17, 196 10, 264 27, 265 14, 298 6 19, 301 7, 305 13, 306 23, 3138, 31529, 3224, 3255. coniux 307 22. coniugium. v. copulare. conquestio 306 28. conquirere 34 10. conquisitus 346. consanguineus, -a (regis) 8 12, 284 8, 351 30, 354 5. conscribi 156 17, 264 28, 368 15. conscriptio 316 19. libellorum cartarumque 57 3, 58 4, 92 6, 186 19. consecrari 342 2. consensus. consensu communi 104 7 17, 345 9 15. consistere 47 1, 300 19. consors regni 2675, 2828, 333 10. constituere v. mercatum. constitutio auctoritatis (regiae) 155 18, 3228. constructor (eccl.) 1499. construere v. castellum, mercatum.

consuetudo 44 18, 104 10, 326 8, 327 3 11,

3416, 3427915. antiqua 443. prisca 177 14, 303 30. regalis 35 5, 38 3. prava atque perversa 16 10. consuetudine iniusta repulsa 72 24, 75 15, 786. inlicita repulsa 1314. consulere 103 27, 345 4. consultu 358, 36518, 14017, 14317, 2526, 3423. consumere v. civitas. consurgere 87 3. contendere 5 24, 119 19. contentio. orta fuerit 28 18, 80 18, 187 29, 3169, 352 22. contentiones habere 28 20. contille, contilis 52 24, 53 8 18. contradicere 5 24, 6 2, 22 2, 60 30 32, 119 15 19, 121 5 14 28, 122 1, 162 20, 221 8 passim, 236 17 passim. contradictio, contradiccio, contraditio. sine contradictione (omnium hominum) 5 11, 53 15, 94 2, 104 16, 235 3, 254 16, 335 17. absque 176, 1925, 53 20, 64 20, 92 31, 104 9, 106 23, 177 15, 188 4, 229 31, 303 32, 345 12. remota 21 30, 31 30, 36 27, 40 19, 42 14, 44 26, 46 8 31, 48 32, 50 19, 64 27, 67 13, 69 21, 80 29, 97 26, 108 13, 112 21, 125 8, 129 26, 132 14, 141 13, 144 7, 160 29, 169 18, 171 23, 179 20, 181 12, 184 2, 215 17, 231 26, 246 24, 256 14, 258 10, 260 3, 261 22, 269 30, 275 24, 278 11, 279 23, 281 17, 283 10, 288 13, 295 28, 309 17, 312 11, 327 18, 330 2, 332 4, 334 1, 336 2, 338 19. ablata 266 15. amota 2109, 263 22. sublata 179 25. contradictio calumniosa 28 11. contradictor (nella minatio) 44 27, IC4 25. contrarietas. absque contrarietate 27 12, 104 3. contrarietate remota 5 27. contrarietatem inferre 34 20, 62 11, 945, 10320, 345 1. facere 3821. sustinere 27 27. controversia. absque controversia 3017. controversia remota 171 28, 195 26, 196 12, 225 16, 227 20, 347 18. su-

blata 246 19.

tantur 104 11.

contumatia. in contumatiam conver-

conturbare 60 32 34. convencio 35 8.

conventus. civium 252 15. conventuni facere 13 2.

copia 36<sup>2</sup>.

copulare. in coniugium 140 18, 143 19. se copulavit inimicis 334 6.

corpus (humatum) quiescit (requiescit)
4 12, 6 5, 155 5, 195 1 6 10, 208 1, 240 20,
3 18 13. corpora condita quiescunt
192 14.

corroborare 4 <sup>15</sup>, 5 <sup>9</sup>, 9 <sup>7</sup>, 16 <sup>4</sup>, 48 <sup>4</sup>, 74 <sup>20</sup>, 77 <sup>18</sup>, 89 <sup>6</sup>, 103 <sup>14</sup>, 137 <sup>3 <sup>23</sup>, 186 <sup>10</sup>, 195 <sup>13</sup>, 243 <sup>12</sup>, 244 <sup>7</sup>, 245 <sup>25</sup>, 344 <sup>26</sup>, 345 <sup>2</sup></sup>

corroboratio (= preceptum) 80 <sup>20</sup>. libertatis 184 <sup>3</sup>. precepti 12 <sup>6</sup>, 72 <sup>1</sup>, 74 <sup>16</sup>, 77 <sup>18</sup>. regiminis 11 <sup>3</sup>, 71 <sup>3</sup>, 74 <sup>3</sup>, 76 <sup>3</sup>. defensionis 79 <sup>8</sup>. v. preceptum.

corruptor (precepti) (nella minatio) 347 <sup>19</sup>. temerarius 269 <sup>32</sup>, 275 <sup>25</sup>. cosa 198 <sup>17</sup>.

costa 1182.

cremata vel perdita (instrumenta) v. ignis.

crepidines 204 19.

crosna 235 17.

cultellum (per) (traditio) 53 <sup>21</sup>, 234 <sup>30</sup>. cultus 33 <sup>19</sup>. cultus (coltus) et incultus (incoltus) (nella formula di pertinenza) 9 <sup>12</sup>, 19 <sup>18</sup>, 24 <sup>22</sup>, 53 <sup>2</sup>, 66 <sup>11</sup>, 110 5, 160 <sup>19</sup>, 229 <sup>25</sup>, 234 <sup>11</sup>, 293 <sup>25</sup>. v. terra.

cupiditas pravorum hominum 343 <sup>13</sup>. cura pastoralis 186 <sup>13</sup>.

curatura 266 <sup>19</sup>, 268 <sup>15</sup>, 278 <sup>2</sup>, 279 <sup>17</sup>, 295 <sup>14</sup>, 335 <sup>14</sup>.

curia 338 10 17, 380 4. regia 378 5. curticella, corticula 231 14, 261 7 15.

curtis, cortis 137 <sup>11</sup> <sup>18</sup> <sup>20</sup>, 186 <sup>13</sup>, 259 <sup>12</sup>, 282 <sup>8</sup>, 306 <sup>6</sup>, 362 <sup>3</sup>. curtibus, cortibus (*nella formula di pertinenza*) 9 <sup>8</sup>, 36 <sup>10</sup>, 89 <sup>16</sup>, 127 <sup>27</sup>, 199 <sup>17</sup>, 202 <sup>3</sup>, 204 <sup>32</sup>, 205 <sup>27</sup>, 218 <sup>16</sup>, 293 <sup>21</sup>, 363 <sup>11</sup>. curtis regum (regis) 162 <sup>1</sup>, 165 <sup>1</sup>. cortis domui coltilis 162 <sup>20</sup>, 221 <sup>3</sup>, 233 <sup>20</sup>.

curvatae (tra le pertinenze) 46 24.

custodia. salva custodia (investire) 165 30.

dampnari, damnari 10625, 17412, 30726. dampnatio 14627.

damnietatem inferre 49 4.

datio 68 1, 92 33.

decanus 16 12, 36 20, 40 13, 42 4, 44 4 20, 67 22, 124 29, 174 5, 327 13.

decrevimus (sicut) 193 10.

decessores 29<sup>1</sup>, 134<sup>7</sup>, 307 I, 316<sup>10</sup>. v. predecessores.

decima 57 <sup>18</sup> <sup>20</sup>, 124 <sup>24</sup> <sup>32</sup>, 125 <sup>19</sup>, 138 <sup>11</sup>,
 323 <sup>12</sup>. canonice 169 <sup>4</sup>. civitatis
 265 <sup>21</sup>. decimis (nella formula di pertinenza) 181 <sup>3</sup>, 186 <sup>21</sup>.

decretum 27 <sup>14</sup>, 28 <sup>16</sup>. precepti 186 <sup>32</sup>. iudicum 187 <sup>20</sup>. voluntatis nostrae 353 <sup>8</sup>. decreta pontificum Romanorum 361 <sup>8</sup>.

decursio fluminis 310511.

decursus aquarum. (nella formula di pertinenza) aquarum decursibus 24 <sup>23</sup>. aquis aquarumque (aquarumve) decursibus 9 <sup>10</sup>, 19 <sup>17</sup>, 21 <sup>16</sup>, 36 <sup>13</sup>, 46 <sup>3 <sup>23</sup>, 48 <sup>28</sup>, 50 <sup>14</sup>, 53 <sup>4</sup> (ductibus), 66 <sup>11</sup>, 67 <sup>8</sup>, 97 <sup>18</sup>, 100 <sup>22</sup>, 106 <sup>13</sup>, 110 <sup>7</sup>, 127 <sup>28</sup>, 129 <sup>19</sup>, 132 <sup>6</sup>, 141 <sup>8</sup>, 144 <sup>2</sup>, 152 <sup>6</sup>, 160 <sup>21</sup> (ductibus), 168 <sup>14</sup>, 173 <sup>10</sup>, 176 <sup>29</sup>, 179 <sup>12</sup>, 181 <sup>4</sup>, 186 <sup>24</sup>, 192 <sup>25</sup>, 199 <sup>19</sup>, 202 <sup>6</sup>, 204 <sup>33</sup>, 205 <sup>29</sup>, 208 <sup>7</sup>, 215 <sup>14</sup>, 225 <sup>11</sup>, 227 <sup>15</sup>, 229 <sup>23</sup>, 231 <sup>19</sup>, 234 <sup>12</sup>, 242 <sup>11</sup>, 268 <sup>15</sup>, 283 <sup>2</sup>, 293 <sup>23</sup>, 303 <sup>18</sup>, 309 <sup>13</sup>, 312 <sup>5</sup>, 314 <sup>7</sup>, 327 <sup>9</sup>, 329 <sup>17</sup>, 333 <sup>13</sup>, 338 <sup>16</sup>, 347 <sup>10</sup>, 364 <sup>1</sup> (ductibus).</sup>

defendere 28 30, 246 8. ab hostibus 258 3. et custodire 38 18. v. defensio.

defensaculum tuitionis 266 25.

defensio. sub defensione consistere 305 <sup>17</sup>, 307 <sup>10</sup>. [suscipere] 373 <sup>6</sup>. sub regali defensione munitae atque defensae 58 <sup>16</sup> <sup>19</sup>, 92 <sup>12</sup>. sub immunitatis defensione (quieto ordine) tenere 13 <sup>17</sup>, 72 <sup>28</sup>, 75 <sup>19</sup>, 78 <sup>10</sup>, 367 <sup>16</sup>. vivere ac residere 315 <sup>29</sup>. possidere 299 <sup>11</sup> <sup>18</sup>, 306 <sup>25</sup>. sub immunitatis defensione manere 80 <sup>17</sup>. sub no-

stra defensione alii in corum restituantur locis 307 12. sub defensionem et mundburdum recipere. v. mundburdum, munimen, precep-

definire v. diffiniri.

definitio, difinitio 58 58, 60 23 24, 125 20. delegare 4 14, 5 1, 60 29 30, 66 22, 323 25.

deliberare 1137, 1166, 31611.

deminoratio v. diminoratio.

denarii 146 9 15.

denuntiare 57 17 19.

depopulata (episcopia) 35 13.

deprecationes 243.

deservire 23 11, 60 26.

devestire v. disvestire.

detentatio 300 15.

detinere. iniuste 5 29, 173 21. ad manus 311 10.

devocio 8 19, 293 2.

devoluta (predia et oblationes) 183 18. diabolo instigante 240 23.

diacones 965, 1358.

dicio, diccio, dictio regni (imperii, regia) 27 9 24, 80 10, 188 8, 196 4, 298 28, 299 16, 306 8, 315 19.

dictare 315 16.

dictuni (per nostrum) 896.

diffinire, definire 28 19, 1777, 2759,

293 1, 303 24, 324 31.

dignitas. regalis 1272, 1712. regum principumque 23 1 3. v. persona, preceptum.

diiudicare 68 5.

diminoratio, deminoratio, diminutio. diminorationem facere, ingerere, inferre 13 11 21, 24 30, 28 10, 72 21 30, 75 12 21, 78 3 12, 80 8, 97 2, 103 20, 1254, 158 12, 1748, 1962, 202 16, 285 20, 345 1. diminoratione remota 208 18, 327 17. absque diminoratione 1042, 17925, 322 10. sine diminoratione 62 15 16, 94 7. diminorationes 3745.

diminutio v. diminoratio.

dimittere 31 30.

diplomata 351626.

discordia 104 18.

discurrens v. missus.

discurrere 59 23.27, 300 16.

disponere 177 15, 303 31. dispositio (regia) 193 9.

disrumpere (preceptum) 156 13, 158 14, 307 2, 368 11.

dissipare 244 22.

distrahere 592, 13713.

distribuere 102 11, 343 10.

districtio 9 13, 21 8 18, 132 8, 160 22 32,

245 19, 293 26.

districtus, districtum 4624, 8620 (strictis), 277 13, 279 10, 295 12, 300 4, 374 7. districtum facere 299 30. districtum civitatis 123 10 21, 71 16, 728, 74 14, 752, 77 11 22. in comitatu et eius districtu 155 26. tota districta omnium hominum 192 23. per districtum civitatis 279 14.

distringere 5 20, 13 6, 16 18, 28 28, 59 6 9, 67 26, 80 13, 92 20, 177 18, 1967, 278 6, 279 19, 2995, 303 35, 306 13, 307 6,

315 25, 324 26.

disvestire, devestire 42 8, 114 13, 125 20, 135 21, 149 15, 163 27, 166 10, 169 15 16, 211 18, 213 18, 218 26, 288 16, 295 26, 3 IO 17.

ditio v. dicio.

divisa et indivisa (nella formula di pertinenza) 9 12, 19 19, 53 2, 160 19, 229 25, 234 II, 293 25.

divisio. de rebus monasterii 321 17, 3249. bonorum 3549 17.

domicilia 2543.

dominatio 155 28, 1717. dominationes annuales exigere 13 12, 72 21, 75 13, 78 4.

dominatrix 8 22, 293 5.

dominium 52 24. regni 254 17. sub dominio et potestate 36617. in potestate et dominio 8 21. in dominium (dominio) transfundere. v. ius, potestas.

domus 13 14, 28 7, 72 23, 75 14, 78 5, 808, 11031, 1131, 13818, 1467, 186 20, 188 16, 196 3, 219 3, 327 14. domus coltilis 124 21, 162 20, 220 26 passim, 233 27, 245 5.

donare. et offerre 52 14. et concedere 151 15. donandi (potestas) 112 18, 129 <sup>24</sup>, 132 <sup>12</sup>, 141 <sup>11</sup>, 144 <sup>6</sup>, 160 <sup>27</sup>, 179 <sup>18</sup>, 181 <sup>10</sup>, 227 <sup>18</sup>, 231 <sup>24</sup>, 256 <sup>12</sup>, 260 <sup>1</sup>, 261 <sup>20</sup>, 268 <sup>20</sup>, 269 <sup>20</sup>, 281 <sup>15</sup>, 283 <sup>8</sup>, 312 <sup>9</sup>, 329 <sup>22</sup>, 332 <sup>2</sup>, 333 <sup>10</sup>, 336 <sup>1</sup>, 347 <sup>1</sup>.

donatio 5 7, 29 8, 57 22 26 31, 58 1, 89 24, 92 5, 106 23, 110 22, 118 23 29, 138 16, 235 18, 273 25. regum 92 1 donationes regum reginarumque 298 26. v. preceptum.

donativum (= praeceptum) auctoritatis 245 <sup>28</sup>.

donator 528.

donum. regum vel (atque, seu) imperatorum 57 <sup>28</sup> <sup>31</sup>, 92 <sup>4</sup>, 186 <sup>14</sup>. preceptale 112 <sup>22</sup>. suo proprio dono concedere 102 <sup>13</sup>, 103 <sup>2</sup>, 343 <sup>12</sup>, 344 <sup>12</sup>, dono adquirere 265 <sup>15</sup>. donum largitionis 169 <sup>24</sup>. donum pro donum launechild accipere 235 <sup>17</sup>. per donum habere, possidere 244 <sup>1</sup> <sup>10</sup>.

dorsum (da) 235 18.

dotis nomine 141 3, 143 31. v. preceptum.

ducatus 27 8, 28 8.

ductus aquae v. decursus.

dux 176 <sup>3</sup> <sup>16</sup>, 302 <sup>12</sup>, 303 <sup>5</sup>. (nella formula di immunità) 5 <sup>18</sup>, 16 <sup>12</sup>, 36 <sup>20</sup>, 38 <sup>19</sup>, 40 <sup>12</sup>, 42 <sup>3</sup>, 49 <sup>1</sup>, 67 <sup>21</sup>, 87 <sup>1</sup>, 135 <sup>18</sup>, 138 <sup>17</sup>, 149 <sup>14</sup>, 156 <sup>4</sup>, 169 <sup>12</sup>, 174 <sup>4</sup>, 177 <sup>16</sup>, 179 <sup>21</sup>, 183 <sup>19</sup>, 188 <sup>14</sup>, 195 <sup>29</sup>, 199 <sup>26</sup>, 202 <sup>12</sup>, 206 <sup>3</sup>, 208 <sup>12</sup>, 210 <sup>4</sup>, 211 <sup>16</sup>, 213 <sup>16</sup>, 218 <sup>25</sup>, 265 <sup>32</sup>, 295 <sup>22</sup>, 303 <sup>32</sup>, 310 <sup>13</sup>, 318 <sup>19</sup>, 327 <sup>12</sup>, 347 <sup>13</sup>, 368 <sup>2</sup>. dux Veneticorum 27 <sup>6</sup> passim.

ecclesia, aecclesia 287. 80 <sup>8</sup>, 196 <sup>2</sup>, 299 <sup>18</sup>. ecclesiis (nella formula di perlinenza) 36 <sup>10</sup>, 127 <sup>26</sup>, 132 <sup>4</sup>, 141 <sup>6</sup>, 306 <sup>6</sup>. ecclesia baptismalis 186 <sup>20</sup>, 322 <sup>15</sup>. mater 219 <sup>4</sup>. ecclesie paupertas 134 <sup>8</sup>. ecclesiarum catolicarum status 182 <sup>3</sup>.

edictum, aedictum. concessionis 118 30. edicti tenor 29 9. monasteri aedifficantis 31 9 21.

edificare. turres et castella 269<sup>21</sup>, 275<sup>11</sup>. v. licentia.

egestate remota 193 5. egressus 210 3. elaborare 124 <sup>23</sup>. electio v. abbas.

elegere, eligere. v. abbas, abbatissa, advocatus, archipresbiter, homo, iuratores, licentia, notarios (ecclesie), prepositus.

elemosina, helemosina 39 3, 104 8, 345 11.

emolumentum 1939.

emptio 57 30, 58 1, 92 5, 211 9, 213 4. emunitas 183 <sup>22</sup>, 316 <sup>15</sup>, 321 <sup>13</sup>, 322 <sup>2</sup>. episcopalis *v.* sedes.

episcopatus 28 23, 124 25.

episcopium 21 10 passim, 35 12, 116 18 passim, 188 2.

episcopus 4 <sup>13</sup>, 24 <sup>128</sup>, 28 <sup>12</sup>, 36 <sup>25</sup>, 96 <sup>29</sup> 3<sup>2</sup>, 97 <sup>1</sup>, 104 <sup>13</sup>, 149 <sup>4</sup>, 169 <sup>7</sup>. loci 168 <sup>28</sup> 3<sup>2</sup>, 184 <sup>6</sup>. episcopi metropolitani 35 <sup>9</sup>. (nella formula di immunità) 110 <sup>17</sup>, 135 <sup>19</sup>, 156 <sup>4</sup>, 158 <sup>10</sup>, 169 <sup>12</sup>, 368 <sup>2</sup>.

epistola 163 1.

evacuare 316 20.

evidencia (rei) 368 14.

evindicare 235 12, 298 27.

evum 310 23. exactari 497.

exactio, exaccio, exhaccio. publica 1879, 300 16, 310 8. exactiones facere 874. iniustas et inportunas inponere 38 22. v. teloneum.

exactor (quasi sempre nella formula di immunità) publicus 44 3 15, 188 5 15, 316 4, 318 20. reipublicae 36 20, 38 21, 87 2, 183 21, 208 13, 335 11. publicae partis 5 20. publicae vel privatae ecclesiasticaeve rei 124 30.

exaltatio 44 %.

examen extremum 368 <sup>13</sup>.
examine iusto terminetur 39 <sup>7</sup>.
exaratum (preceptum) 135 <sup>28</sup>.
excellentia regalis 180 <sup>2</sup>, 211 <sup>2</sup>, 212 <sup>2</sup>,
217 <sup>2</sup>, 227 <sup>2</sup>, 297 <sup>2</sup>, 326 <sup>2</sup>, 338 <sup>2</sup>.

exceptitum (in) pergere 307 4. excubia publica 285 25, 307 5, 324 17.

excusati 67 <sup>24</sup> <sup>29</sup>.

exemplum 140 12 15, 143 13 16.

exhibitio 16 17, 39 1, 68 2, 134 11, 135 10, 285 28. publica 138 12. exigere, exigi 16 28, 29 6, 44 3 19, 59 1 4, 68 3, 72 22, 78 4, 92 18, 124 26, 188 5 23, 199 29, 202 14, 206 6, 218 28, 278 3, 279 18, 285 3, 295 15, 299 4 8 30, 304 1, 306 II 16, 315 21 27, 335 IS, 342 16. exire 285 3. exorare (Deum) 72 29, 75 20, 110 30, 125 23, 168 <sup>20</sup>, 169 <sup>18</sup>, 174 <sup>10</sup>, 193 <sup>8</sup>, 266 9, 307 23, 324 29. expellere v. foris. expensa 23 13, 265 11. exquirere 47 5, 269 23. exsolvere 125 12. extimacio 222 31. extrahere 476.

facere. faciendum 21 <sup>29</sup>, 64 <sup>27</sup>, 67 <sup>3</sup>. faciendi (potestas, quidquid decreverit animus) 108 <sup>13</sup>, 112 <sup>20</sup>, 129 <sup>26</sup>, 132 <sup>13</sup>, 141 <sup>13</sup>, 144 <sup>7</sup>, 179 <sup>19</sup>, 181 <sup>11</sup>, 227 <sup>20</sup>, 231 <sup>26</sup>, 256 <sup>13</sup>, 258 <sup>10</sup>, 260 <sup>3</sup>, 261 <sup>21</sup>, 268 <sup>22</sup>, 269 <sup>30</sup>, 281 <sup>17</sup>, 283 <sup>10</sup>, 312 <sup>11</sup>, 330 <sup>2</sup>, 332 <sup>3</sup>, 334 <sup>1</sup>, 336 <sup>2</sup>, 347 <sup>2</sup>.

factitii 324 26.

facultas. prout facultas vel utilitas loci decreverit 315 <sup>15</sup>. facultates rerum 151 <sup>3</sup>.

familia 5 3 14, 33 14, 53 7 12, 80 16, 92 13, 99 12, 149 12, 187 28, 188 24, 196 1, 205 2, 213 4, 222 2, 236 23, 298 13, 324 3 15. utriusque sexus (tra le pertinenze) 9 7, 17 2, 52 23, 53 10, 137 20, 152 1, 183 12, 186 21, 187 15 22, 245 18, 246 14, 288 7, 293 20, 309 14, 312 4, 367 21. v. res.

familiares v. vernuli.

famis 137 10.

famulans, famulantes (Deo, eccl.) 96 5, 146 14, 148 19, 168 18, 169 22, 171 13, 173 9 15, 188 25, 192 30, 195 5 passim, 207 12, 215 4, 240 21, 287 27, 288 15 19, 298 7, 303 29, 305 12, 306 19, 315 29, 321 3, 343 10.

famulari 321 20.

famulatum (Deo) exhibere 208 11.

famulus 67 <sup>17</sup>, 138 <sup>19</sup>, 322 <sup>4</sup>. et famula 36 <sup>14</sup>, 38 <sup>15</sup>.

fatigare 40 16.

feminae sanctimoniales 297 3, 298 19. feria 376 2.

feudatarii 349 23.

feudum (in) nobile et gentile concedere 3484.

fideiussores tollere (nella formula di immunità) 13 4, 59 3 6, 80 12, 92 19, 196 6, 299 3, 306 11, 315 22, 324 21.

fideles (all'infuori della promulgatio) 30°, 171° 26, 176° 4° 16, 179°, 218° 15, 227° 3, 275° 2, 298° 27, 302° 3° 12, 303° 6, 306° 6, 308° 1, 324° 14° 28. v. oblatio, presentia.

fidelitas 18 3, 19 6, 30 3, 131 <sup>10</sup>, 183 7, 195 9, 229 <sup>13</sup>, 261 <sup>12</sup>, 287 <sup>15</sup>, 334 4. fides. omni fide **27** <sup>17</sup>. fides catholica 182 <sup>2</sup>, 240 <sup>6</sup>.

fieri admonuerunt 222 33.

figere 300 16 18.

filii. ecclesiae 218 22. filii utriusque sexus 145 9.

finire v. causa, presentia.

finis 27 <sup>20</sup> <sup>21</sup>, 33 <sup>17</sup> <sup>18</sup>, 34 <sup>19</sup>, 53 <sup>3</sup>, 57 <sup>15</sup> <sup>17</sup>, 58 <sup>30</sup> <sup>33</sup>, 71 <sup>19</sup>, 72 <sup>11</sup>, 77 <sup>14</sup> <sup>25</sup>, 93 <sup>17</sup> <sup>18</sup>, 118 <sup>1</sup> <sup>3</sup> <sup>14</sup> <sup>24</sup>, 120 <sup>32</sup>, 121 <sup>10</sup> <sup>27</sup>, 171 <sup>17</sup>, 213 <sup>7</sup>, 218 <sup>8</sup>, 234 <sup>12</sup>, 240 <sup>14</sup>, 256 <sup>8</sup>, 261 <sup>17</sup>, 264 <sup>16</sup>, 302 <sup>14</sup>, 303 <sup>4</sup>, 323 <sup>9</sup>, 331 <sup>12</sup>. fines regni 314 <sup>9</sup>, 315 <sup>10</sup>. fiotekarii 186 <sup>19</sup>.

firma et inconvulsa (stabilis) permaneat (cartula) v. cartula.

firmare, firmari 59 19 23, 92 25, 97 15. firmatum (preceptum) 120 19.

firmitas 12 <sup>24</sup>, 44 <sup>117</sup>, 221 <sup>21</sup>, 237 <sup>9</sup>, 300 <sup>29</sup>. firmitates 49 <sup>9</sup> <sup>12</sup>. legales 46 <sup>31</sup>, 187 <sup>26</sup>, 244 <sup>3</sup> <sup>11</sup>, 245 <sup>23</sup>, 269 <sup>24 <sup>27</sup></sup>. 
v. gratia, preceptum.

fiscus 59 <sup>13 17</sup>, 92 <sup>22</sup>, 315 <sup>31</sup>, 352 <sup>28</sup>. fistucum notatum (per) (traditio) 53 <sup>21</sup>, 234 <sup>30</sup>.

flagellare 138 19, 188 21.

flumina 9 <sup>11</sup>, 28 <sup>1</sup>, 293 <sup>24</sup>. *v.* alveus, decursio.

foedus v. nuptiale. foresta 344, 329 17.

foris 165 <sup>23</sup>, 278 <sup>3</sup>, 279 <sup>18</sup>, 281 <sup>11</sup>, 299 <sup>19</sup>.

expuli 53 <sup>24</sup>, 234 <sup>33</sup>. querere 114 <sup>24</sup>, 163 <sup>14</sup>. foras mittere 174 <sup>7</sup>. v. intus. forma confirmationis seu concessionis 156 <sup>9</sup>.

fossatum 372 3, fossata 151 23, 187 4, 266 12 20, 269 21.

franchisia 2799.

fratres 97 3, 103 <sup>22</sup> <sup>27</sup>, 104 <sup>2</sup> <sup>23</sup>, 106 <sup>22</sup> <sup>28</sup>, 148 <sup>18</sup>, 149 <sup>8</sup>. *v*. stipendium, usus. freda 80 <sup>11</sup>, 196 <sup>5</sup>. exigere 13 <sup>2</sup>, 36 <sup>21</sup>, 39 <sup>1</sup>, 59 <sup>1</sup> <sup>4</sup>, 68 <sup>2</sup>, 92 <sup>17</sup>, 299 <sup>2</sup>, 306 <sup>10</sup>, 315 <sup>21</sup>. frea concedere 138 <sup>12</sup>.

fructus terrae 104 <sup>14</sup>, 345 <sup>14</sup>. fruges 53 <sup>17</sup>, 97 <sup>25</sup>, 104 <sup>7</sup>, 345 <sup>9</sup>. frui 89 <sup>20</sup>, 118 <sup>19</sup>, 242 <sup>8</sup>. perfrui 93 <sup>8</sup>, 218 <sup>31</sup>.

fugiens (aliquis) v. comprehendere. fugitivus v. licentia, servus.

functio, funccio. functionem persolvere 218 <sup>10</sup>. exigere 342 <sup>15</sup>. functionem publicam exigere, exigi 16 <sup>28</sup>, 44 <sup>2</sup> <sup>14</sup>, 68 <sup>2</sup> (partis publice), 188 <sup>22</sup>, 199 <sup>28</sup>, 202 <sup>14</sup>, 206 <sup>6</sup>, 218 <sup>28</sup>, 278 <sup>3</sup>, 279 <sup>17</sup>, 335 <sup>14</sup>. facere 160 <sup>32</sup>. largiri 187 <sup>6</sup>. confirmare 372 <sup>2</sup>. absque ulla publica functione 28 <sup>6</sup>. remota omni publica functione 135 <sup>13</sup>. cum omni publica functione 269 <sup>18</sup>, 318 <sup>15</sup>. functiones publicas super imponere 13 <sup>6</sup>. de omnibus publicis functionibus quietus atque securus permanere 93 <sup>2</sup>. ab omni rei publicae functione sint absoluti 188 <sup>4</sup>.

fundatio coenobii 57  $^{20}$  23. fundator monasterii 91  $^{22}$ . fuste (per) v. investire.

gaio, gagio, gagium, gaium 23 <sup>18</sup>, 24 <sup>11</sup>, 92 <sup>27</sup>, 118 <sup>2</sup>, 187 <sup>14 21</sup>, 300 <sup>22</sup>. gastaldio, gastaldius (nella formula di immunità) 12 <sup>19</sup>, 36 <sup>20</sup>, 38 <sup>20</sup>, 67 <sup>22</sup>, 87 <sup>2</sup>, 174 <sup>4</sup>, 208 <sup>13</sup>. genio scripturarum 34 <sup>7</sup>. gens v. homo. gerere v. tutela. glandifera v. silva. glarca (nella formula di pertinenza) 309 <sup>13</sup>. grammaticus 103 <sup>10</sup>.

gratia firmitatis 110 10. gravamen 28 2. grex (ecclesiae) 135 11, 284 11 passim, 305 5. gubernare 28 15.

habere. ad habendum 21 <sup>28</sup>, 64 <sup>26</sup>. v. relinquere. habere et detinere 122 <sup>15</sup>.

habitantes 192 <sup>24</sup>. habitantes quam inhabitantes 33 <sup>20</sup>.

habitare 645.

habitator 414, 116 18, 327 1.

heredes, eredes 27 <sup>10</sup>, 28 <sup>4</sup> <sup>13</sup>, 31 <sup>15</sup> <sup>28</sup>, 32 <sup>2</sup>, 34 <sup>24</sup>, 42 <sup>17</sup>, 46 <sup>15</sup>, 53 <sup>15</sup> <sup>20</sup> <sup>27</sup>, 108 <sup>11</sup> <sup>16</sup>, 11 <sup>2</sup> <sup>16</sup> <sup>25</sup>, 130 <sup>2</sup>, 132 <sup>17</sup>, 141 <sup>17</sup>, 144 <sup>10</sup>, 160 <sup>27</sup> <sup>30</sup>, 179 <sup>17</sup> <sup>24</sup> <sup>29</sup>, 181 <sup>9</sup> <sup>15</sup>, 210 <sup>7</sup> <sup>13</sup>, 211 <sup>22</sup>, 213 <sup>22</sup>, 222 <sup>10</sup>, 235 <sup>35</sup>, 273 <sup>23</sup>, 327 <sup>22</sup>.

hereditas 95 6, 127 12, 334 4, 374 9. paterna quamque materna 268 30. paterna 282 9.

homo 149 15, 266 5. cuiuscumque gentis 28 20. cuiuscumque ordinis 188 17. homines 27 26, 33 8, 57 23 27 30 33, 92 2, 113 7, 114 15, 116 5, 117 2. civitatis 2794. monasterii, ecclesiae 5 16 20, 16 22, 49 3, 58 27 30, 80 12, 92 16 19, 93 32, 298 20, 299 4, 306 12, 307 7 9 11, 315 23. canonicorum 196 6. Deum timentes 12 12, 72 12, 75 4, 77 27. boni 4 13, 5 6, 92 14, 110 22, 186 15, 218 22, 244 12, 306 28. bonae fidei 13 24, 72 33, 75 24, 78 15. boni liberi 195 24. homo liber 100 5, 110 18, 148 17. homines liberi 134, 34 15, 42 10, 44 2 18, 58 28 31, 67 17 24, 92 11 16, 124 9 15, 125 1 19, 177 7 18, 188 2 18, 266 3, 303 24 34, 307 3, 315 23, 316 2 (elegere). cartulati 5 15, 17 3, 67 29, 188 18, 314 6, 315 23, 316 2. libellarii 5 15, 17 2, 42 8, 58 14 17, 60 19 21, 67 29, 124 15, 125 1 9 11, 188 18 324 25. offerti 314 6, 315 24, 316 2 (elegere). ingenui 13 4, 59 58, 80 13, 92 19, 196 7, 299 5, 306 12. servi 135, 42 11, 58 14 17 28 31, 59 58 (elegere), 80 13, 92 11 16 20, 125 1, 177 18, 1967, 2995, 303 35, 306 <sup>13</sup>, 315 <sup>23</sup>, 316 <sup>28</sup> (elegere). veraces 80 <sup>18</sup>, 195 <sup>24</sup>, 316 <sup>5</sup>. pravi 102 <sup>14</sup>, 137 <sup>12 24</sup>, 173 <sup>20</sup>, 343 <sup>12</sup>. religiosi 244 <sup>4</sup>. seculares 174 <sup>5</sup>. hominum contradictio, diminoratio, inquietudo, minoratio, molestatio, oppressio, verbositas. *v*. contradictio, diminoratio &c. *v*. inquisitio, circummanentes, circummorantes, commanentes, commendati, confugientes, excusati, manentes, resedentes, permanentes, servus, supplicantes.

honor 43.4 v. ius. hortus, ortus  $173.^{17}$ ,  $245.^{4}$ ,  $299.^{19}$ ,  $323.^{8}$ . hospitium  $124.^{26}$ . hospitum (in usus)  $323.^{12}$ . hostalicium  $266.^{5}$ . hostaticum  $16.^{21}$ . hostes v. defendere, incursio.

ibi fui 1159 passim, 119 32 passim, 122 34.

ignis. ligna ad usum ignis 92 <sup>28</sup>. cartarum instrumenta ab igne cremata vel perdita 80 <sup>26</sup>. tacta et damnata 80 <sup>28</sup>. v. incendium.

illecebrae 321 19.

imago (regis) 135 <sup>29</sup>, 193 <sup>17</sup>, 252 <sup>25</sup>. immago marmorea 204 <sup>14</sup> <sup>30</sup>.

immunitas. v. defensio, preceptum, tuitio.

immutatio 322 11.

impedimento (absque) 59 24 28.

imperatores 4 <sup>13</sup>, 5 <sup>2</sup>, 12 <sup>12</sup> <sup>24</sup>, 39 <sup>4</sup>, 72 <sup>12</sup>, 75 <sup>4</sup>, 77 <sup>26</sup>, 92 <sup>24</sup>, 93 <sup>6</sup>, 134 <sup>8</sup>, 171 <sup>25</sup>, 175 <sup>10</sup>, 176 <sup>12</sup>, 186 <sup>14</sup>, 244 <sup>15</sup>. 302 <sup>8</sup>, 303 <sup>1</sup>, 313 <sup>9</sup>, 321 <sup>13</sup>, 322 <sup>3</sup>. v. augusti.

imperium 23 <sup>24</sup>, 306 <sup>8</sup>, 307 <sup>23</sup>. merum et mistum 155 <sup>27</sup>.

incendium. propter incendium vel naufragium (incendio vel naufragio) firmitates, precepta, munimina cartarum, deperite, perdite, deperita, perdita 49 8, 195 20, 269 24. incendium urbis v. civitas, ignis.

incidere v. ligna, via.

incolumitas, incolonitas 13 18, 72 28, 75 19, 78 10, 125 22.

inconvulsa (manere, permanere) 46 33, 93 5. 'v. stabilia. incultus, incoltus v. cultus, terra. incursio 321 19. Paganorum 64 6. o-

stium 269 22.

indigentia. famis ac nuditatis 137 10. indigentiam explere 137 25.

indumenta clericorum 240 21.

industria sana 3245.

inferiores v. superiores. infestacio inimicorum 364.

infrangere (cartulam) 235 8.

infringere (preceptum) 6 2, 19 26, 29 11, 36 28, 68 9, 80 30, 141 15, 144 8, 156 9, 172 2, 177 22, 179 26, 184 4, 193 8, 196 14, 199 32, 202 18, 206 9, 211 20, 213 20, 215 18, 225 18, 227 22, 229 32, 240 23, 254 18, 256 16, 261 24, 288 17, 296 2, 304 3, 310 18, 312 12, 319 3, 325 2, 327 19, 330 3, 336 4, 338 21, 342 18, 368 7. vel violare, violari

ingenium. per qualicumque ingenium adquirere 34 <sup>18</sup>. quovis ingenio alienare 53 <sup>16</sup>. quolibet ingenio abstrahere 149 <sup>6</sup>. quocumque ingenio conferre 80 <sup>5</sup>. pro aliquo ingenio infringere vel violare 3 27 <sup>19</sup>, 330 <sup>3</sup>.

ingenuus v. homo.

106 24, 161 6.

ingredi 42 <sup>10</sup>, 59 <sup>8</sup> <sup>11</sup>, 92 <sup>21</sup>, 196 <sup>8</sup>, 299 <sup>7</sup>, 306 <sup>15</sup>, 315 <sup>26</sup>, 324 <sup>22</sup>, 327 <sup>14</sup>.

ingressus 2103, 2547, 2582.

inhabitantes v. habitantes. inimicus 364. Dei 1494.

iniuriam inferre 110 <sup>27</sup>. facere 327 <sup>15</sup>. iniustum (quod) videatur 68 <sup>3</sup>.

inlicita requirenda 324<sup>21</sup>. v. conscriptio.

inopia 36 1 2.

inphiteosin (per) habere 1109. inpulsione (absque alicuius) 6420.

inquietare 42 <sup>11</sup>, 58 <sup>29</sup> <sup>32</sup>, 92 <sup>17</sup>, 93 <sup>1</sup>, 125 <sup>3</sup>, 135 <sup>21</sup>, 156 <sup>7</sup>, 169 <sup>14</sup>, 174 <sup>6</sup>, 179 <sup>23</sup>, 210 <sup>6</sup>, 246 <sup>14</sup>, 288 <sup>16</sup>, 295 <sup>25</sup>, 319 <sup>1</sup>, 335 <sup>13</sup>, 368 <sup>5</sup>.

inquietudo. inquietudine (totius potestatis, omnium hominum) remota 13 9, 68 7, 112 20. 138 22, 173 19, 208 18, 246 24, 265 31, 285 25, 298 14, 299 <sup>11</sup>. absque inquietudine 93 4, 300 <sup>15</sup>, 322 <sup>10</sup>. publica inquietudine remota 118 <sup>21</sup>. inquietudinem ingerere 28 <sup>10</sup>, 80 7.

inquirentes 342 39. inquirere 306 29.

per bone fidei homines inquisitio. iureiurando inquisitio fiat 13 24, 75 25. per inquisitionem circumquaque (circa) manentium bonorum (liberorum) hominum 58 19 22, 92 13, 177 6, 303 23. per inquisitionem reprobari 114 15. per inquisitionem circamanentium diffiniatur (querela) 324 30. per circummanentes homines inquisitio fiat 1889. per veraces et bonos liberos homines inquisitio facta 195 25. per circummorantium inquisitionem defendere 2467. per inquisitionem trium bonorum hominum corfirmetur 218 21. per tres aut duos circamanentes atque consistentes veraces homines inquisicio fiat 3166. inquisiciones per veraces homines circummanentes fieri 80 18. inquisitio per idoneos homines, quorum probabile sit testimonium, fiat 3 5 2 23.

inrumpere (preceptum) 19 <sup>27</sup>, 229 <sup>33</sup>, 316 <sup>14</sup>.

inscribi (nostrae auctoritatis apices) 726, 751, 7721.

inscriptio. regalis 266 16. v. preceptum.

insitum (melum) 93 19.

instauratrix ecclesiarum Dei 343 3. instituta 29 10.

institutio (regalis, imperialis = preceptum) 16 11, 36 28, 39 8, 87 10, 292 17, 316 12. v. pagina.

institutor fundationis 57 <sup>21</sup> <sup>24</sup>, 91 <sup>26</sup>. instructiones v. murus.

instrumenta 13722. v. carta.

insula. infra Padum 244 3°. iuxta flumen Sercli 96 27. insulae (Padi) 61 28 29, 93 14. (Ticini) 218 7. (Siccidae et Sarvii) 240 15. insulis (tra le pertinenze) 186 24.

insurgere (nella minatio) 178, 221,

47 8, 49 <sup>13</sup>, 87 <sup>10</sup>, 112 <sup>22</sup>, 158 <sup>13</sup>, 208 <sup>20</sup>, 325 <sup>2</sup>.

intentio 177 5, 187 16, 195 23, 218 21, 275 10, 303 22.

intercessiones 4 19.

intercessor 2101.

intercludi 266 18.

interdicere 12 <sup>19</sup>, 60 <sup>24 26</sup>, 72 <sup>19</sup>, 75 <sup>10</sup>, 78 <sup>1</sup>, 135 <sup>18</sup>, 252 <sup>19</sup>.

interdictu (absque alicuius) 252 14.

interfui 114 32 passim, 119 31 passim, 122 26 passim, 164 6 passim, 166 21 passim, 223 6 passim, 237 29 passim.

interitus sempiternus 97 11.

interrogati sunt 1196, 12020, 12122. interveniente 717, 892, 2881.

interventio 77 1.

interventum (per) 72 <sup>1</sup>. interventu 183 <sup>5</sup>, 254 <sup>1</sup>, 263 <sup>8</sup>, 346 <sup>12</sup>. ac (et) petitione 117 <sup>24</sup>, 179 <sup>4</sup>, 1867, 211 <sup>5</sup>, 212 <sup>5</sup>, 217 <sup>6</sup>, 227 <sup>5</sup>, 255 <sup>4</sup>, 259 <sup>6</sup>, 267 <sup>4</sup>, 275 <sup>5</sup>, 277 <sup>6</sup>, 279 <sup>6</sup>, 281 <sup>6</sup>, 295 <sup>7</sup>, 309 <sup>7</sup>, 311 <sup>5</sup>, 318 <sup>6</sup>, 321 <sup>7</sup>, 326 <sup>6</sup>, 329 <sup>6</sup>, 331 <sup>6</sup>, 333 <sup>6</sup>, 335 <sup>6</sup>, 338 <sup>7</sup>.

intromittere 168 30.

intus et foris 1662.

invadere 110 <sup>18</sup>, 156 <sup>8</sup>, 173 <sup>21</sup>, 177 <sup>18</sup>, 218 <sup>26</sup>, 225 <sup>18</sup>, 303 <sup>34</sup>.

invasionem inferre 24 <sup>30</sup>, 62 <sup>19</sup>, 94 <sup>8</sup>. facere 125 <sup>4</sup>, 169 <sup>15</sup>, 183 <sup>21</sup>, 199 <sup>30</sup>, 202 <sup>15</sup>, 206 <sup>7</sup>. invasiones 374 <sup>5</sup>.

invasor 11031, 168 32.

invenire 307 15.

investigari 3167.

investire 5 4, 42 7, 114 <sup>12</sup>, 163 <sup>8</sup> passim, 165 <sup>30</sup>, 186 <sup>20</sup>, 188 <sup>11</sup>, 218 <sup>13</sup> <sup>23</sup>, 246 <sup>5</sup>, 269 <sup>27</sup>, 338 <sup>14</sup>. per fuste 163 <sup>15</sup>, 166 <sup>3</sup>. v. custodia, querela.

investitura 338 <sup>21</sup>. legalis 13 <sup>20</sup>, 196 <sup>1</sup>. inviolata manere 295 <sup>27</sup>.

invitare 242, 299 15.

iudex publicus (nella formula di immunità) 12 <sup>19</sup>, 80 <sup>1</sup>, 110 <sup>16</sup>, 195 <sup>30</sup>, 298 <sup>23</sup>, 306 <sup>5</sup>, 315 <sup>16</sup>, 324 <sup>14</sup>. iudices 119 <sup>22</sup>, 120 <sup>22</sup>, 324 <sup>30</sup>. v. admonitio, decretum.

iudicare, iudicari 39 5, 119 22, 122 8, 221 31, 237 16. iudicandi pro anima

(potestas)  $108^{12}$ ,  $112^{19}$ ,  $129^{25}$ ,  $132^{13}$ ,  $141^{12}$ ,  $144^{6}$ ,  $160^{28}$ ,  $179^{18}$ ,  $181^{11}$ ,  $227^{19}$ ,  $231^{25}$ ,  $260^{2}$ ,  $268^{21}$ ,  $269^{29}$ ,  $281^{16}$ ,  $283^{9}$ ,  $312^{10}$ ,  $330^{1}$ ,  $332^{2}$ ,  $333^{20}$ ,  $336^{1}$ ,  $347^{1}$ .

iudicaria, iudiciaria 217, 138 12. iudicatum 293 1.

iudiciaria potestas v. potestas.

iudicium. iudicio legali (sine, absque) 34 <sup>21</sup>, 42 <sup>68</sup>, 149 <sup>16</sup>, 166 <sup>10</sup>, 169 <sup>16</sup>, 177 <sup>19</sup>, 211 <sup>18</sup>, 213 <sup>19</sup>, 218 <sup>27</sup>, 304 <sup>1</sup>. legali iustoque (sine) 40 <sup>15</sup>, iusto (sine) 49 <sup>3 13</sup>, in iudicio (iudicium) residere 113 <sup>6</sup>, 117 <sup>1</sup>, 162 <sup>3</sup>, 165 <sup>5</sup>, 220 <sup>1</sup>, 232 <sup>3</sup>, 360 <sup>1</sup>. in iudicio 187 <sup>20</sup>, 222 <sup>6</sup> <sup>22</sup>. per iudicia 298 <sup>27</sup>. iuditium extremum 146 <sup>27</sup>.

iugales 282 <sup>2</sup>. iugales, iugiales *v.* perticae. iuges 233 <sup>29</sup> <sup>30</sup>, 256 <sup>1</sup>7, 261 <sup>11</sup>, 263 <sup>15</sup> <sup>20</sup> <sup>21</sup>, 287 <sup>8</sup>.

<sup>20</sup> 21, 287 8. iuramentum v. causa. iurare 269 26. iuratores. eligere, electi 28 <sup>20</sup> <sup>22</sup>. iureiurando 13 <sup>24</sup>, 72 <sup>33</sup>, 75 <sup>24</sup>, 78 <sup>15</sup>,

173 21. iurisdictio, iurisdicio 52 25, 53 8 18. ius. (ecclesiae monasterii, episcopii) 72 17, 77 31, 110 10, 127 24, 155 28, 162 20 23, 183 21, 306 9, 315 20 31. hereditarium 34 1, 41 8, 168 1, 231 24, 263 17. parentum 92 1. fisci 306 16. publicum 12 4 10 21, 71 17, 74 14, 77 12 22, 346 10. regale, regium 57 21 24, 275 3. regni (nostri) 188, 696, 8622, 103 14, 108 9, 117 31, 129 13, 145 7, 1573, 1719, 179910, 1809, 1817, 231 10, 254 2, 281 12, 285 11, 287 7 12, 310 2, 329 12, 331 17. nostrum 112 9, 131 12, 137 4, 140 21, 143 22, 145 3, 146 1, 155 27, 215 16, 225 7, 254 10. proprietatis nostrae 967, 2067. v. terra. de (a) nostro iure et (ac) dominio (potestate) in ...ius et dominium (potestatem) transfundimus et (ac) delegamus 19 14, 21 26 (transfundimus atque largimur), 31 29 (dimittimus), 44 23 (dimittimus), 50 10, 69 17, 108 9, 112 15, 132 3, 141 4,

143 32, 146 5, 148 20, 160 17, 168 12, 171 19, 179 15, 1817 (de iure regni nostri in dominio et iure), 2102 (de nostro publico iure), 215 11, 225 14, 229 20, 23 I 16 (de iure regni et nostro), 2426, 2568, 2585, 259 15, 268 12 (de nostro regali iure), 273 17, 275 21 (de nostro regio iure), 281 13, 283 5, 318 17, 329 13, 331 18 (a nostro regnique nostri iure), 333 16, 346 15. nostrum ius in eius dominium transfundimus atque tribuimus 254 11. ius et dominium 106 20, 1877. ius et potestas 72 16, 75 8, 149 7, 168 33, 169 1, 218 8, 316 20. ius et dominatio 155 28. ius proprietarium (coi verbi concedere, donare, largire, possidere, tenere, vindicare, &c.) 5 10, 95, 19413, 21 13 25, 24 19, 64 12 19, 86 15, 89 8, 97 25, 103 27, 1067, 112 18, 118 17, 119 10, 141 10, 144 5, 160 10, 2108, 229 11 19, 2352, 265 28, 273 22, 293 18, 335 16, 345 5. iure tranquillo possidere 58 3 6, 92 8. firmissimo 61 10 12, 93 8. quieto 100 27, 106 22, 171 22, 303 26. quietissimo 299 18. perpetuo 1494, 2028, 273 17. inconcusso 299 13. contra ius 324 26. suo iure obtinere 93 20. iura viva et mortua 351 14, 353 1. cum omni iuris honore et utilitate 155 21. ius et honor 156 16.

iussio. ex iussione 114 <sup>27</sup>, 122 <sup>20</sup>, 163 <sup>33</sup>, 166 <sup>15</sup>, 222 <sup>34</sup>, 237 <sup>24</sup>. regia 97 <sup>7</sup>, 121 <sup>22</sup>, 135 <sup>28</sup>, 219 <sup>4</sup>. imperialis 307 <sup>24</sup>. iussu regio, regis, regum 17 <sup>14</sup>, 40 <sup>26</sup>, 73 <sup>8</sup>, 76 <sup>1</sup>, 90 <sup>4</sup>.

iusticia. iustitiam facere 116 5, 162 18, 163 3, 165 passim. facere ac deliberare 113 7, 117 3, 162 5, 220 2, 232 4. requirere 28 24. consequi 316 7. quicquid de sua iusticia visum fuerit pertinere 306 3°.

kamera v. camera. kasa v. casa.

laborare 1004, 124 <sup>22</sup>, 148 <sup>16</sup>, 242 <sup>2</sup>. v. petia de terra.

laboratores 104 <sup>14</sup>, 345 <sup>14</sup>. laboratoria v. petia de terra. laceratio (sacerdotum) 97 <sup>4</sup>. lacus 138 <sup>5</sup>.

laicus 188 18.

largiri (di uso frequente). atque confirmari 207 14.

largitas (regia) 21 <sup>30</sup>, 46 <sup>7</sup>. *v*. concessio. largitio (regia, regis) 61 <sup>32</sup> <sup>33</sup>, 89 <sup>24</sup>, 322 <sup>12</sup>. *v*. donum, preceptum.

latus 96 24 26, 264 15.

laubia. sale 2194. in capite laubie longanea solarii 1653.

laudante v. confirmare.

laudes divinae 110 29.

launechild 235 17 24.

ledere 13 14, 72 23, 75 15, 78 5.

legatus 2987.

legere 11621 passim.

lesio 195 23.

lex. sicut lex habet 177 7, 303 <sup>24</sup>. legem facere 275 <sup>13</sup>. legibus pertinere 5 5. legibus adquirere 8 <sup>26</sup>, 293 <sup>10</sup>. nec legibus posse 121 <sup>15</sup>, 122 <sup>2</sup>, 221 <sup>18</sup>, 236 <sup>25</sup>, 237 <sup>4</sup>. contra legem 68 <sup>4</sup>, 165 <sup>22</sup>. cum lege 119 <sup>20</sup>, 121 <sup>19</sup>, 122 <sup>4</sup> <sup>5</sup>, 221 <sup>21</sup> <sup>29</sup>, 236 <sup>27</sup>, 237 <sup>7</sup> <sup>9</sup>. cum propria lege esse 236 <sup>26</sup>. legibus esse 221 <sup>29</sup>. leges sacrae 110 <sup>32</sup>. libellaria, livellaria 34 <sup>7</sup>, 327 <sup>2</sup>.

libellarius v. homo.

libellum 104 <sup>11</sup>, 110 <sup>9</sup>, 125 <sup>12</sup>, 307 <sup>1</sup>, 374 <sup>6</sup>. facere 104 <sup>13</sup>, 193 <sup>3</sup>, 345 <sup>13</sup>. per libellum alienare 146 <sup>17</sup>. υ. conscriptio.

liber v. homo.

liber. de libro viventium deleatur 345 <sup>24</sup>.

liberalitas 183 <sup>15</sup>. confirmationis atque mundburdi 196 <sup>13</sup>. *v.* tuitio.

libertatem habere sua propria peragendi 285. perpetuam concedere 2799.

libitum (secundum) 252 15.

librae (nella formula di minatio sempre col verbo componere; eccezioni: persolvere 81<sup>1</sup>, 89<sup>25</sup>, 316<sup>15</sup>. absolvere 254<sup>19</sup>. solvere 36<sup>29</sup>. restituere 111<sup>1</sup>). auri (optimi) .MM. 141<sup>15</sup>. .M. 64 29, 144 9, 193 12 (auri obrizi), 218 33, 240 24, 269 33 (probati auri), 278 13, 280 1, 316 17, 325 4 (auri obrizi), 327 20, 334 9. .D. 199 32, 202 18, 206 10, 310 19. .CCCC. 156 10, 368 8. .CCC. 13 26 (purissimi), 25 3, 73 2, 75 26, 78 17. .CC. 19 28, 135 25, 161 7, 196 15, 225 19, 230 1, 246 26, 283 12. .CL. 9 21, 111 1, 294 1. .c. 63 (obrizi), 179, 223, 29 12 (obrizi), 31 32, 36 <sup>29</sup>, 47 <sup>9</sup>, 49 <sup>14</sup>, 68 <sup>10</sup>, 89 <sup>26</sup>, 94 <sup>9</sup>, 97 29, 104 26, 106 26, 108 15, 112 23, 128 1, 132 15, 138 24, 146 25, 152 11, 158 14, 169 20, 172 3, 174 12, 177 22, 179 27, 188 30, 215 19, 231 28, 242 14, 254 19, 256 17, 258 12, 260 5, 261 25, 266 23, 273 27, 285 27 (purissimi), 296 3, 301 3, 304 4, 312 13, 319 4, 3305, 3365, 33822, 34219, 34520. .L. 44 28, 51 1, 53 32, 100 28, 125 26, 129 28, 149 17, 156 10, 181 14, 211 21, 213 21, 227 23, 252 21, 281 19, 288 18, 332 5, 347 20 (purissimi). .xxx. 39 9, 62 21, 70 1, 81 1, 87 11, 208 22, 210 11 (puri). .xx. 42 16. argenti .DC. 222 27. .XXX. 307 26. denariorum .XXV. 293.

licentia. sine licentia 47 6. per data licentia 54 18, 113 5. per licentiam 117 2. licentia alienandi 53 16. piscandi 94 1. comprehendendi fugitivum servum 125 6. edificandi turres et castella 269 20. advocatorem eligendi 269 22. eligendi ac ordinandi abbatissam 301 8. eligendi abbatem 307 16. licentiam et potestatem habere ad tenendum et possidendum 67 3. concedere atque perdonare alicui licentiam ac potestatem, quatenus... 318 10.

ligatura navium 295 15, 310 8.

ligna. ad usum ignis 92 <sup>27</sup>. ex silva ligna sumere 146 <sup>8</sup>. ligna in silva incidere 300 <sup>21</sup>.

litem intulere 53 31, 235 10.

lisda (tra le pertinenze) 46 23.

litteras regales scribere 34 12. litus, littus. maris 33 19. oceani maris 86 13 18. locellum 71 <sup>18</sup>, 72 <sup>10</sup>, 77 <sup>13 25</sup>, 117 <sup>30</sup>, 118 <sup>13</sup>.

locopositus (nella formula di immunità) 40 13, 42 4, 124 29.

locus, locum, loca 13 <sup>II</sup>, 27 <sup>23</sup>, 28 <sup>I</sup>, 33 <sup>I7</sup>, 53 <sup>5</sup>, 57 <sup>I3 I6 I9</sup>, 72 <sup>21</sup>, 184 <sup>6</sup>, 306 <sup>6</sup>, 315 <sup>I8</sup>. locis peculiaribus (in) 28 <sup>7</sup>. alpinis (in) ac scopulosis vastorum montium locis 71 <sup>I9</sup>, 77 <sup>I3</sup>, 117 <sup>31</sup>, 118 <sup>I3</sup>. locis (in) in regno Italico 127 <sup>21</sup>. loca ad causas audiendas 58 <sup>33</sup>, 59 <sup>3</sup>, 92 <sup>17</sup>.

longanea v. laubia. luminaris 315 33. v. usus. lupi 378 3.

machinatione cuiusquam insultantis (absque) 28 <sup>14</sup>.

magisterio (sub) 1045, 3458.

magnificentia regalis 95 2, 102 2, 125 25, 129 2, 343 2.

maiestas, magestas 647, 919, 1314, 263 11.

maledictio (Dei, aeterna) 97 10, 310 21, 345 25.

mallatura 3076, 32422.

mancipari 36 1, 146 12.

mancipium 5 14, 187 29, 314 6, 316 1. mancipia adquirere 3 24 24.

mancusi, mancosi (nella minatio con componere) auri (optimi), aurei. .MM. 34 <sup>10 21</sup>, 163 <sup>22 28</sup>, 353 <sup>6</sup> (obrizi) (bis mille). .MD. 40 <sup>21</sup>. .M. 118 <sup>27</sup>, 166 <sup>9</sup>. .L. 275 <sup>26</sup>.

mane 254 12, 256 2.

manentes (homines) 96 <sup>11</sup> passim, 138 <sup>13</sup>, 245 <sup>13</sup>. v. circummanentes, permanentes.

manifestacio 1227 <sup>10</sup>, 221 <sup>29</sup> <sup>32</sup>, 237 <sup>14</sup> <sup>18</sup>. mansio 259 <sup>12</sup>. mansiones ecclesiae 13 <sup>5</sup>, 67 <sup>27</sup>, 244 <sup>20</sup> <sup>25</sup>, 266 <sup>3</sup>. facere 59 <sup>2</sup> <sup>5</sup>, 306 <sup>11</sup>, 315 <sup>22</sup>. in mansiones monasterii introire 299 <sup>2</sup>.

mansionaticum. exquirere 13 <sup>3</sup>. exigere 49 <sup>4</sup>. tollere 80 <sup>11</sup>, 188 <sup>17</sup>, 196 <sup>6</sup>, 327 <sup>15</sup>. facere 92 <sup>18</sup>. accipere 218 <sup>28</sup>. peragere 266 <sup>5</sup>.

mansuetudo v. preceptum.

mansus 23 15 passim, 1317, 132 10,

140 <sup>24</sup> passim, 143 <sup>24</sup> passim, 168 3, 179 <sup>12</sup>, 225 9, 242 <sup>1</sup>, 244 <sup>30</sup>, 287 <sup>12</sup> passim, 363 <sup>11</sup> passim. mansi vestiti et absentes 186 <sup>22</sup>,

manus. manu propria roborantes 67, 9 24, 13 29, 19 30, 22 5, 25 6, 32 3, 44 31, 47 12, 49 18, 51 3, 65 2, 68 12, 70 4, 73 5, 75 30, 78 21, 230 3, 252 24, 254 22, 256 19, 258 15, 260 8, 262 1, 276 1, 278 18, 280 4, 281 22, 283 15, 288 20, 345 22. confirmantes 208 25, 2703. subfirmantes 210 14. corroborantes 125 30. manu propria adnotatum (preceptum) 285 30. manu propria firmatum (preceptum) 120 18. firmavimus 36 32, 39 12, 62 26, 81 3, 90 2, 274 1, 308 3, 316 22. confirmavimus 118 31. firmavit 236 13 20. roboratum (preceptum) 17 11. roborata (pagina) 368 15. roboravimus 29 14, 266 25. corroboravimus 325 7. corroborari 97 16. manibus propriis roborantes 87 14, 94 11, 97 31, 100 31, 104 28, 106 29, 108 18, 112 26, 128 4, 130 3, 132 18, 138 26, 141 18, 144 11, 146 28, 149 19, 152 14, 156 16, 1619, 16925, 1725, 17415, 17725, 179 30, 181 17, 184 8, 189 2, 193 17, 196 18, 200 3, 202 21, 206 13, 211 23, 213 23, 215 22, 219 1, 225 23, 227 25, 232 2, 240 27, 242 16, 246 29, 294 4, 296 5, 304 6, 310 24, 312 15, 319 6, 327 <sup>23</sup>, 330 <sup>7</sup>, 332 <sup>8</sup>, 334 <sup>11</sup>, 336 <sup>8</sup>, 338 24. confirmantes 159 18. roboratum (preceptum) 347 21. firmatum (preceptum) 13529. firmavimus 1114. confirmavimus 301 12. ad manus detinere (preceptum) 311 10. manibus tenere (fuste) 163 15, 166 4. pre manibus sumere (valitudinem) 364.

marchio (nella formula di immunità)
5 18, 36 19, 38 19, 40 12, 42 3, 49 1,
67 21, 87 1, 124 28, 125 13, 138 17,
149 14, 156 4, 158 10, 169 12, 174 4,
177 16, 179 21, 183 19, 188 14, 195 29,
199 26, 202 12, 206 3, 210 4, 211 16,
213 16, 218 25, 295 22, 303 33, 310 13,
318 19, 327 13, 347 13, 368 3. marchiones 35 10.

mare v. littus.

massarii 149 13, 199 17, 202 4, 205 27, 324 I5 25.

massariciae, massaricia 36 10, 52 21, 536, 9610, 1083, 11031, 13720, 151 14, 152 1, 160 20, 173 18, 192 22, 218 17, 227 12, 282 11, 324 3, 333 12, 363 11.

mater ecclesia v. ecclesia.

materiamen ad reparationem monasterii 92 27.

materna v. hereditas.

meatus publicus 266 18.

memoriale 53 17.

menia, moenia. urbis 244 18 (Ticini); 1959 (Placentiae); 287 15 (Cumanae civ.).

mensura 233 29 39, 256 1 4, 257 13, 261 11. iusta 2547, 2878. legitima 3726. mercationes (tra le pertinenze) 913, 293 25.

mercatum 16 25, 17 1, 102 24, 269 5 14, 287 9 22, 3 18 13 14, 3 19 1, 3 23 22, 3 35 10 passim, 338 16, 344 8, 356 1. facere 275 18. existere 318 13. construere et constituere 335 19 12.

merces v. augmentum.

meridie 254 13, 263 25 passim.

merita 4 19.

meruli 266 11, 269 21, 275 12.

metropolitanus. metropolitana ecclesia 2822. metropolitani episcopi 359.

miliarium 1873, 277 16, 2784. quattuor miliariis intrinsecus et extrinsecus sursum et deorsum 3724.

militantes 99 10, 100 20, 146 11, 158 16, 1719, 17324, 24417.

milites 61 12.

minister. publicus, partis publicae, rei publicae (nella formula di immunità) 16 13, 58 24 27, 92 15, 125 15, 218 26, 265 32. ministri publici 316 3. minister rei 396. ecclesiae 188 1 23. canonicae 208 15.

ministerialis, ministralis 492, 3001. publicus 1258.

ministerii potestas 472.

ministrantes 273 4.

minorare 5 23, 22 2, 208 21.

minoratio. absque, sine minoratione 5 11, 17 6, 19 25, 229 31. minorationem facere 138 20, 222 14.

misericordiam confirmare 337.

missa 102 25, 299 14, 3449.

missus. publicus 161 14. discurrens 802, 19531, 32414. percurrens 275 10. ecclesiae 1632, 2787. abbatissae 300 1. missum eligere 275 8.

mixtio argenti 252 16.

mobiles et immobiles (res) (tra le pertinenze) 5 14, 8 24, 17 2, 21 15 19, 24 20, 33 13, 34 14, 40 7 10 18, 41 6, 46 25 32, 48 10, 53 11, 56 31 33, 80 15 22, 89 18, 91 18, 104 19, 1107, 125 18, 141 9, 187 21, 211 14, 213 15, 264 24, 287 14, 293 8, 298 13, 333 11, 345 16.

modia 103 16.

modo legali 201 20.

modulo scriptionis 3274.

molendinum 23 17, 24 11, 114 10, 231 12 15 16, 204 25, 245 13, 323 8 344 14. v. parata. molendina constituere 31012. facere 363 9. molendinis (tra le pertinenze) 9 11, 19 17, 21 17, 24 23, 36 14, 46 4, 48 28, 50 14, 67 9, 108 5, 132 6, 1418, 1443, 1527, 16020, 16814, 173 11, 176 29, 186 24, 192 25, 199 19, 2025, 20432, 20528, 2088, 2187, 225 10, 227 14, 229 23, 231 19, 233 25, 268 14, 269 17, 283 2, 293 23, 303 18, 309 13, 312 4, 314 7, 327 8, 329 16, 333 13, 338 15, 347 10, 363 12.

molestare 67 25, 125 3, 1567, 1746, 177 19, 179 23, 188 20, 199 28, 202 14, 206 5, 210 6, 211 17, 213 18, 246 15, 295 25, 310 17, 319 2, 335 13, 347 16, 368 4.

molestatio. sine, absque molestatione 5 11, 104 9, 266 7. molestatione remota 5 27, 9 20, 64 28, 179 20, 275 24, 293 33, 338 19. molestationem sustinere 27 27. inferre 266 1. facere 327 16.

molestia. sine, absque molestia 1925, 104 15, 188 4, 229 31. molestiam inferre 16 17, 24 30, 34 20, 40 15, 42 6, 49 4, 62 10 11, 94 5, 110 27, 118 26. molestia iniusta fuerit iniecta 19 29, 230 2.

monachae. idoncae 31 <sup>13 26</sup>. v. usus. monacus. monachi 46 <sup>29</sup>, 49 <sup>2</sup>, 49 <sup>10 16</sup>, 50 <sup>11</sup>, 51 <sup>2</sup>, 57 <sup>22 25</sup>, 58 <sup>13 16</sup>, 100 <sup>29</sup>, 137 <sup>18</sup>, 148 <sup>18</sup>, 149 <sup>12</sup>, 313 <sup>8</sup>. monacus presbiter et sacrista 103 <sup>9</sup>. et prepositus 176 <sup>4</sup>. v. congregatio, stipendium, sumptus, usus.

monasteria 36 9, 92 32, 110 25, 186 13, 199 17, 205 26, 218 16, 269 3 14, 303 6, puellarum 198 7, 201 12, 204 4. virorum 198 14, 201 19, 204 10. v. reparatio.

moneta, monita 307 <sup>26</sup>, 377 <sup>1</sup>. nummorum 29 <sup>4</sup>. publica 252 <sup>11</sup>.

montes (nella formula di pertinenza)
9 11, 19 18, 24 24, 36 15, 48 29, 50 15,
66 10, 67 10, 97 19, 100 22, 106 14,
108 5, 127 28, 129 20, 132 6, 141 7,
144 2, 152 7, 168 15, 179 13, 186 25,
192 26, 199 20, 202 6, 204 33, 205 29,
225 11, 227 14, 229 24, 231 19, 269 16,
283 1, 293 24, 312 3, 315 10, 327 8,
329 16, 333 12, 347 10. v. locus.

mos. de more 38 13, 86 16. more ecclesiastico 86 26. iudiciario 13 2, 196 5. consuetudinario 13 12, 72 22, 75 14, 78 4. consueto 29 5. Paganorum 64 6.

moventes (res sese) 24 20.

mulctari 158 <sup>17</sup>, 225 <sup>21</sup>. multatus 368 <sup>12</sup>. multa 53 <sup>31</sup>, 235 <sup>10</sup>.

mundburdum, mundiburdum, munburdum, munburgum (= preceptum) 40 21, 42 15, 125 25. tuitionis mundburdum o mundburdi tuitio (= preceptum) 68 8, 177 21, 199 31, 202 17, 206 9, 211 19, 213 20, 304 2. bundburdum scribere 342 14. infringere 342 18. sub nostrae tuitionis (defensionis) mundburdum (mundburdo) recipere 4 17, 5 17 (et perpetuae defensionis). obtegere 38 11. defendere et custodire 38 18. permanere 395. perseverare 61 12 13, 939. recipere 40 8 11, 42 2, 67 20, 104 21, 124 10, 149 14, 169 11, 174 3, 177 13, 195 <sup>29</sup>, 199 <sup>25</sup>, 202 <sup>11</sup>, 206 <sup>2</sup>, 211 <sup>13</sup>, 213 <sup>14</sup>, 303 <sup>29</sup>, 345 <sup>17</sup> (nostri tutaminis). vivere 5 <sup>24</sup>. omnia habere atque possidere 110 <sup>26</sup>. in suo mundburdo et tuitione recipere 367 <sup>2</sup>‡, sub regio mundburdio permanere 353 <sup>2</sup>. mundiburdio regio alligata (bona) 354 <sup>12</sup>. v. defensio, liberalitas, preceptum.

mundburdire 33 13.

munificentia v. preceptum.

munimen. defensionis 217 4, 218 31. munimina 80 <sup>22 25</sup>. cartarum *v*. carta. munus servitii 3,46 9.

murmurare 23 10.

murmure (absque) 23 14.

murus 151 <sup>23</sup>, 187 <sup>4</sup>, 254 <sup>8</sup>, 266 <sup>11</sup>. in circuitu 372 <sup>3</sup>. ambitus murorum civitatis 71 <sup>17</sup>, 72 <sup>9</sup>, 77 <sup>12 23</sup>. murus civitatis 244 <sup>26</sup>, 257 <sup>15</sup>, 258 <sup>13</sup>, 269 <sup>10</sup>, 277 <sup>16</sup>, 279 <sup>12</sup>, 281 <sup>9</sup>. murorum instructiones 324 <sup>18</sup>.

nabulum 300 16.

naufragium v. incendium.

naves 59 <sup>21</sup> <sup>24</sup>, 92 <sup>29</sup>, 93 <sup>2</sup>, 300 <sup>14</sup>. navium redibitiones 240 <sup>16</sup>. v. ligatura.

navigium datio 92 33.

necessitas, necessitates 58 <sup>17</sup> <sup>20</sup>, 59 <sup>20</sup> <sup>24</sup>, 134 <sup>8</sup>, 135 <sup>2</sup>, 322 <sup>4</sup>, 345 <sup>4</sup>. summa rei publicae 324 <sup>9</sup>.

necessitudo. summa rei publice 3527. neglegentia pastorum 102 14, 343 12.

negociatores 27 26, 28 3 4.

negotium. facere 275 <sup>16</sup>. peragere 28 <sup>1</sup>. negociis (nella formula di pertinenza) 36 <sup>12</sup>.

nemus silvarum 3784.

nihilum (in) redigere 3346.

norma. sanctae regulae 301 5. veritatis 342 12.

notarios (ecclesiae) eligere 187 <sup>31</sup>. noticia 114 <sup>8</sup> <sup>25</sup>, 116 <sup>20</sup> <sup>21</sup>, 120 <sup>20</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>33</sup>, 163 <sup>30</sup>, 166 <sup>13</sup>, 222 <sup>32</sup>, 237 <sup>23</sup>. com-

memoracionis 119 <sup>28</sup>. nuditas *v*. indigentia.

nuditas v. indigentia. nuncius (episcopi) 359<sup>2</sup>. nuptiale foedus 140<sup>13</sup>, 143<sup>13</sup>. nuptiae 140 11, 143 12. nutu (sine) 246 16.

obedientia 27 17. obedire 28 29.

oblatio 183 17. fidelium 57 31, 58 2, 92 5, 264 25. bonorum hominum 5 6. v. preceptum.

oblicare 222 25.

obsecrans 1345.

obsequium 24 2, 299 24.

obtegere 38 11.

obtutus 1556, 2987.

occasio 16 23, 40 15. occasiones inlicitas requirere 59 8 11, 80 14, 92 21, 306 14, 315 25. super imponere 13 7. occidens 263 24 passim.

occupationes 3745.

offersiones, offertiones 186 17. bonorum hominum 5 6. legales 110 23. v. cartula.

offertor 52 8.

offertus v. homo.

officium 16 25. sacrum 1353. divinum 1358.

olivae (tra le pertinenze) 36 11.

olivetum (tra le pertinenze) 66 10, 97 19, 173 17, 269 15, 3642.

operae (tra le pertinenze) 181 4.

oppressione remota 97 27.

orare 5 27, 104 23, 345 18.

orationes 87 9, 137 19.

oratoria (tra le pertinenze) 363 11. ordinare, hordinare 31 11 24, 36 26, 67 3, 86 26, 96 6, 246 13, 301 9, 310 16, 3248.

ordinatrix 8 22, 293 6.

ordo, hordo cleri, clericorum, canonicorum, canonicae 80 24, 135 8, 169 8, 266 1 4. ordines sacri et ecclesiastici 1349, 13578. ordine proprietario 259 13. legali 80 5. ab ordine relegere (preceptum) 117 15, 119 6, 120 20. continente (in precepto) 120 16. predicto hordine 315 passim. ordine iusto 93 5. iniusto 67 26, 87 3. malo 97 1, 165 22. quieto 13 17, 36 25, 72 28, 78 10, 299 12, 306 25, 315 30. quieto et pacifico 5 25, 110 26, 210 8. securo ac

pacifico 175. securo ac quieto 686. v. homo, persona, procurator. originalis (tra le pertinenze) v. servus. originarius (tra le pertinenze) 34 16. oriens 263 24, 264 2 passim. v. via. ortus v. hortus.

ostendere 3424. preceptum 116 20, 197 14, 120 20 23 24, 121 25, 342 11, 360 5.

pabulatio 27 25.

pacifice manere 218 31.

pactum 27 23, 29 2. v. series.

pagina (= preceptum) 45 7, 156 16, 279 2, 3482, 36814. precepti 89, 211225, 25<sup>2</sup>, 31<sup>31</sup>, 59<sup>29</sup>33, 141<sup>3</sup>, 143<sup>31</sup>, 146 3, 148 18, 151 15, 157 12, 179 26, 1869, 19216, 2576, 26114, 26610, 287 6 25, 288 9 17, 292 9, 3 18 8, 3 2 1 9, 3267, 3297, 3303, 3317, 3357, 3363, 3388, 342617, 3627, 3703, 37212, 373 5. preceptorum 9 18, 293 30. preceptionis 168 26. preceptaria 372 <sup>I</sup>. institutionis 8 <sup>I</sup>7. auctoritatis 64 15 17. scriptionis 110 24. imperialis concessionis 118 12.

pagus 315 19.

palatium. noviter aedificatum ab Ugone rege (Pavia) 116 13, 232 1. regium (Pavia) 1195. v. Papia (Ind. II). sub sacri palatii tutela esse 23 9. palatio nostro (nella minatio) 254, 62 21 22, 64 30, 89 26, 94 10, 111 2, 118 27, 156 10, 172 3, 188 30, 266 23, 275 14, 285 28, 301 3. v. camera. palifictura, palificatura 218 10, 3107.

palma martyrii 2406.

paludes (tra le pertinenze) 9 10, 36 13, 53 2, 192 26, 234 11, 269 17, 293 23, 338 14.

parafredos aut fideiussores tollere (nella formula di immunità) 133.

parata molendinorum 204 23.

paratas, paradas exquirere, facere, inferre (nella formula di immunità) 133, 495, 5935, 9218, 2993, 30611, 315 22, 324 17.

parentes 2082. regis, regum, imperatorum 19211, 505, 8610, 877, 92 25, 95 4, 102 8, 103 22, 117 29, 127 8

12, 1346, 1497, 175 10, 176 13, 2096, 229 8, 263 15, 268 30, 272 13, 273 15, 284 II, 302 9, 303 I, 338 I3, 343 7. propinquiores 976, 1497, 168 33. pars. publica, rei publicae, publica regni nostri 5 21, 13 9, 16 23, 47 4, 59 13 17, 92 22, 120 29 passim, 134 12, 218 11, 244 14, 246 22, 257 18, 266 19, 268 16, 269 18, 275 19, 277 14 18, 278 9, 279 11 14 21, 285 2, 295 15, 299 25, 310 6, 315 32. regia 21 9 22, 100 1 12, 121 5 passim, 148 14, 237 22, 318 16. camerae nostrae (nella minatio) 34 22, 163 29, 166 12. domnorum regum 1213. eccl., monast., episcopii, canonicae 8 26, 53 30, 62 6 7 23, 64 30, 89 21 28, 94 10, 114 13 15 25, 118 18 20, 119915, 12025, 12527, 15212, 1635, 165 21, 169 4, 177 23, 316 3. patris et matris 3274. contraria 12524. pascua (tra le pertinenze) 99, 1916, 21 16, 24 22, 27 22, 36 12, 46 3 23, 48 27, 50 13, 97 18, 100 21, 106 13, 108 4, 1106, 12727, 12919, 1325, 1526, 160 19, 168 14, 176 29, 179 12, 181 4, 186 23, 195 12, 199 19, 202 6, 204 33, 205 29, 208 7, 215 13, 225 10, 227 14, 229 22, 231 18, 234 10, 268 14, 283 1, 293 22, 303 17, 309 12, 312 2, 327 7, 329 15, 338 16, 347 8. pascualia 33 21. pastor (= episcopus) 96 33, 97 8, 102 13, 343 12. pastura (tra le pertinenze) 53 1. patria regni 28 27. in quibuscumque patriis 27 15. patriarcha 27 10, 28 12. pauperi v. usus. paupertas 36 1. peccatis imminentibus 35 12 pedes (misura) 281 11, 310 2. pellere 3347. pena 36 29, 53 31, 125 12, 222 27, 235 11, 307 25, 316 15, 345 26. damnationis aeternae 169 22.

pensio. pensionem exigere 177 20, 304 1. pensionibus (tra le pertinenze)

peragere 285. v. causa, mansionaticum.

36 12, 329 18.

percurrens v. missus. perdita (precepta, munimina cartarum) 80 26, 195 21. perdonare 96, 64 22. perdonatio 87 10. peregrini v. usus. perfrui v. frui. pergamena, bergamena cum atramentario de terra elevans (traditio) 541, 235 19. pergola vitis 1135. perilasium 103 16, 344 28. permanentes (homines) 136. perseverare 93 9. persolvere 5 21, 6 4, 29 2, 218 11, 316 15, 324 18. persona 13 14, 24 29, 34 14, 72 23, 75 14, 785, 104 17, 218 26, 266 2, 298 24, 3345, 345 15. magna et (aut, vel) parva (parvaque) [talvolta con aggiunta di regni nostri] 5 19, 9 20, 12 20, 34 14, 40 14, 42 5, 44 26, 64 27, 124 31, 135 20, 138 18, 156 5, 163 23, 166 10, 169 13 177 17, 179 22, 188 15, 199 27, 202 13, 206 4, 208 14, 210 5, 211 17, 213 17, 266 5 15, 278 1, 279 16, 285 18, 288 14, 293 32, 295 23, 303 34, 310 14, 327 14, 347 15, 368 4. publicae actionis 16 21. cuiuscumque ordinis aut dignitatis 285 19. cuiuslibet ordinis seu dignitatis parvaque persona 67 24. maior vel minor 28 29, 125 15. publica 16 25. opposita, obposita 53 28, 110 17, 235 6. extranea 58 11 14. cuiuslibet potestatis 80 3, 103 18, 195 31, 344 31. Dei 158 10. sumitens 222 10. perticae iugales, iugiales 256467, 261 11. pertisca 266 11. perturbare 60 30 31. petia. terrarum 263 22. de prato 23 20, 24 13. de vitibus 245 17. de terra laborata 261 10. laboratoria casaliva 264 8 12. petientes v. supplicantes. petiola 96 26. petitio 4 17, 8 18, 18 2, 19 5, 27 17, 30 2, 38 2 12, 40 9, 44 8, 48 13, 64 3 16, 66 14, 69 14, 72 1 4, 74 21, 77 19, 79 8, 100 6, 108 1, 110 14, 112 11, 117 25, 124 11,

129 3 16, 131 9, 151 16, 160 2 12, 176 8, 179 1, 180 3, 186 7, 211 3, 212 3, 217 6, 227 5, 229 12, 231 4, 240 9, 241 3, 252 2 6, 255 4, 259 2 6, 263 3, 264 30, 273 1, 281 2, 293 2, 302 2 16, 305 5 19, 311 2, 313 12, 318 3, 321 22, 329 2, 331 3, 333 3, 335 3, 346 3 12. pietas. divina 12 26, 103 19, 299 1, 306 10, 315 20, 324 12, 345 1. nostra (regis) 89 1. v. preceptum.

pignorare 5 20, 16 18, 67 26, 177 19, 188 20, 303 35. aliquem 58 32, 59 1. piscare, piscari 363 6. v. licentia, vadum. piscaria 299 22, 323 5 6 16. piscariis (nella formula di pertinenza) 176 29, 186 24, 199 18, 202 5, 205 28, 225 10, 227 14, 269 15, 303 18, 309 13, 314 8. piscatio 61 29 30, 66 7, 93 14 31, 240 16, 2697, 310 12, 323 3. piscationibus (nella formula di pertinenza) 9 11, 19 17, 21 17, 24 24, 27 22, 36 14, 46 4, 48 28, 50 14, 66 9, 67 9, 97 20, 108 5, 1326, 1418, 1443; 1527, 16021, 168 15, 173 11, 192 25, 208 8, 218 7, 229 23, 233 26, 268 14, 283 2, 293 24, 3122, 3278, 32916, 33313, 33815, 347 11, 363 12.

piscatores 94 <sup>1</sup>, 363 <sup>6</sup>. pistor 106 <sup>10</sup>.

planities, planicies (nella formula di pertinenza) 9 12, 19 18, 24 24, 36 15, 48 29, 50 15, 66 10, 67 10, 97 19, 100 23, 106 14, 108 5, 127 29, 129 20, 132 7, 141 8, 144 2, 152 8, 168 15, 179 13, 186 25, 192 26, 199 20, 202 7, 204 34,

205 30, 225 11, 227 15, 229 24, 231 19, 269 16, 283 1, 293 25, 312 3, 327 9, 329 17, 333 13, 338 16, 347 10.

planus 315 10.

plebeculae 2657, 266 11.

plebes 36 10, 124 25, 186 13, 217 10, 218 17, 362 3.

plescus 198 20 23.

pondus. argenti ponderas .ccc. 235 <sup>11</sup>. .c. 53 <sup>32</sup>. argenti ponderis quantitas 252 <sup>16</sup>.

pons 134 <sup>10</sup>, 285 <sup>1</sup> 7 <sup>13</sup>, 323 <sup>8</sup>. pontium structiones novae vel veteres 324 <sup>18</sup>. pontus anticus 93 <sup>26</sup>.

pontaticum 495.

pontifex (= episcopus) 19 8, 21 29, 22 4, 27 11, 87 5 13, 96 4, 114 3, 124 28, 125 13, 146 13, 183 6, 187 30 31, 189 1, 252 10, 265 4 9 32, 284 13, 342 7 15. = papa  $\nu$ . privilegium.

populus 27 11, 28 2 13, 29 9.

porcus 146915.

porta 96 18. ecclesiae 244 24. monasterii 138 14.

portaticum 496.

portio. porcionem facere 222 <sup>14</sup>. quarta portio 110 <sup>3</sup>, 169 <sup>4</sup>.

portonaticum 3107.

portus (portis, portibus, portubus) 36 <sup>11</sup>, 160 <sup>21</sup>, 199 <sup>18</sup>, 202 <sup>4</sup>, 205 <sup>28</sup>, 218 <sup>4</sup> 5 <sup>6</sup>, 269 <sup>14</sup>, 277 <sup>17</sup>, 299 <sup>22</sup>, 300 <sup>14</sup>, 310 <sup>5</sup>, 323 <sup>22</sup>.

possessio 4 <sup>11</sup>, 8 <sup>24</sup>, 12 <sup>22</sup>, 13 <sup>5</sup>, 16 <sup>13</sup> <sup>16</sup>, 17 <sup>1</sup>, 21 <sup>8</sup>, 27 <sup>21</sup>, 28 <sup>8</sup> <sup>17</sup>, 57 <sup>3</sup> <sup>5</sup> <sup>22</sup> <sup>25</sup>, 80 <sup>9</sup>, 196 <sup>3</sup>, 199 <sup>14</sup>, 264 <sup>6</sup>, 306 <sup>7</sup>.

possidere 21 <sup>28</sup>, 467, 100 <sup>26</sup>, 110 <sup>20</sup>, 118 <sup>19</sup>, 149 <sup>3</sup>, 299 <sup>12</sup>.

posteri 57 1 3, 60 3 6, 138 16, 149 3, 174 14, 273 23.

posterula, pusterula 277 <sup>17</sup>, 281 <sup>10</sup>. postulare 74 <sup>20</sup>, 91 <sup>12</sup>, 107 <sup>4</sup>, 117 <sup>28</sup>, 131 <sup>4</sup>, 305 <sup>18</sup>.

postulatio 31 16, 135 5, 285 4.

potentia regalis 33 12.

potestas, 27 <sup>16</sup>, 149 <sup>8</sup>. totius 46 <sup>31</sup>, 112 <sup>20</sup>, 299 <sup>11</sup>. regalis, regia, regni 4 <sup>2</sup>, 28 <sup>9</sup>, 99 <sup>14</sup>, 100 <sup>9</sup>, 148 <sup>10</sup>, 246 <sup>11</sup>, 334 <sup>7</sup>. publica 92 <sup>33</sup>, 299 <sup>30</sup>. iudiciaria (nella formula di immunità) 58 <sup>25</sup> <sup>28</sup>, 80 <sup>2</sup>,

92 <sup>16</sup>, 188 <sup>13</sup>, 195 <sup>31</sup>, 298 <sup>24</sup>, 306 <sup>5</sup>, 307 <sup>6</sup>, 315 <sup>17</sup>. in potestate (alicuius), sub potestate 5 <sup>30</sup>, 8 <sup>21</sup>, 13 <sup>8</sup>, 31 <sup>12 <sup>24</sup>, 36 <sup>6 17</sup>, 72 <sup>16</sup>, 75 <sup>8</sup>, 77 <sup>31</sup>, 97 <sup>6</sup>, 146 <sup>19</sup>. nostra (regis) 106 <sup>12 15</sup>, 137 <sup>15 24</sup>. potestative facere 9 <sup>19</sup>. potestatem exercere 60 <sup>27</sup> <sup>28</sup>. habere 66 <sup>22</sup>, 168 <sup>29</sup>. potestates (episcoporum) subtrahere atque auferre 96 <sup>30</sup>. de potestate subtrahere 89 <sup>25</sup>. a potestate tollere 169 <sup>7</sup>. v. dominium, persona.</sup>

praedo publicus 352 15.

pragmaticum, pracmaticum, pramaticum 198 11, 201 15, 204 7, 246 23, 347 19. v. preceptum.

pratellus 244 28.

pratus 151 <sup>13</sup> <sup>23</sup>, 168 <sup>4</sup>. pratis (nella formula di pertinenza) 9 <sup>10</sup>, 19 <sup>16</sup>, 21 <sup>16</sup>, 24 <sup>22</sup>, 27 <sup>22</sup>, 36 <sup>11</sup>, 46 <sup>3</sup> <sup>23</sup>, 48 <sup>27</sup>, 50 <sup>13</sup>, 53 <sup>1</sup>, 67 <sup>8</sup>, 89 <sup>17</sup>, 97 <sup>18</sup>, 100 <sup>21</sup>, 106 <sup>12</sup>, 108 <sup>4</sup>, 110 <sup>6</sup>, 127 <sup>27</sup>, 129 <sup>19</sup>, 132 <sup>5</sup>, 141 <sup>7</sup>, 144 <sup>2</sup>, 152 <sup>6</sup>, 160 <sup>19</sup>, 168 <sup>14</sup>, 173 <sup>101</sup>, 176 <sup>29</sup>, 181 <sup>4</sup>, 186 <sup>23</sup>, 192 <sup>25</sup>, 195 <sup>12</sup>, 199 <sup>19</sup>, 202 <sup>5</sup>, 204 <sup>32</sup>, 205 <sup>29</sup>, 208 <sup>7</sup>, 215 <sup>13</sup>, 225 <sup>10</sup>, 227 <sup>13</sup>, 229 <sup>22</sup>, 231 <sup>18</sup>, 233 <sup>29</sup>, 234 <sup>10</sup>, 242 <sup>11</sup>, 268 <sup>14</sup>, 269 <sup>15</sup>, 282 <sup>11</sup>, 293 <sup>22</sup>, 303 <sup>17</sup>, 309 <sup>12</sup>, 312 <sup>2</sup>, 327 <sup>7</sup>, 329 <sup>15</sup>, 338 <sup>14</sup>, 347 <sup>8</sup>, 364 <sup>1</sup>. v. terra.

precaria 5 5, 23 22, 24 15, 323 17, 327 2. preceptaliter 334 2.

preceptaria 347.

preceptio regis, regum 1556, 3225, 36712. imperialis 30627, 31621. v. pagina.

preceptum. praecepta (regum et imperatorum antecessorum) 4 20, 8 28, 11 9, 12 9 13; 16 17, 28 29, 56 20 22, 71 11, 72 13, 74 9, 75 5, 77 6 28, 137 21, 175 9, 176 5 12 15, 183 13, 195 18, 198 7 13, 201 10 17, 204 3 9, 218 13, 244 2 10 16, 245 23, 265 18, 293 11, 298 11, 302 8 13, 303 1 4, 305 7 14, 313 9, 321 13, 322 2, 324 1, 360 5, 361 10, 369 1, 374 2 legalia 187 19. augustalia 375 2 preceptum (regale, auctoritatis, nostrum) 8 19, 9 6, 13 25, 19 4 13, 22 1, 28 26, 29 1, 31 17, 44 11 27, 46 18 27, 49 13, 50 10 20, 58 4 7, 69 1, 79 10, 80 20,

89 4 14, 91 9 13, 92 8, 93 21, 97 15 28, 100 27, 103 7, 108 14, 116 20, 117 14, 118 11, 119 6 passim, 127 32, 129 27, 131 11, 132 15, 135 18 28, 137 26, 138 23, 146 24, 149 11 16, 151 18, 152 10, 158 7, 160 16, 169 19, 171 14 27, 172 1, 179 5, 1938, 19613, 209811, 2109, 2136, 215 1, 229 10 19, 240 10, 254 18, 264 28, 287 19, 293 19, 344 17, 377 2. dotis 141 14, 144 8. incisum 288 9. dignitatis 323 2. incriptionis 108 8, 160 11. firmitatis 300 30. pietatis 266 24. munificentiae 4 14, 68 8. munificentiae et defensionis 62. mansuetudinis 110 11. seu mundburdum 174 11. pragmaticum 245. concessionis 1926, 1616, 22932. concessionis et confirmationis 175, 2446, 24625 266 21, 325 1. confirmationis (precepti confirmatio), 27 10, 56 18 20, 129 12, 176 7 10, 177 21, 183 8, 199 31, 201 9, 202 17, 204 1, 206 8, 211 7 19, 213 2 19, 252 8, 302 15 18, 304 2, 314 2, 327 19, 370 4. confirmationis seu concessionis 3686. confirmationis et donationis 104 24, confirmationis concessionis ac tuicionis 188 28. corroborationis 345 19. donationis 873, 256 15, 261 24, 268 11. donationis et corroborationis 177. donationis et confirmationis 208 9 269 32. donacionis concessionis seu largicionis 11824. donationis seu confirmationis atque immunitatis seu tuitionis 47 8. donationis concessionis seu oblationis confirmationis 273 25. immunitatis 56 25 27, 91 15. largitionis (largitio precepti) 1806, 181 13. tuitionis 207 13. tuicionis, donationis vel confirmationis 208 20. largicionis et confirmationis 208 24. precepti collatio 215 18. oblatio 225 17. confirmatio seu largitio 227 21. confirmatio et restauratio 1985, 2019, 2042. securitas 62 17, 948, 3635. statutum (preceptum statuti) 135 24, 158 13, 240 22, 285 26. bonum et verum 119 18. bonum et verax 120 30. v. corruptor, decretum, firmitas, manus, ostendere, pagina, prevaricator, restauratio.

precium v. comparare.

predecessores, precessores (reges et imperatores) 12 4 23, 13 19, 15 3, 19 11, 57 29 32, 59 18 22, 71 12 21 22, 74 11 15, 77 7 9 16, 89 5, 91 4, 92 4 24, 93 6, 124 17, 137 11 16, 175 9, 183 14, 201 11, 218 14, 240 18, 302 8, 313 9, 314 4, 324 1, 344 23, v. decessores.

predia 5 16, 67 27, 149 2, 176 6, 183 17, 186 14, 198 16, 199 14, 201 22, 204 12, 302 14.

predicare 2406.

preesse 46 <sup>28</sup>, 52 <sup>7</sup>, 113 <sup>4</sup>, 116 <sup>4</sup>.
prepositus 125 <sup>21</sup>, 177 <sup>13</sup>, 246 <sup>12</sup>, 265 <sup>12</sup>, 303 <sup>30</sup>. prepositum eligere 246 <sup>21</sup>.
presentia. presentiam nostram obsecravit 23 <sup>12</sup>. ante presentiam nostram veniat 39 <sup>6</sup>. tanquam in presentia 46 <sup>30</sup>, 49 <sup>12</sup>. in presentia nostrorum fidelium 341 <sup>5</sup>. presentia (aliquorum) venire 114 <sup>6</sup>, 116 <sup>16</sup>, 117 <sup>12</sup>, 316 <sup>11</sup>. (aliquorum) presencia

114 <sup>20</sup>, 116 <sup>4</sup>, 120 <sup>24</sup>. ante presentiam alicuius finiatur (contentio) 187 <sup>29</sup>. ante missi presentiam diffiniatur omnis intentio 275 <sup>9</sup>. ante presentiam comitis vel missi percurrentis 275 <sup>10</sup>. ante nos aut ante nostri comitis presentiam palatii (distringatur) 278 <sup>8</sup>, 279 <sup>21</sup>.

presul (= episcopus) 43 <sup>11</sup>, 66 <sup>13</sup>, 69 <sup>12</sup>, 97 <sup>1</sup>, 113 <sup>6</sup>, 121 <sup>23</sup>, 241 <sup>6</sup>, 261 <sup>4</sup>, 263 <sup>9</sup>, 284 <sup>8</sup>, 292 <sup>8</sup>, 295 <sup>19</sup>, 299 <sup>14</sup>.

prevaricator (precepti) (nella minatio) 13 25, 73 1, 75 26, 78 16.

prex. prece 95 9. humili prece 298 16.

preces 12 7, 16 5, 21 13, 24 4, 86 16, 89 10, 91 14, 102 8, 110 30, 118 10, 158 1, 198 10, 204 6, 208 3, 209 9, 244 4, 261 13, 264 26, 285 5, 288 1, 298 18, 322 6, 343 8.

princeps 156 12. (nella formula di immunità) 199 26, 202 12, 206 3, 278 5, 279 18, 368 10. principes 176 3 16, 240 9, 302 12, 303 5.

privilegium (regis) 156 13. privilegia (regum, imperatorum) 124 20, 155 23,

183 <sup>15</sup>, 368 <sup>11</sup>, 377 <sup>3</sup>. privilegia et (vel) precepta 4 <sup>20</sup>, 265 <sup>17</sup>. privilegium (pontificis) 306 <sup>20</sup>. privilegia pontificum romanorum 198 <sup>12</sup>, 201 <sup>17</sup>, 204 <sup>8</sup>, 299 <sup>12</sup>, 361 <sup>8</sup>. sancte sedis apostolicę 367 <sup>11</sup>. episcoporum 110 <sup>112 20</sup>, 186 <sup>17</sup>.

probare. per testes 11410.

probationem facere 13 <sup>23</sup>, 72 <sup>32</sup>, 75 <sup>23</sup>, 78 <sup>15</sup>.

proceres 353 10.

proclamare 3415.

procurator rei publicae, regni nostri (nella formula di immunità) 135 <sup>19</sup>, 285 <sup>18</sup>. superioris aut inferioris ordinis 13 <sup>1</sup>.

proferre. protulisse nobis lacrimabiliter 137 10.

professio, profexio 122 <sup>10</sup>, 221 <sup>32</sup>, 237 <sup>17</sup>. proheredes, proeredes 31 <sup>16 28</sup>, 32 <sup>2</sup>, 53 <sup>15 20 28</sup>, 235 <sup>3 5</sup>, 273 <sup>23</sup>, 327 <sup>22</sup>.

proles 307 <sup>22</sup> filiorum 287 <sup>16</sup>. v. augmentatio,

propinquiores v. parentes.

proprietas 4 10, 27 11, 34 6, 42 7, 46 10 12 14 15, 50 17, 269 20, 275 11, 335 9. ducati 27 8 passim. bonorum hominum 110 22. nostra (regis), iuris nostri 127 7 passim, 137 15 17. ad suam proprietatem habere et detinere 122 14. ad proprietatem investiri 269 27.

propugnacula 266 <sup>12</sup>, 269 <sup>21</sup>, 275 <sup>12</sup>. protectio tuitionis 266 <sup>6</sup>. *v*. tutela. protervia diabolica 296 <sup>1</sup>.

providentia regalis 862.

provincia 29 4. provinciae regni 27 <sup>15</sup>. publicus. nullus publicus 275 <sup>23</sup>. ad publicum solvi 285 <sup>8</sup>. publicus (ager) 33 <sup>21</sup>. v. iudex, querimonia, res, via.

puellae v. monasteria. pulveraticum 496.

pusterula v. posterula.

quarta portio v. portio.

querela 275 7, 324 29. salva querela investire 166 6.

querere 114 <sup>24</sup>, 163 <sup>4</sup> <sup>14</sup>, 165 <sup>27</sup>, 166 <sup>3</sup>, 307 <sup>8</sup>, 324 <sup>23</sup>, 341 <sup>6</sup>, 342 <sup>4</sup> <sup>10</sup>.

querimonia 161 1, 275 10. publica 277 <sup>13</sup>, 279 <sup>10</sup>. v. compositio. quiescit v. corpus.

rabies sevissima (Ungrorum) 35 13. ramum (per) arboris (tradicio) 53 22,

ratio 1466, 221 22, 237 9, 342 9. in racione stare 236 33.

reclamare 163 12, 165 17, 166 16. recta et laborata (terra) v. petia, terra. rector canonicae 265 30. sedis 103 17, 344 <sup>30</sup>.

rectrix (monasterii) 8 22, 293 6. rectum esse parui. 119 22, 1227, 221 30, 237 15 si rectum foret 342 4. recuperatrix ecclesiarum Dei 3433. reddere 104 15.

redditus, reditus 21 8 17, 36 13, 53 18, 25, 86 20, 104 7, 134 11, 135 10, 285 27, 300 19, 345 10, 375 10.

reditio, redibitio, reddibitio 97 26, 160 22, 285 14, 295 14. redibitiones (iniustas et importunas) imponere 13 7, 36 22. (iniustas, inlicitas) exigere 16 17, 49 6, 68 2, 80 14, 196 8. requirere 59 7 10, 92 21, 306 14, 315 25. facere 87 4, 324 17.

refragatione (absque) 27 12.

refutetur 252 19.

regalia 3562.

regimen 113. sub regimine 458, 1045, 162 31, 345 8.

reginae v. donatio.

regnum 13 10, 27 20, 28 1, 31 2, 72 19, 75 11, 78 1, 80 6, 299 20, 324 27, 334 7. v. ius, patria, provincia, solium, stabilimentum, stabilitas, status, terra. regubernare 28 15.

regula. S. Benedicti 56 28 30, 58 7 10, 91 16, 929, 307 16. monasterii 31 10 23. v. norma.

reiectione (absque) 324 24. relegi 27 23, 117 15. religio v. solidamentum. relinquere ad habendum 53 26. renovare 324 19. reparatio monasterii v. materiamen.

repetere 295, 235 12.

repeticio. absque, sine repeticione 53 20, 235 4. repetitione remota atque extinta 118 22, 273 23.

repperiri 347 3.

reprobacionem dare 114 19 21.

reprobare per testes 114 14.

requiescit v. corpus.

requirere 221 20, 236 26, 237 8 13, 299 6. v. occasio.

res. regales 58 21 25, 92 14. nostrae, regni nostri, iuris nostri 505, 1797 10, 2154, 257 11, 2583, 259 10 14, 277 12, 279 10, 282 8, 288 5. inmobiles 53 16. v. mobiles et immobiles. universae 5 3. debitae 27 12. res et facultates 5 13. et firmitates 2469. ct (seu, vel) familiae 58 18 21, 99 12, 1008, 13810, 1489, 1499, 1528, 1687 16, 169 9 10, 171 24, 173 10, 177 58, 1887, 19227, 195 1623, 196 10, 198 8 14, 201 12 19, 202 10 15, 204 4 10, 206 1 6, 2179, 218 20 29, 246 4, 269 13, 283 4, 303 22 25, 309 11. et (ac, vel) possessiones 5 22, 16 13 26, 21 15, 28 7, 57 3 5, 183 12, 243 12, 293 8, 298 25, 302 11, 303 3. et predia 137 15. et proprietates 3272. res proprietatis 2118, 213 3. res publica v. necessitas, pars, procurator.

rescripta imperatorum et regum 352 1. resedentes, residentes 16 15, 1137, 117 3, 124 10 16, 125 3, 165 7, 188 19, 220 3. v. homo.

residere 315 24 (super terram), 315 30. restaurare 2529, 257 17.

restauratio. precepti v. preceptum. ecclesiarum 1752.

restituere 80 27, 103 14, 195 22, 306 30, 307 13, 316 20, 344 22.

retinere 316 10.

retractatione (absque) 60 5 8.

rex, reges v. antecessores, antiqui, predecessores; donatio, preceptum.

ripae 240 15 17, 269 7, 310 2. (nella formula di pertinenza) 911, 1919, 1085, 160 20, 179 12, 186 25, 192 26, 199 18, 202 5, 205 28, 208 7, 229 25, 240 15 17, 269 <sup>14</sup>, 293 <sup>24</sup>, 327 <sup>8</sup>, 329 <sup>16</sup>, 338 <sup>15</sup>, 347 10.

ripariae, 295 14, 300 18 26 28. ripaticum 1622, 283, 1579, 158312, 186 24, 188 22, 218 9, 233 26, 268 15, 299 4, 310 8, 323 22. rivus (nella formula di pertinenza) 532, 186 26, 234 11. roborare, roborari 9 17, 24 3, 54 3, 56 22 24, 64 21, 235 22. robur securitatis 33 6. rogitans 1345. rotaticum 496. rumpere 345 24. runco 93 28 29. runculis (tra le pertinenze) 100 21. rupes (tra le pertinenze) 66 10, 269 17. rupinae (tra le pertinenze) 911, 1919, 532, 6610, 1085, 16020, 18625, 2087, 229 25, 234 11, 293 24, 327 8, 329 16, 338 15. sacerdotes 5 26, 36 25, 80 9 12 24, 96 5, 974, 1092, 1357, 19528, 26429. 266 1, 284 12, 285 7 10. v. usus. saciones v. sationes. sacramentales. cum sacramentalibus iurare 269 26. sacramentum. per sacramentum confirmare 218 22. defendere 2467. sacrilegium 106 25. sacrista 103 10. sala 21934. salatiola, salatiolum 244 22 24, 245 3. salecta, salicta (nella formula di pertinenza) 9 10, 19 16, 21 16, 24 23, 36 12, 46 3, 48 27, 50 13, 67 8, 97 18, 106 13, 108 4, 127 27, 129 19, 132 5, 160 20, 229 22, 293 23, 327 7, 329 15, 338 15. 347 9, 364 1. salices (tra le pertinenze) 269 16. salinae 186 24, 259 12, 323 21. saltarius (nella formula di immunità) 16 12, 40 13, 42 4, 44 5 20, 124 29. salvatio summa 110 20. sanctimoniales v. feminae. sarcitectus 1467. sationes (nella formula di pertinenza) 9 10, 19 16, 21 16, 24 23, 36 12, 46 3,

48 28, 50 14, 67 8, 97 18, 100 22, 106 13,

108 4, 127 27, 129 19, 132 5, 160 20,

229 23, 293 23, 312 2, 327 7, 338 15, 347 9. scala 258 2. scopulosus v. locus. scribere 542, 1102, 23521, 2446, 293 3, 342 14. scripsi 122 21, 164 1, 166 16, 223 1, 237 25. scriptio 5 2, 187 19, 221 22, 237 10, 342 2. legalis 1765, 183 17, 211 10, 213 5, 302 13, 303 5. v. pagina, titulus. scriptor, scriptur 54 19, 235 32. scriptura v. genio, series, textus. scriptum 102 19, 104 14, 155 29, 169 5, 222 21 22, 342 10, 344 3, 345 13. sculdasia 366 1. sculdasio, sculdassio, sculdascio, sculdacio, sculdaxio, sculdasius, sculdassius, sculdascius, sculdaxius (nella formula di immunità) 5 19, 16 12, 424, 44420, 6722, 12429, 12514, 174 5, 183 20, 188 14, 195 30, 208 13, 218 25, 295 22, 310 14, 318 20, 327 13, 347 14. scusatus (tra le pertinenze) 36 15. scuto et fuste (cum) reprobacionem dare 114 19 21. secura consistat (ecclesia) 47 1. securitas 10.1 19, 114 25, 122 18, 166 14, 237 23, 345 15. precepti v. preceptuni. v. robur. sedes 103 17, 1104, 265 24, 344 30. episcopalis 1841. apostolica v. privilegium. sedile 86 25. sedimina 1525, 168 13, 2158, 233 28, 234 10. senior 236 II. septemtrio 254 13. sequestrantes 2569, 331 18. sera 2562. series scripturarum 1934. pacti 28 19. serra 198 18 21, 204 19. servire (Deo) 103 13, 137 11, 345 18. servientes 106 10 passim. Deo 104 2. 106 22, 127 26, 158 6 11, 169 14, 174 1, 192 17, 310 17 21, 345 6. servitium 47 3, 346 9 12. devotum 44 11, 1837. cotidianum (canonicorum) 127 17.

servus 46 16, 67 24, 110 18, 145 8, 146 9 15, 227 11, 266 3. v. homo. fugitivus 1257. originalis 363 12. Dei 382, 56 3 4, 97 14 23, 273 4. servi et ancillae (nella formula di pertinenza, per lo più con aggiunta di utriusque sexus) 9 13, 19 17, 21 18, 23 22, 24 16 21, 34 15, 36 15, 41 8, 46 4 12 22, 48 29, 50 15, 60 18 21, 67 9, 89 17, 97 20, 100 23, 106 14, 108 6, 124 8 14, 125 19, 127 29, 1327, 1416, 1441, 15114, 16022, 168 7 15, 173 18, 177 1, 187 5, 188 19, 19222, 19918, 2024, 20432, 20527, 208 6, 211 15, 213 15, 218 17, 220 28, 221 6, 225 12, 227 12, 229 24, 231 20, 233 24, 269 17, 273 16, 283 3, 287 14, 293 26, 303 18, 309 14, 312 4, 314 6, 3168, 3279, 329 17, 333 14, 363 12, 372 5. servi utriusque sexus 5 3 14. servi atque liberi utriusque sexus 33 14.

sexus v. servus.

sigillare v. sigillum.

sigillum. de sigillo sigillari 34 25. insigniri 40 24. assignari 270 3. sigillo muniri 354 25. sigilli impressione insigniri 276 1. sigillo nostre comunis ymaginis roboratum (preceptum) 135 29. sigillo aureo maiestatis nostre communiri 156 17, 368 16. sigilli 163 2.

signo nostro consueto firmavimus 353  $^8$ . silicata v, via.

significare 347 16.

silva 1001 18 25, 146 8 15 16, 300 21, 338 11. silvis (nella formula di pertinenza) 9 10, 19 16, 21 16, 24 23, 27 22, 36 12, 46 3 23, 48 27, 50 13, 53 1, 67 8, 89 17, 97 18, 100 21, 106 13, 108 4, 110 6, 127 27, 129 19, 132 5, 141 7, 144 2, 152 6, 160 19, 168 14, 173 10 17, 176 29, 179 12, 181 4, 186 23, 192 25, 195 12, 199 19, 202 6, 204 33, 205 29, 208 7, 213 7, 215 13, 225 10, 227 14, 229 22, 233 31, 234 10, 242 11, 268 14, 269 15, 283 <sup>1</sup>, 293 <sup>23</sup>, 303 <sup>18</sup>, 309 <sup>13</sup>, 312 <sup>2</sup>, 3147, 3277, 329 15, 333 12, 338 14, 3479, 364<sup>2</sup>. glandiferis 1106. venantium 34 1.

silvula 244 29. sinus ecclesiae 246 2°. solarium 165 2 4, 244 20 21, 322 21. solemnia missarum 299 14. solestres 33 20. solidamentum religionis 35 11. solidari 80 27, 195 22. solium regni 1754. solum (usque ad) 35 13. solvere, solvi 284, 135 10, 285 8. sorores 173 14. sors 100 14 18 25, 137 20, 180 10, 181 6, 199 17, 202 3, 205 27, 218 17, 267 7, 331 9 14 15 16. absens 268 3. sorticellae 261 8 16. spiritum exalavit vitae 287 16. spizata 266 12. sponsa 140 11 21, 143 12 21. sponsare 140 18, 143 19. spopondi 222 6 26. stabilia atque inconvulsa (manere, tenere) 12 15, 72 15, 75 7.

nere) 12 15, 72 15, 75 7.

stabilimentum regni 35 10, 86 12, 263 6.

stabilitas 305 10. regni 87 8, 110 29, 266 8, 314 1. imperii 23 3, 307 22. perpetua stabilitate 59 19 23. pro stabilitate et securitate 173 22.

stalarea (nella formula di pertinenza) 53 <sup>1</sup>, 173 <sup>17</sup>, 233 <sup>31</sup>, 234 <sup>11</sup>, 268 <sup>14</sup>, 283 <sup>1</sup>, 327 <sup>7</sup>, 333 <sup>12</sup>, 338 <sup>15</sup>, 364 <sup>2</sup>. stationes 329 <sup>15</sup>.

status. regni 5 26, 21 22, 88 5, 91 5, 104 22, 117 18, 125 22, 173 3, 182 4, 186 3, 194 3, 197 2, 201 2, 203 2, 207 5, 214 2, 228 3, 282 3, 329 3, 334 5. catholicae fidei 186 2. de statu ac restauratione ecclesiarum 175 2 ad pristinum statum revocare 324 13, in statu suo permanere 342 16. statutum. nostrum 146 23, 156 13, 368 11. confirmationis 172 1. statuta 285 26. v. preceptum.

sterpaticum (tra le pertinenze) 36 <sup>13</sup>. stipendium. monachorum, coenobitarum, fratrum 52 <sup>15</sup>, 104 <sup>1</sup>, 149 <sup>2</sup>, 193 <sup>5</sup>, 306 <sup>18</sup>, 323 <sup>23</sup>, 345 <sup>5</sup>. canonicalem fratrum 135 <sup>12</sup>.

stipulatione subnixa 54 <sup>1</sup>, 235 <sup>14</sup>. strada publica 287 <sup>10</sup>.

stradatico, stratatico 1874, 3723. structiones pontium v. pons. strumenta v. carta. subdiaconi 966, 1358. subditus 124 19. subjectione (in) 52 17. subiectus 686, 75 18. subscripsi 114 31, 122 25. subsidium 60 16 18, 287 27. substentatio 60 16 18. subtractio nefanda 28 11. subtrahere, subtraere, subtrare, sustrahere 979, 10214, 121528, 1221, 158 12, 208 21, 221 8 28, 222 24, 236 17, 237 11, 343 13. v. potestas. suburbium 334. successio parentum 1278, 268 30. successores 13 16 22, 19 22, 24 7, 28 13, 297, 3631, 43 13 passim, 52 17, 53 13, 66 19 passim, 69 20, 72 18 25 31, 73 4, 75 9 16 22, 77 32, 78 7 14 19, 89 21 27, 973, 99 10, 100 20, 104 16, 106 21 28, 118 18 20 26 28, 124 24 32, 125 9 10 28, 127 16 25, 128 3, 135 23, 208 24, 218 30 34, 306 <sup>23</sup>, 307 <sup>19</sup>, 315 <sup>28</sup>, 368 <sup>10</sup>. succetrix 2588 14. sudore elaborare 124 23. suffragatio celestis 27 18. sumptus, sumtus monachorum 137 12 18, 1934, 375 10. v. usus. superadere 305 19. superimponere 137. superiores et inferiores 53 II, 118 I5. superstes 231 23. supplex 2615. supplicantes ac petientes 33 5. supplicare 315 31. supplicatio 346 11. synodus 242, 3613. tabula (misura) 20911, 2547, 25713, 371.

tabula (*misura*) 209 <sup>11</sup>, 2547, 257 <sup>13</sup>, 371. tacitus et contentus (*coi verbi* esse, manere) 119 <sup>26</sup>, 122 <sup>17</sup>, 222 <sup>5</sup> <sup>15</sup>, 237 <sup>22</sup>. tacta et damnata ab igne (instrumenta) *v*. ignis. telonaria 28 3. teloneum, theloneum, toloneum 372 <sup>3</sup>. exigere 5 <sup>21</sup>, 16 <sup>27</sup>, 49 <sup>5</sup>, 188 <sup>22</sup>, 218 <sup>27</sup>, 295 <sup>13</sup>, 299 <sup>4 30</sup>, 335 <sup>14</sup>. tollere 80 <sup>11</sup>,

nare, concedere, confirmare ecc. 124 11 22, 16 22, 52 25, 71 17, 729, 74 14, 75 3, 77 12 23, 187 4, 266 18, 268 15, 269 <sup>14</sup>, 283 <sup>2</sup>, 300 <sup>4</sup>, 310 <sup>7</sup>, 318 <sup>14</sup>, 323 21. tolonei exactio 59 25 29, 92 31. temerarius (nella minatio) 18827, 266 21, 285 27. v. corruptor, violator. temerator (nella minatio) 252. temporalia. temporalia atque transitoria concedere 72, 452. tempus. temporibus priscis 5 1, 244 8. tempore oportuno 60 15. moderno 306 8. moderno vel prisco 298 25. tenere. tenendum (ad) 21 28, 64 26. tenendi (potestas) 108 11, 129 24, 160 27, 179 18, 181 10, 227 18, 231 24, 2428, 2589, 2601, 26929, 28115, 2838, 3129, 32922, 3322, 33319, 335 17. tenere et possidere 25 1, 42 13, 46 29, 49 11, 91 19. tenere quiete et pacifice 347 17. pacifice eternaliter 135 23. tenor v. edictum. tergiversatio sinistra 28 14. terminationes 72 11, 118 14 25. terminus 53 3, 61 24 25, 71 20, 77 15, 93 12 <sup>18</sup>, 118<sup>2</sup>, 186<sup>28</sup>, 234<sup>12</sup>, 256<sup>8</sup>, 261<sup>17</sup>, 338 II, 374 7.

1965. persolvere 218 10. dare, do-

terra 31 14 26, 99 14, 100 10 18, 102 9, 148 12, 256 2. terris (tra le pertinenze): 19 16, 21 8, 27 22, 46 2 22, 48 27, 50 13, 53 1, 64 23, 67 7, 89 17, 96 10, 97 17, 100 21, 106 12, 110 5, 127 27, 129 18, 1325, 1417, 144 1, 1526, 15522, 16018, 16813, 17628, 179 11, 181 4, 186 22, 192 24, 195 11, 199 19, 202 5, 205 28, 213 6, 215 13, 225 9, 227 13, 229 22, 231 18, 234 10, 269 15, 282 11, 303 17, 309 12, 312 2, 3147, 3153, 3277, 32915, 33312, 338 14, 347 8. cultis (coltis) et incultis (incoltis) 268 13, 309 12. terra iuris regni 1872, 2877. iuris nostri 2557. arabilis 23329. laborata 261 10. recta et laborata 264 1 passim. laboratoria 263 23 passim. absens 2456. nullus libellarium in sua terra recipiat 125 10. de terra elevans v. pergamena. super terram commorantes, residentes, v. commorantes, residentes.

territorium 28 6, 34 19, 57 14 17, 80 10, 127 20, 171 17, 196 4, 225 10, 298 28, 315 19. regni 28 17.

testamentum 12 14, 72 14, 75 6, 77 28, 273 10. regulae (monasterii) 31 9 22. auctoritatis nostrae 195 14.

testes II4 10 14 19 20, 234 31. testibus obtuli 54 3, 235 22.

textus scripturae 183 16.

titulus 265 <sup>15</sup>. scriptionis 41 <sup>7</sup>, 293 <sup>9</sup>, 327 <sup>3</sup>. legalis scriptionis 176 <sup>16</sup>, 211 <sup>10</sup>, 213 <sup>4</sup>, 303 <sup>5</sup>. commutationis 264 <sup>34</sup>. (nella formula di pertinenza) 36 <sup>10</sup>, 176 <sup>28</sup>, 303 <sup>17</sup>.

tollere 13 <sup>13</sup>, 72 <sup>22</sup>, 193 <sup>3</sup>. *v.* fideiussores. topia 162 <sup>3</sup>.

tortum 307 6, 324 23.

tractare 3345.

tradere 54 <sup>2</sup>, 235 <sup>21</sup>, 242 <sup>3</sup>, 324 <sup>2</sup>, 363 <sup>9</sup>.
post tradita 54 <sup>20</sup>, 235 <sup>33</sup>.

traditio 5 7, 57 23 26, 92 6, 186 17. regum 92 1. corporalis 34 8. legitima 53 23, 234 32. preceptorum 362 1. v. cultellum, fistucum, pergamena, ramum arboris, vuantonem, vuasonem terre.

tranquillitas pacis 3249.

transfundere 1876. ac (et) delegare v. ius. atque largiri 254 15. et stabilire 64 25.

transitoria v. temporalia.

tribunal 244 22.

tributa 5925, 92 18, 306 11, 315 21.

tuitio 80 <sup>16</sup>, 91 <sup>3</sup>, 123 <sup>2</sup>, 125 <sup>22</sup>, 174 <sup>9</sup>, 188 <sup>25 28</sup>, 299 <sup>10</sup>, 361 <sup>14</sup>, 375 <sup>5</sup>. immunitatis 46 <sup>33</sup>, 79 <sup>7</sup>, 298 <sup>14</sup> <sup>22</sup>. liberalitatis 125 <sup>5</sup>. munitissima 265 <sup>16</sup>. *v.* defensaculum, immunitas, preceptum, protectio.

turris 64 <sup>15</sup> <sup>22</sup>, 113 <sup>2</sup>, 269 <sup>21</sup>, 275 <sup>11</sup>, 2819. tutela nostrae protectionis 88 <sup>3</sup>. tutelam gerere 307 <sup>3</sup>.

tutores ecclesiarum 2283.

ultio. aeterna 174 12. v. anathematis. unciae .c. auro optimo 235 11.

urbs. urbis consumatio 244 22. incendium 218 12. v. civitas.

usus 5 3°, 146 6, 234 12, 245 2°. iustus et anticus 31 11 24. antiquus 44 19. monachorum 52 14 passim, 137 26, 171 2°, 173 18, 192 16 29, 374 1°. sacerdotum 80 5. canonicorum 135 1, 146 1°, 148 1°, 168 9 24, 169 5, 195 4, 240 17, 287 26, 344 24. peregrinorum 138 14. pauperum et hospitum 323 12. cottidiani stipendii 135 14. luminaris ecclesiae 240 19. usus et sumptus 53 1°, 146 1° (et utilitas), 148 1°, 168 9 24, 169 5, 171 2°, 173 18, 192 16 29, 195 4. vestimentorum (monacharum) 158 5 et calciamentorum (monacharum) 158 5 et calciamentorum (monacharum) 158 5 et calciamentorum (monacharum) 157 11.

utilitas 56 <sup>15</sup> <sup>17</sup>, 62 <sup>14</sup> <sup>15</sup>, 94 <sup>6</sup>, 127 <sup>25</sup>, 146 <sup>7</sup>, 245 <sup>20</sup>, 315 <sup>15</sup>. regia 92 <sup>33</sup>. communis fratrum 106 <sup>22</sup>, 177 <sup>14</sup>, 303 <sup>31</sup>. v. facultas.

vadum 93 <sup>11</sup> passim, 218 7. ad piscandum 61 <sup>15</sup> <sup>17</sup>, 93 <sup>11</sup> <sup>23</sup> <sup>27</sup>, 300 <sup>24</sup>. vada piscaria 218 3.

valitudo 363.

vallis (nella formula di pertinenza) 9 12, 19 18, 24 24, 48 29, 50 15, 66 10, 67 10, 97 19, 100 22, 106 14, 108 5, 127 28, 129 20, 132 7, 141 7, 144 2, 152 7, 168 15, 179 13, 186 25, 192 26, 199 20, 202 6, 204 33, 205 30, 225 11, 227 14, 229 24, 269 16, 283 1, 293 25, 312 3, 327 8, 329 16, 333 12, 338 16.

vantonem v. vuantonem.

vasonem v. vuasonem.

vectigal. exigere 278 <sup>2</sup>, 279 <sup>17</sup>. vectigalibus (*tra le pertinenze*) 9 <sup>13</sup>, 293 <sup>26</sup>. venantes v. silva.

venatio. venationem exercere 27 <sup>25</sup>. venacionibus (tra le pertinenze) 36 <sup>12</sup>, 66 7 9, 108 <sup>6</sup>, 160 <sup>21</sup>, 347 <sup>11</sup>.

venator 215 10.

vendere. vendendi (potestas) 108 <sup>11</sup>, 112 <sup>18</sup>, 129 <sup>24</sup>, 132 <sup>12</sup>, 141 <sup>12</sup>, 144 <sup>6</sup>, 160 <sup>27</sup>, 179 <sup>18</sup>, 181 <sup>10</sup>, 227 <sup>18</sup>, 231 <sup>24</sup>, 256 <sup>12</sup>, 260 <sup>1</sup>, 261 <sup>20</sup>, 268 <sup>20</sup>, 269 <sup>29</sup>, 281 <sup>15</sup>, 283 <sup>8</sup>, 312 <sup>9</sup>, 329 <sup>22</sup>, 332 <sup>2</sup>, 333 <sup>19</sup>, 336 <sup>1</sup>, 347 <sup>1</sup>.

vendicare 299 15. vendiciones 36 13. ventilare. v. placita. verbositate deleta 47 1.

veritas, rei veritas clarescat 13 25, 75 25. approbetur, adprobetur 58 22 25, 92 14. declaretur 78 16. investigetur 3 16 6. veritatem rei inveniendam (ad) 80 19. intuendam (ad) 195 24. inquirere 306 29. v. norma.

vernuli familiares 124 22.

vesper 254 13.

vestimentum 23 10, 124 23, 244 17. v. usus. vestitura 234 32. corporalis 53 23. legitima 72 26, 75 17, 78 8. iusta et legalis 804.

via 254 12. publica 69 10, 93 26, 257 14, 263 24 passim, 287 11. silicata 204 15 26 29. orientis 322 22. viam incidere 2646, 266 16.

vicarius 295 24, 296 4. (nella formula di immunità) 16 13, 40 13, 42 4, 44 5 20, 12429.

vicecomes (nella formula di immunità) 5 18, 16 12, 38 20, 40 12, 42 4, 44 4 20, 49 2, 67 21, 87 2, 124 29, 135 18, 138 17, 1565, 158 10, 174 4, 177 16, 179 21, 183 20, 188 14, 195 30, 199 26, 202 12, 2064, 208 12, 210 4, 211 16, 213 17, 218 25, 295 22, 303 33, 310 13, 318 20, 327 13, 347 14, 368 3.

vicedominus 1039. (nella formula di immunità) 135 19.

vicenda 3158.

vicini 96 16.

victum (ad, canonicorum) 244 17.

vici (tra le pertinenze) 36 10.

vigrae (tra le pertinenze) 36 11.

villa (tra le pertinenze) 36 10, 41 9, 42 9, 96 17, 155 21, 275 17, 282 11, 315 17, 323 19.

vim aut contrarietatem inferre 208 14. vinea 102 15, 168 56, 343 13. vineis (tra le pertinenze) 99, 1916, 2422, 27 22, 36 11, 46 3 16 22, 48 27, 50 13, 53 1, 67 8, 89 17, 97 18, 100 21, 106 12, 108 4, 110 6, 127 27, 129 18, 132 5, 1417, 1442, 1526, 16018, 16814, 173 10 17, 176 29, 181 4, 186 23, 192 24, xenodochia 362 3.

195 11, 199 19, 202 5, 204 32, 205 28, 2086, 215 13, 225 9, 227 13, 229 22, 231 18, 234 10, 268 14, 269 15, 282 11, 293 22, 303 17, 309 12, 312 2, 314 7, 3277, 329 15, 333 12, 347 8.

violare (preceptum, nella minatio) 63, 9 21, 29 10, 31 31, 64 29, 68 9, 138 23, 179 27, 218 32, 246 25, 266 22, 294 1, 316 14, 327 20, 330 4, 336 4, 338 21, 345 24. (auctoritatem apostolicam) 2.1 28,

violator (nella minatio) 252, 398, 40 21, 42 15, 44 27, 50 20, 70 1, 97 28, 100 27, 104 24, 108 14, 125 25, 127 32, 129 27, 132 15, 135 24, 146 24, 149 16, 152 10, 169 19, 174 11, 231 27, 242 13, 252 21, 258 11, 260 4, 278 12, 279 24, 283 11, 332 4, 334 8, 345 19, 347 19. temerarius 210 10.

violentia 61, 3746. violentiam facere 125 20. inferre 62 18, 89 28, 94 8, 118 29, 138 19, 273 30, 301 1, 324 16. agere 3192.

viri. fideles 16 28, 46 26, 48 3 11 25. religiosi 195 17, 198 8, 201 13, 204 5. religiosi et christianissimi 198 15, 201 20, 204 11. religiosi et sancti 245 23.

viridario 244 26.

vitare incursiones hostium 26922.

vitis 162 3, 233 28. v. pergola, petia. vivere. pacifice et quiete 327 16. secure 345 18.

vocabula 53 5, 57 14 16 19 91 26, 201 21, 213 12, 234 3 14.

vocatio divina 307 13.

vociferare 163 14, 166 3.

voluntas (quidquid) decreverit 1925,

votum. pari voto 1046, 3459. ad votum 3247.

vuadiam dedi 114 14 21.

vuantonem, vantonem (per) (tradicio) 53 <sup>21</sup>, 234 <sup>30</sup>.

vuarpire 234 33.

vuasonem, vasonem (per) terre (tradicio) 53 22, 234 31.

vulgarius (tra le pertinenze) 66 11.

# IV.

# **SCRITTORI**

#### CITATI NELLE FONTI EDITE

 AB ECCLESIA (FRANC. AUGUSTINUS), S. R. E. Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum et Abbatum Pedemontanae regionis chronologica historia.

Augustae Taurinorum, 1645.

 ADRIANI G. B., Degli antichi Signori di Sarmatorio Manzano e Monfalcone indi degli Operti Fossanesi. Memorie storico-genealogiche corredate di molti documenti inediti.

Torino, 1853.

3. Affò Ireneo, Istoria della città e ducato di Guastalla.

Vol. I, Guastalla, 1785.

- 4. Storia della città di Parma.

  Parma, vol. I (1792), II (1793).
- Allodi L., Cronaca Sublacense del P. D. Cherubino Mirzio da Treveri.

Roma, 1885.

6. Allodi L. e Levi G., Il regesto Sublacense dell'XI secolo.

In Biblioteca della R. Società Romana di storia patria, Roma, 1885.

7. ALLODI GIO. M., Serie cronologica dei vescovi di Parma.

3" ed., vol. I, Parma, 1854.

- 8. Ammirato Scipione, Vescovi di Fiesole, di Volterra et d'Arezzo.
  Firenze, 1637.
- 9. Angeli Bonaventura, La historia della città di Parma et la de-

scrittione del fiume Parma. Divisa in otto libri.

Parma, 1501.

10. Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde.

Vol. V, Frankfurt a. M., 1824.

II. Archivio paleografico Italiano, diretto da E. Monaci.

Vol. IX, *Diplomi*, ed. L. Schia-Parelli (1910-1920).

12. ARESII BARTHOLOMAEI Insignis basilicae et imperialis coenobii S. Ambrosii Maioris Mediolani abbatum chronologica series. — Privilegiorum et diplomatum omnium insigni basilicae et imperiali monasterio S. Ambrosii Maioris Mediolani concessorum exemplaria ex eiusdem monasterii archivio fidelissime exscripta et transsumpta.

Mediolani, 1674.

 ARNOLDI D., FACCIO G. C., GA-BOTTO F. e ROCCHI G., Le carte dell'Archivio Capitolare di Vercelli, I.

> Nella Biblioteca della Società storica Subalpina, LXX, Pinerolo, 1912.

14. ASSANDRIA GIUSEPPE, Il Libro verde della chiesa d'Asti, II.

Nella Biblioteca della Società storica Subalpina, XXVI, Pinerolo, 1907.

15. ASTEGIANO LORENZO, Codex diplomaticus Cremonae.

Vol. I, Augustae Taurinorum, 1895; II, 1898. In Historiae patriae monumenta, ser. 11, to. XXI, XXII.

- 16. Attonis S. Vercellarum ecclesiae episcopi opera, ed. Carolus Burontius del Signore, I., Vercellis, 1768 = Migne, Patr. Lat., CXXXIV.
- 17. BALLARINI FRANCESCO, Compendio delle croniche della città di Como.
  Como, 1619.
- 18. BALZANI UGO, Il Chronicon Farfense di Gregorio di Calino.

In Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico Italiano, Scrittori, nn. 33, 34, Roma, 1903.

- 19. BARONII C., Annales ecclesiastici...
  una cum critica historico-chronologica P. Antonii Pagii.
  Vol. XV, Lucae, 1744.
- BARSOCCHINI D. v. Memorie e documenti.
- BARUFFALDI A. E., Badia di Polesine. IV, Regesto dell'abazia della Vangadizza.

Badia Polesine, 1908.

21. BELGRANO LUIGI TOMMASO, Il registro della Curia arcivescovile di Genova.

> Negli Atti della Società Ligure di storia patria, vol. II, par. 11, Genova, 1862.

22. Benassi Umberto, Codice diplomatico Parmense.

Vol. I, Parma, 1910.

- 23. BENOIT D. P., Histoire de l'abbaye et de la terre de Saint-Claude. Vol. I, Montreuil-sur-Mer, 1890.
- 24. BENUSSI BERNARDO, Nel Medio Evo:
  pagine di storia Istriana.
  Parenzo, 1897.

 BERNARD A. et BRUEL A., Chartes de l'abbaye de Cluny. I, Paris, 1876.

In Collection des documents iné-

26. BERNASCONI B. e MOIRAGHI P., Le antiche mura di Como.

Nell'Archivio storico Lombardo, ser. 111, X, Milano, 1898.

27. BERTANO LORENZO, Storia di Cuneo. Medioevo (1198-1382).

Vol. II, Cuneo, 1898.

28. Bescapé Carolus, Novaria seu de ecclesia Novariensi.

Novariae, 1612.

 La « Novara Sacra» del vescovo Carlo Bescapé, tradotta in italiano con annotazioni e vita dell'antore dall'avv. cav. Giuseppe Ravizza.

Novara, 1878.

30. BESTA ENRICO, Tomaso Diplovataccio e l'opera sua.

Nel Nuovo Archivio Veneto, nuova serie, vol. VI, Venezia, 1903.

- Un diploma inedito di Enrico VI.
   In Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, LXVII, Venezia, 1908.
- 32. Una parola ancora sulla raccolta e la trascrizione di antichi documenti veneziani per opera di Tomaso Diplovataccio.

Nel Nuovo Archivio Veneto, nuova serle, vol. XXVII, Venezia, 1914.

33. BETHMANN L. und HOLDER-EG-GER O., Langobardische Regesten.

> Nel Neues Archiv der Gesellschaft für ällere deutsche Geschichtskunde, III, Hannover, 1878. [SI cita Bethmann, Holder-Egger, n. . . .]

34. BETHMANN-HOLLWEG M. A. v., Ursprung der lombardischen Städtefreiheit,

Bonn, 1846.

35. BIANCOLINI GIAMBATTISTA, Notizie delle chiese di Verona.

Verona, vol. III (1750), V, par. 1 (1761).

36. BIFFIUS HIERONYMUS, Gloriosa nobilitas illustrissimae familiae Vicecomitum...

Mediolani, 1671.

37. Böhmer Johann Friedrich, Regesta chronologico-diplomatica regum atque imperatorum Romanorum inde a Conrado I usque ad Heinricum VII.

Frankfurt am Main, 1831.

38. — Regesta chronologico-diplomatica Karolorum.

Frankfurt am Main, 1833.

39. — Regesta Imperii inde ab anno

MOOXLVI usque ad annum

MOOOXIII ...

Stuttgart, 1844. [Si cita Böhmer, n. . . . oppure B. n. . . . ].

- Regesta Imperii I, v. MÜHLBACHER.
- Regesta Imperii II, v. Ottenthal.
- Regesta Imperii V, v. Ficker, Win-KELMANN.
- 40. Acta Imperii selecta. Innsbruck, 1870.
- BOLLEA L. C., Cartario dell'abazia di Precipiano (883-1396).
   In Biblioteca della Società storica Subalpina, XLIII, 4, Pavia, 1911.
- 42. BORDONI FRANCISCI Thesaurus sanctae ecclesiae Parmensis, ortus sanctorum et privilegiorum publicae utilitati ... expositus.

  Parmae, 1671.
- 43. [BORTOLOTTI P. e GIOMO G.]

  Nobili nozze Brandolin Lucchesi-Palli-Valmareno. Spigolature d'archivio.

Venezia, 1898.

44. Bosco (A) Iohannes, Floriacensis vetus bibliotheca...

Lugduni, 1605.

45. Boselli Gio. Vincenzo, Delle storie Piacentine libri XII.

Vol. I, Piacenza, 1793.

46. Bosio Gaspare, Storia della chiesa d'Asti.

Asti, 1894.

47. BOUCHE HONORÉ, La chorographie ou description de Provence, et l'histoire chronologique du même pays.

Vol. I, Aix, 1664.

48. BOUQUET MARTIN, Recueil des historiens des Gaules et de la France.

Vol. IX, Paris, 1757.

 BRÉQUIGNY (DE), Table chronologique des diplomes, charles, titres et actes imprimés concernant l'histoire de France.

Vol. I, Paris, 1769.

50. Bresslau Harry, Diplomata centum in usum scholarum diplomaticarum...

Berolini, 1872.

51. — Jahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad II.

Vol. I, Leipzig, 1879, II, 1884. In Jahrbücher d. deutschen Geschichte.

52. – Excurse zu den Diplomen Konrads II.

> Nel Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, XXXIV, Hannover und Leipzig, 1909.

53. – Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien.

Vol. I, Leipzig, 1889, 2ª ed., 1912.

54. - Venezianische Studien.

In Festgabe für Gerold Meyer von Knonau. Zürich, 1913.

55. BRUNETTI FILIPPO, Codice diplomatico Toscano.

Parte I, Firenze, 1806.

 BRUNNER HEINRICH, Zeugen – und Inquisitionsbeweis im deutschen Gerichtsverfahren Karolingischer Zeit.

> Nei Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe, LI, Wien, 1865. Si cita questa ed. e non la nuova in: Forschungen zur Geschichte des deutschen und französischen Rechtes, Gesammelte Aufsätze von H. Brunner, Stuttgart, 1894.

57. Bullettino dell'Archivio paleografico
Italiano diretto da V. FEDERICI.
Vol. IX, fasc. 1-4, ed. L. Schiaparelli, Perugia, 1910-1919.

BURONTIUS, v. ATTONIS, Opera.

- 58. BUTTAZZONI CARLO, Ugo e Lotario, re d'Italia, fanno donazione ai patriarchi d'Aquileia del castello di Muggia nel comitato d'Istria. In L'Archeografo Triestino, N. S., III, Trieste, 1872-75.
- BUZZETTI PIETRO, Documenti della Rezia Chiavennasca anteriori al XIV secolo. Como, 1903.
- Buzzi G., v. Codice diplomatico di S. Colombano di Bobbio.
- 60. Caffaro e i suoi continuatori. Annali di Genova dall'anno 1100 all'anno 1294. Testo latino con traduzione italiana. Note e documenti.

Genova, dal tipi di Luca Carniglia, 1828.

 CALCHI TRISTANI Mediolanensis historiae patriae libri XX, Mediolani, 1627.

In Graevius, Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, II, 1, Lugduni Batavorum, 1704.

62. CAMPANA C., Arbori delle tre famiglie Aledrama, Paleologa e Gonzaga, le quali sin hora hanno ritenuta la signoria nel Monferrato, prima con titolo di Marchese, indi di Duca. In appendice a Arbori delle famiglie le quali hanno signoreggiato con diversi titoli in Mantova, sino ai tempi nostri...

Mantova, 1590.

63. CAMPI PIETRO MARIA, Dell'historia ecclesiastica di Piacenza.

Vol. I, Piacenza, 1651.

64. Canali (I) di Secchia e d'Enza, vol. II, par. 11, Privilegi – Donazioni – Statuti. (L'ed. dei documenti è stata curata da I. MA-LAGUZZI).

Reggio Emilia, 1883.

65. CANESTRELLI ANTONIO, Ricerche storiche ed artistiche intorno all'abbazia di S. Antimo.

Nel Bullettino Senese di storia patria, IV, Siena, 1897.

66. — Storia dell'abbazia di S. Antimo.

Nel Bullettino Senese di storia patria, XVIII, Siena, 1911.

67. CAPLET A. M., Regesti Bernardi I abbatis Casinensis fragmenta ex archivio Casinensi...

Romae, 1890.

68. CAPPELLETTI GIUSEPPE, Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni.

Vol. X, (Venezia, 1854), XI (1856), XII (1857), XV (1859).

69. CASPAR ERICH, Echte und gefälschte Karolinger-Urkunden für Monte Cassino.

Nel Neues Archiv der Geseltschaft für ältere deutsche Gesichtskunde, XXXIII, Hannover u. Leipzig, 1908.

 Petrus Diaconus und die Monte Cassineser Fälschungen. Ein Beitrag zur Geschichte des italienischen Geisteslebens im Mittelalter.

Berlin, 1909.

71. Catalogo delle opere di autori Novaresi o d'argomento novarese compilato sulla collezione esistente nella Biblioteca Civica di Novara.

Novara, 1886.

- 72. CAVATTONI CESARE, Memorie intorno alla vita, agli scritti, al culto ed al corpo di san Zenone che fu ottavo vescovo di Verona.
  Verona, 1839.
- 73. CERUTI A., Chronicon extravagans et Chronicon Maius auctore Galvaneo Flamma ord. Praedicatorum scriptore Mediolanensi.

In Miscellanea di storia Italiana edita per cura della Regia Deputazione di storia patria, VII, Torino, 1869.

- Chartes de l'abbaye de Cluny v. Bernard ET Bruel.
- 74. CHARVET C., Histoire de la sainte église de Vienne.
  Lyon, 1761.
- 75. CHERBI FRANCESCO, Le grandi epoche sacre, diplomatiche . . . della chiesa vescovile di Parma.

Vol. I, Parma, 1835.

76. CHEVALIER C. U. F., Cartulaire de l'abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne, ordre de Saint-Benoît, suivi d'un appendice de chartes inédites sur le diocèse de Vienne (IX-XII siècles).

In Collection de Cartulaires Dauphinois, I, Vienne-Lyon, 1869.

77. — Description analytique du Cartulaire du chapitre de Saint-Maurice de Vienne.

> In Collection de Cartulaires Dauphinois, II, 2, Valence, 1891.

78. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Barnard de Romans.

Nouvelle ed., Romans, 1898.

79. — Regeste Dauphinois ou répertoire chronologique et analytique des documents imprimés et manuscrits relatifs à l'histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à l'année 1349.

Vol. I, Valence, 1913.

80. CHORIER NICOLAS, Histoire générale du Dauphiné.

Vol. I, Grenoble, 1661.

81. CHROUST ANTON, Untersuchungen über die langohardischen Königsund Herzogs-urkunden.

Graz, 1888. [Si cita Chroust, n. ...].

- 82. CIBRARIO LUIGI, Storia di Torino. Vol. 1, Torino, 1846.
- CIPOLLA CARLO, Verzeichniss der Kaiserurkunden in den Archiven Veronas. I. Von Karl dem Grossen bis Heinrich IV.

Nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, II, Innsbruck, 1881.

84. — Fonti edite della storia della regione Veneta dalla caduta dell'impero Romano sino alla fine del secolo X.

> In Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione Veneta di storia patria, serie 1v, Miscellanea, Il e III, Venezia, 1883, 1885.

 Di Audace vescovo di Asti e di due documenti inediti che lo riguardano.

Nella Miscellanea di storia Italiana, vol. XXVII, Torino, 1889.

86. — Di Brunengo vescovo di Asti e di tre documenti inediti che lo riguardano.

> Nella Miscellanea di storia Italiana, vol. XXVIII, Torino, 1890.

87. — Di Rozone vescovo di Asti e di alcuni documenti inediti che lo riguardano.

Nelle Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, ser. 11, to. XLII, Torino, 1892.

88. – Notizie di storia Veronese.

Nel Nuovo Archivio Veneto, volume XVI, Venezla, 1898.

89. — Monumenta Novaliciensia vetustiora I, II.

> In Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico Italiano, Scrittori, nn. 31, 32, Roma 1898, 1901.

- v. Codice diplomatico di S. Colombano di Bobbio.
- Codex diplomaticus Langobardiae v. Historiae patriae monumenta.
- Codice diplomatico della Rezia v. Fos-SATI.
- 90. Codice diplomatico di S. Colombano di Bobbio. I-III. I vol. a cura di C. CIPOLLA; II a cura di C. CIPOLLA e G. BUZZI; III a cura di G. BUZZI.

In Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico Italiano, Diplomi, nn. 52-54, Roma 1918.

91. Collectanea instrumentorum comprobantium descendentiam masculinam dominorum comitum Valpergiae de Maxino Caluxii marchionum, I.

Stampa del sec. XVIII. (Copia nell'archivio del conte Cesare Masino di Valperga, Torino, e altra nella biblioteca di S. M. in Torino).

92. CROLLALANZA G. B., Storia del contado di Chiavenna.

Milano, 1870.

93. Curlo Faustino, L'Archivio di S. Gaudenzio di Novara.

> Nel Bollettino storico-bibliografico Subalpino, XIII, nn. 111-11, Torino, 1909.

94. Cusano Marc'Aurelio, Discorsi historiali concernenti la vita et attioni de' vescovi di Vercelli.

Vercelll, 1676.

95. Czörnig Carl, Das Land Görz und Gradisca mit Einschluss von Aquileia.

Wien, 1873.

 D'Achery Lucas, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant.

2ª ed., De La Barre, vol. Il, III, (Parisiis, 1723).

- Danduli Chronicon v. Muratori, Scriptores XII.
- DARMSTÄDTER PAUL, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont (568-1250).
   Strassburg, 1896.
- 98. Davidsohn Robert, Geschichte von Florenz.

Vol. I, Berlin, 1896 (trad. ital. I, parte 1, Firenze, 1909).

 DE ANGELI FELICE, Delle origini del dominio tedesco in Italia con documenti inediti e rari del secolo X. Studi storico-critici.

Milano, 1861.

100. DE BONOMO ANDREA GIUSEPPE, Sopra le monete de' vescovi di Trieste. Dissertazione.

Trieste, 1788.

 DE DIONYSIIS IOA.—IACOB, De duobus episcopis Aldone et Notingo Veronensi ecclesiae assertis et vindicatis dissertatio.

Veronae, 1758.

102. DE FRANCESCHI CARLO, L'Istria.

Note storiche.

Parenzo, 1879.

103. (DE GIUDICI GIOVANFRANCESCO)

Lettere critico-istoriche scritte da
un Aretino ad un suo amico in
Firenze, ovvero riflessioni sopra
alcuni sbagli d'historia presi
dall'autore del libro . . . intitolato

Antichità e riguardevolezza della Compagnia della SS. Annunziata d'Arezzo.

Firenze, 1760.

104 DE MANTEYER GEORGES, Les origines de la maison de Savoie en Bourgogne.

> Nei Mélanges d'archéologie et d'histoire, XIX, Paris-Rome, 1899.

105. — La Provence du premier au douzième siècle. Études d'histoire et de géographie politique.

> In Mémoires et documents publiés par la Société de l'École des Chartes, VIII, Paris, 1908.

106. DE RIVAZ PIERRE, Diplomatique de Bourgogne. Analyse et pièces inédites publiées par C. U. J. CHEVALIER.

> In Collection de Cartulaires Dauphinois, VI, 2. Paris, 1875.

107. DE RUBEIS BERNARDUS MARIA, Monumenta ecclesiae Aquilejensis commentario historico-chronologico-critico illustrata, cum appendice ...

Argentinae, 1740.

108. DE SACY SILVESTRE, Pièces diplomatiques tirées des archives de la république de Gênes.

> In Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi et autres bibliothèques, XI, Paris, 1827.

- 109. DELLA CROCE IRENEO, Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste. Trieste, 1698.
- 110. DELLA RENA COSIMO, Della serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana con altre notizie dell'imperio Romano e del regno de' Goti e de' Longobardi.

Firenze, 1690.

III. DELLA TORRE PIER LUIGI, Vita di S. Colombano scritta per gli divoti del medesimo santo.

Ed. 2ª, Milano, 1728.

112. DI MANZANO FRANCESCO, Annali del Friuli, ossia raccolta delle cose storiche appartenenti a quella regione.

Vol. 1, Udine, 1858.

113. Diplomata pro Astensi ecclesia. Stampa del sec. xviii presso la Biblioteca Nazionale di Torino (R. V. 33).

114. Diritti della città di Modena sulle acque di Secchia. (Ed. Muzza-RELLI L. e ROSA A.). Modena, 1827.

115. DONDI DALL'OROLOGIO FRANCEsco, Dissertazioni sopra l'istoria ecclesiastica di Padova. Dissert. II. Padova, 1803.

116. DONESMONDI IPPOLITO, Dell'Istoria ecclesiastica di Mantova. Vol. I, Mantova, 1612.

117. DUCHESNE ANDRÉ, Historiae Francorum scriptores a Carolo Martello Pipini R. patre usque ad Hugonis et Roberti regum tempora.

Vol. III, Lutetiae Parisiorum, 1641.

- 118. DUMGÉ CARL GEORGE, Regesta Badensia. Urkunden des grossh. Badischen General-Landes-Archives von den ältesten bis zum Schlusse des 12 Jahrhundert... Carlsruhe, 1836.
- 119. DÜMMLER ERNST, Urkunden der italienischen und burgundischen Könige aus den Jahren 888 bis 947.

Nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, X, Göttingen, 1870.

- 120. Gesta Berengarii imperatoris. Halle, 1871.
- 121. Italienische Königsurkunden des zehnten Jahrhunderts.

Nelle Forschungen zur deutschen Geschichte, XV, Göttingen, 1875.

122. DÜMMLER E. und KÖPKE R., Kaiser Otto der Grosse.

In Jahrbücher der deutschen Geschichte. Leipzig, 1876.

- 123. DUMONT J., Corps universel diplomatique du droit des gens... Vol. I, Amsterdam-La Haye, 1726.
- 124. Durandi Iacopo, Il Piemonte Cispadano antico.

Torino, 1774.

125. ECKHART JOHANN GEORG V., Origines serenissimae ac potentissimae familiae Habsburgo – Austriacae ex monumentis veteribus, scriptoribus coaetaneis, diplomatibus chartisque . . . demonstratae.

Lipsiae, 1721.

- 126. EGIDI P., GIOVANNONI G., HER-MANIN F., FEDERICI V., I monasteri di Subiaco. I, EGIDI P., Notizie storiche; II, FEDERICI V., La Biblioteca e l'Archivio. I, II, Roma, 1904.
- 127. ERRERA CARLO, Un diploma inedito di re Berengario II e Adalberto.

Nell'Archivio storico Italiano, serie v, to. I, Firenze, 1888.

128. FALCE ANTONIO, Il marchese Ugo di Tuscia. Ricerche.

In Pubblicazioni del R. Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento in Firençe. Sezione di filologia e di filosofia. N. S. vol. II, Firenze, 1921.

129. FANTA ADOLF, Die Verträge der Kaiser mit Venedig bis zum Jahre 983.

> Nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, 1, Ergänzungsband, Innsbruck, 1883-85.

 Unedirte Diplome. II. Mit einem Excurs über die Urkunden Ludwigs II für Montamiata.

> Nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, V, Innsbruck, 1884.

- 131. FANTUZZI MARCO, Monumenti Ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti.
  Vol. IV, Venezia, 1802.
- 132. Fascicolo a stampa, 1673, contenente i privilegi per il monastero del Senatore in Pavia.

(Copia nell'Archivio di Stato in Milano).

- 133. FEDELE P., Carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano in Mica Aurea. Parte I, secoli X e XI. Nell' Archivio della R. Società Romana di storia patria, XXI, Roma, 1899.
- 134. FERRERIUS STEFANUS, Sancti Eusebii Vercellensis episcopi et martyris eiusque in episcopatu successorum vita et res gestae.
  Romae, 1602.
- 135. FICKER IULIUS, Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens. Innsbruch, vol. 1 (1868), III (1872),
- 136. FICKER IULIUS und WINKELMANN EDUARD, Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp ... und Richard (1198–1272). [I. F. Böhlmer, Regesta Imperii, V].

  Innsbruck 1881-1901. [Si cita Ficker-Winkelmann, n. ...].
- 137. FIETZ C., Geschichte Berengar's II von Ivrea, Königs von Italien. Inaugural-Dissertation.

Leipzig, 1870.

IV (1874).

138. FIORAVANTI IACOPO MARIA, Memorie storiche della città di Pistoia.

Lucca, 1758.

139. FIORENTINI FRANCESCO MARIA,
Memorie della gran contessa
Matilda restituita alla patria lucchese. Seconda edizione illustrata
con note critiche e con l'aggiunta
di molti documenti appartenenti

a Matilda ed alla di lei casa da Gian Domenico Mansi.

Lucca, 1756.

140. FOLIETAE U. Historiae Genuensium libri XII.

> Genuae, 1585. In GRAEVIUS, Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae I,1, Lugduni Batavorum, 1704.

141. (FONTANINI G.), Il dominio temporale della Sede apostolica sopra la città di Comacchio.

Roma, 1709.

142. FOREL F., Régeste soit répertoire chronologique de documents relatifs à l'histoire de la Suisse Romande.

In Mémoires et documents publics par la Societé d'histoire de la Suisse Romande, vol. XIX, Lausanne, 1864.

143. Fossati Francesco, Codice diplomatico della Rezia.

Nel Periodico della Sòcietà storica per la provincia e antica diocesi di Como, vol. III, Como, 1883.

- 144. FRANCHETTI DOMENICO, La Consolata. Opera storico – critica. Torino, 1904.
- 145. FRANCIA IOHANNIS MARIAE De Novariensi S. Gaudentii ecclesia, quae optimo iure insignis esse demonstratur, dissertatio. Casali, 1793.
- 146. FRANCOL GIO. BATT., L'Istria riconosciuta. Manoscritto autografo del Civico Archivio diplomatico di Trieste, pubblicato per cura di Don Pietro Dr Tomasini. Trieste, 1888.
- 147. FRATI CARLO, Lettere di Girolamo Tiraboschi al padre Ireneo Affò. I, Modena, 1894.
- 148. GABOTTO FERDINANDO, Intorno ai diplomi regi ed imperiali della Chiesa di Vercelli.

In Archivio storico Italiano, ser. v, to. XXI, Firenze, 1898.

149. – Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Asti, I.

Nella Biblioteca della Società storica Subalpina, XXIV, Pinerolo, 1904.

150. — I « ducati » dell'Italia Carolingica.

> Nel Bollettino storico-bibliografico Subalpino, XIV, n. VI, Torino, 1910.

151. GABOTTO FERDINANDO e LEGÉ VINCENZO, Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona, I (sec. IX-1220).

Nella Biblioteca della Società storica Subalpina, XXIX, Pinerolo, 1905.

- v. Rossi T. e Gabotto F., Storia di Torino.
- GATTOLA ERASMUS, Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones.
   II, Venetiis, 1734.
- 153. GAUDENZI AUGUSTO, Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceto e la chiesa di Bologna. Nel Bullettino dell'Istituto storico
- Italiano, n. 36, Roma, 1916. 154. GENNARI GIUSEPPE, Annali della città di Padova. Opera postuma.
- Parte I, Bassano, 1804.

  155. GEROLA GIUSEPPE, Santa Maria di Gazzo (Verona).

In L'Arte. Rivista di storia dell'arte Medioevale e Moderna e d'arte decorativa, diretta da A. Venturi, XII, Roma, 1909.

156. GHILINI G., Annali di Alessandria ovvero le cose accadute in essa città nel suo e circonvicino territorio dall'anno dell'origine sino al MDCLIX.

Milano, 1666.

157. GHIRARDI G. B. Il santuario della Consolata in Torino.

Torino, 1877.

158. GIACHI ANTON FILIPPO, Saggio di ricerche sopra lo stato antico

e moderno di Volterra dalla sua prima origine fino ai tempi nostri.

2ª ed., Volterra, 1885.

159. GIESEBRECHT WILHELM, Geschichte der deutschen Kaiserzeit.

Vol. I, 4ª ed., Braunschweig, 1873.

160. GINGINS-LA-SARRAZ (DE) FRÉD., Mémoires pour servir à l'histoire des royaumes de Provence et de Bourgogne Jurane. Seconde partie: Les Hugonides.

In Archiv für Schweizerische Geschichte, IX, Zürich, 1853.

161. GIOMO GIUSEPPE, I diplomi regii ed imperiali del secolo decimo ai conti di Collalto.

Venezia, 1897.

162. GIORGI IGNAZIO e BALZANI UGO, Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino, III.

Nella Biblioteca della Società Romana di storia patria, Roma, 1883.

163. GIRAUD, Essai historique sur l'abbaye de St Barnard et sur la ville de Romans.

Vol. I, Lyon, 1856.

- 164. GIULINI GIORGIO, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano nei secoli bassi. Vol. I, Milano, 1854.
- 165. GIUSTINIANO AGOSTINO, Castigatissimi annali con la loro copiosa tavola della eccelsa et illustrissima republica di Genoa, da fideli et approvati scrittori.

Genoa, 1537.

166. GLORIA ANDREA, Codice diplomatico Padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo, I.

> In Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione Veneta di storia patria, vol. II, ser. 1, documenti, II, Venezia, 1877.

- 167. GOLDAST MELCHIOR, DD. NN. imperatorum, caesarum augustorum ac regum s. imperii Romano-Theutonici recessus, constitutiones...

  Vol. III, Francofurti ad Moenum, 1713.
- 168. GRAZINI ANG. LORENZO, Vindiciae Ss. Martyrum Arretinorum dissertatio.

Romae, 1755.

169. GREGOROVIUS F., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter.

4 Aufl. III, Stuttgart, 1890. Ristampa italiana, Roma, 1900.

170. GUICHENON SAMUEL, Bibliotheca Sebusiana, in Hoffmannus Christ. GODOFRED, Nova scriptorum ac monumentorum partim rarissimorum, partim ineditorum collectio...

Vol. I, Lipsiae, 1731.

171. GUIDI P. e PARENTI O., Regesto del Capitolo di Lucca.

Vol. I, Roma, 1910. In Regesta Chartarum Italiae, n. 6.

172. HANDLOICKE MAX, Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen. Berlin, 1883.

- HARTMANN LUDO MORITZ, Geschichte Italiens im Mittelalter.
   Vol. III, 2, Gotha, 1911.
- 174. HEUMANN IOHANNES, Commentarii de re diplomatica imperatricum augustarum ac reginarum
  Germaniae ex probis literarum
  monimentis ad temporum seriem
  adornati. Accedunt appendices II
  in quibus de diplomatibus nonnullis cum augustarum et reginarum Italiae tum imperatricum
  Constantinopol. disseritur.

Norimbergae, 1749.

175. HIDBER B., Schweizerisches Urkunderegister, herausgegeben von der allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz. Vol. I, Bern, 1863.

Historiae patriae monumenta edita iussu regis Caroli Alberti:

- 176. Chartarum, I, II [to. I, VI]. Augustae Taurinorum, 1836, 1853.
- 177. Codex diplomaticus Langobardiae [10. XIII].
- Codex diplomaticus Cremonae v. Astegiano.
- 178. Leges municipales, II [to. XVI]. 1876.
- 179. Liber iurium reipublicae Genuensis I [10. VII].
  1854.
- 180. HOFMEISTER ADOLF, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich in der Zeit von Karl dem Grossen bis auf Otto den Grossen (774-962).

Nelle Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung. VII. Ergänzungsband, Innsbruck, 1906.

181. — Deutschland und Burgund im früheren Mittelalter. Eine Studie über die Entstehung des Arelatischen Reiches und seine politische Bedeutung.

Leipzig, 1914.

182. HORMAYR JOSEPH, Historisch-statistisches Archiv für Süddeutschland.

Vol. II, Frankfurt und Leipzig, 1808.

183. HÜBNER RUDOLF, Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit. Zweite Abth. Die Gerichtsurkunden aus Italien bis zum Jahre 1150.

> In Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, XIV. Germanistische Abtheilung, Weimar, 1893.

184. JAFFÉ PHILIPPUS, Regesta pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MOXOVIII. 2° ed. curaverunt S. Loewenfeld, F. Kaltenbrunner, P. Ewald.

Vol. I, II, Lipsiae, 1885, 1888. [Si cita Jaffé-Loewenfeld, II....].

185. Inventare des Grossherzoglich Badischen General-Landesarchivs. Herausgegeben von der Grossherzoglichen Archivdirektion.

Band I, Karlsruhe, 1901.

186. IOVII BENEDICTI NOVOCOMENSIS

Historiae patriae libri duo.

Venetiis, 1629. (Cf. l'ed. nelle Opere scelte di B. Giovio edite dalla Società storica di Como, Como, 1887).

187. KANDLER P., Codice diplomatico Istriano.

Vol. I, Trieste, 1847.

188. KEHR PAUL, Regesta pontificum Romanorum. Italia pontificia.

> Vol. II, Latium, Berolini, 1907; III, Etruria, 1908; IV, Umbria, Picenum, Marsia, 1909; V, Aemilia sive provincia Ravennas, 1911; VI, par. 1, Lombardia, 1913, par. 11, Pedemontium - Liguria Maritima, 1914.

189. KRETSCHMAYR H., Geschichte von Venedig.

Vol. I, Gotha, 1905. In Geschichte der Europäischen Slaaten, herausgegeben von A. H. L. HEEREN, F. A. UKERT, W. v. GIESEBRECHT und K. LAMPRECHT. Fünf und dreissigstes Werk.

190. LABRUZZI FRANCESCO, Di una recente opinione sull'origine della Real Casa di Savoia.

Nell' Archivio storico Italiano, ser. v, to. XXVIII, Firenze, 1901.

191. LAMI IOHANNES, Sanctae ecclesiae Florentinae monumenta.

Voll. III, IV, Florentiae, 1758.

192. LANCIOTTI ANTONIO, I falsari celebri, ossia il monachismo italiano durante il Medio Evo. Città di Castello, 1914.

193. LANZANI ANNA, Le concessioni immunitarie a favore dei monasteri Pavesi nell'alto Medio-Evo (secoli 1X-XII).

Nel Bollettino della Società Pavese di storia patria, vol. X, Pavia, 1910.

194. LAUER PHILIPPE, Recueil des actes de Louis IV roi de France (936– 954).

> Paris, 1914. In Chartes et Diplomes relatifs à l'histoire de France publiés par les soins de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

195. LAZZARINI VITTORIO, Il diploma originale di Berengario II e Adalberto per la badia della Vangadizza.

Nel Nuovo Archivio Veneto, nuova serie, vol. XXXIV, Venezia, 1917.

196. LE LIÈVRE J., Histoire de l'antiquité de Vienne.
Vienne, 1633.

197. LEIBNITII WILH. Annales imperii
Occidentis Brunsvicenses ex codicibus bibliothecae Regiae Hannoveranae ed. GEORGIUS HEINRICUS
PERTZ.

Tomus II, Annales annorum 877-955, Hannoverae, 1845.

198. LEICHT PIER SILVERIO, I diplomi imperiali concessi ai patriarchi d'Aquileia. Studi e regesti. Udine, 1895.

199. LENTZ E., Uebergang Venedigs von faktischer zu nomineller Abhängigkeit von Byzanz.

Nella Byzantinische Zeitschrift, 111, München, 1894.

200. LEONCINI GAETANO, Illustrazione della Cattedrale di Volterra. Siena, 1869.

LEONIS Chronicon mon. Casinensis v. Mon. Germ. Hist. Scriptores VII. Liber iurium reipublicae Genuensis I, v. Historiae patriae Monumenta.

201. LIRUTI GIAN GIUSEPPE, Notizie delle cose del Friuli.

Vol. III, Udine, 1777.

202. LISINI ALESSANDRO, R. Archivio di Stato in Siena. Inventario delle pergamene conservate nel diplomatico dall'anno 736 all'anno 1250.

> Nel Bullettino Senese di storia patria, XIII, XIV, Siena, 1906-1907. [In vol. a parte, 1, Siena, 1908].

203. (LUCHI Io. LUD.) Monumenta monasterii Leonensis brevi commentario illustrata. Accedit appendix documentorum ad tria alia monasteria Brixiam spectantium. Romae, 1759.

204. LUGANO PLACIDO, Origine e vita storica dell'abbazia di S. Marziano di Tortona. Spigolature di storia Benedettina.

Firenze, 1902.

205. LÜNIG IOHANNES CHRISTIANUS, Codex Italiae diplomaticus. Voll. I, III, Francofurti et Lipsiae, 1725, 1732.

206. Lupus Marius, Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis. Vol. II, Bergomi, 1799.

207. MABILLON IOHANNES ET GERMAIN
MICHAEL, Museum Italicum seu
collectio veterum scriptorum ex
bibliothecis Italicis.

Vol. I, Luteciae Parisiorum, 1687.

208. Mabillon Iohannes, Annales ordinis sancti Benedicti occidentalium monachorum patriarchae.

Vol. III, Lucae, 1739.

209. — De re diplomatica librorum supplementum.

3 ed. Adimari, Neapoli, 1780.

210. MAINATI GIUSEPPE, Croniche ossia memorie storiche sacro-profane di Trieste.

Vol. I, Venezia, 1817.

211. MAIOCCHI R., Un diploma inedito di re Lotario riguardante la città di Como.

> Nella Miscellanea di storia Italiana, 3ª ser., III., Torino 1897.

212. MALAGUZZI VALERI IPPOLITO,

I Supponidi. Note di storia signorile Italiana dei secoli IX e X.
(Nozze Manno-Laugier).

Modena, 1894.

- v. Canali (I) di Secchia e d'Enza.
- 213. Margarini Cornelli Bullarium
  Casinense seu constitutiones summorum pontificum, imperatorum,
  regum, principum, et decreta sacrarum Congregationum ... pro
  Congregatione Casinensi.

Vol. II, Tuderti, 1670.

214. MARIN CARLO ANTONIO, Sloria civile e politica del commercio de' Veneziani.

Vol. II, In Vinezia, 1799.

- MARINI SANUTI De origine urbis Venetae et vita omnium ducum v. Mu-RATORI, Scriptores, XXII; MON-TICOLO,
- 215. Memorie e documenti per servire all'istoria del principato Lucchese. I, ed. CIANELLI A. N. Lucca 1813; V, par. I, III, ed. BAR-SOCCHINI D., Lucca, 1837-41.
- 216. MICHELI GIUSEPPE, Le Valli dei Cavalieri: note e documenti. Parma, 1915.
- MILLE, Abrégé chronologique de l'histoire de Bourgogne.
   Vol. III, Dijon, 1773.
- 218. MITTARELLI IOHANNES BENEDI-CTUS et COSTADONI ANSELMUS, Annales Camaldulenses ordinis sancti Benedicti.

Vol. I-III, Venetiis, 1755-1758.

- 219. MONETA BENEDETTO, Le ragioni della S. chiesa Aretina sopra le enfiteusi di Alberoro e Tegoleto. Firenze, 1757.
- 220. Monticolo Giovanni, Le vite dei dogi di Marin Sanudo.

Nei Rerum Italicarum Scriptores di L. A. Muratori. Nuova edizione, Città di Castello, 1900.

- 221. Monumenta Germaniae historica, Scriptores, VII. Hannoverae, 1846,
- 222. Leges. Sectio II. Capitularia regum Francorum.

Vol. II, Hannoverae, 1897.

223. — Diplomata regum et imperatorum Germaniae.

Vol. I (Hannoverae, 1879-1884); II (1888-1893); III (1900-1903); IV (1909). [Si citano i diplomi di Ottone I, II, III, di Enrico II e di Corrado II, con DO 1, n...., DO 11, n...., D D 111, n...., D K 11, n...., D K 11, n....

224. — Diplomata Karolinorum. Vol. 1 (Hannoverae, 1906).

- Monumenta monasterii Leonensis v. Lu-CHI.
- Monumenta Novaliciensia vetustiora. Si cita l'edizione di CARLO CIPOLLA nei Fonti per la storia d'Italia, v. CIPOLLA.
- 225. MORANDI G. B., Le carte del Museo Civico di Novara (881-1346).
  In Biblioteca della Società storica Subalpina, LXXVII, 2, Novara, 1913.
- 226. MORIONDI Io. BAPT. Monumenta Aquensia.

I (Taurini, 1789), II (1790).

227. Mühlbacher Engelbert, Die Urkunden Karls III.

> In Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosoph.-historische Classe, CXII, Wien, 1878.

228. — Unedirte Diplome aus Aquileia (799-1082).

Nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, I, Innsbruck, 1880. Traduzione italiana di Loschi Giuseppe nei Monumenti pubblicati dalla R. Deputazione Veneta di storia patria, serie 4°, Miscellanea, III, 2, Venezia, 1885.

229. — Unedirte Diplome, I, II.

Nelle Mittheilungen des Istituts
für österr. Geschichtsforschung,
V (Innsbruck, 1884), VII (1886).

230. — Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern (751–918). [J. F. Böhmer, Regesta imperii, I].

II Aufl. Innsbruck 1899-1908. [Si cita Mühlbacher, n. ..., oppure M. n. ...].

231. MULETTI DELFINO, Memorie storico - diplomatiche appartenenti alla città e ai marchesi di Saluzzo, pubblicate da C. MULETTI.

Vol. I, Saluzzo, 1829.

232. Muñoz A., Le miniature del Chronicon Vulturnense.

> Nel Bullettino dell'Istituto storico italiano, N. 30, Roma, 1909.

233. MURATORI L. A., Delle antichità
Estensi ed Italiane.

Vol. I, Modena, 1717.

- 234. Rerum Italicarum Scriptores.

  Mediolani, I, 2 (1725); XII (1728);

  XVI (1730); XXII (1733); XXIII (1733).
- 235. Antiquitates Italicae medii aevi. Mediolani, I (1738); II (1739); III (1740); V (1741); VI (1742).
- 236. Annali d'Italia. Si citano coll'anno.
- 237. Piena esposizione dei diritti imperiali ed Estensi sopra la città di Comacchio in risposta alle due Difese del dominio e della Dissertazione istorica.

1712.

238. Odorici Federico, Storie Bresciane dei primi tempi sino all'età nostra.

Vol. 1V, Brescia, 1856.

239. — Codice diplomatico Bresciano. Sec. x.

Brescia, 1873. (Stampa rimasta incompleta).

240. Origines guelficae quibus potentissimae gentis primordia, magnitudo variaque fortuna usque ad Ottonem... primum Brunsvicensium et Luneburgensium ducem... exhibentur. Opus praeeunte Godofredo Guillelmo Leibnitio stilo dn. Ioh. Georgii Eccardi litteris consignatum postea a dn. Iohan. Daniele Grubero novis probationibus instructum...in lucem emissum a Christiano Ludovico Scheidio.

Vol. I, Hannoverae, 1750; II, 1751.

- 241. ORLENDI FRANC., Orbis sacer et profanus illustratus, II, 2.
  Florentiae, 1732.
- 242. OTTENTHAL EMIL VON, Das Archiv der Grafen von Collalto. Nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, I, Innsbruck, 1880.
- 243. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Herrschern aus dem Sächsischen Hause (919-1024). [J. F. Böhmer, Regesta Imperii II].

Lieferung I, Innsbruck, 1893. [SI cita Ottenthal, n. . . . ].

244. PARAZZI ANTONIO, Origini e vicende di Viadana.

Vol. I, Viadana, 1899.

245. PASQUI UBALDO, Documenti per la storia della città di Arezzo nel medioevo. Vol. I, Codice diplomatico (an. 650?-1180).

Nel Documenti di storia Italiana pubblicati a cura della R. Deputazione Toscana sugli studi di storia patria, XI, Firenze, 1899. 246. PATRUCCO CARLO, I Saraceni nelle Alpi occidentali e specialmente in Piemonte.

In Biblioteca della Società storica Subalpina, XXXII, Pinerolo, 1908.

 PELLEGRINI DOMENICO, Indice dei diplomi contenuti nel codice Trevisano.

Nel Giornale dell'Italiana letteratura, vol. XVII, Padova, 1807.

248. PENNOTTUS GABRIELE, Generalis totius sacri ordinis clericorum canonicorum historia tripartita...

Romae, 1624.

249. Per li RR. Monaci della Vangadizza.

Stampa del sec. xviii (esemplare nell'Archivio dl Stato in Venezia: Consultori in iure, n. 395).

250. PESSANI PIETRO, De' palazzi reali che sono stati nella città e territorio di Pavia. Pavia, 1771.

251. PFLUGK-HARTTUNG JULIUS, Iter Italicum. 1 Abth. Stuttgart, 1883.

 PIETRAGRASSAE B., Laureolae sacrae historico-poeticae singulis ecclesiae Papiensis episcopis contextae.

Ticini Regii, 1668.

253. PINTON PIETRO, Codice diplomatico Saccense. Raccolta di statuti, diplomi ed altri documenti e regesti di Piove di Sacco. Roma, 1894.

254. PIVANO SILVIO, Stato e Chiesa da Berengario 1 ad Arduino (888– 1015).

Torino, 1908.

 Contro l'asserita divisione del regno Italico in cinque grandi ducati nell'epoca carolingia.

In Rivista italiana per le scienze giuridiche, L, Roma, 1912.

 256. — Le valli dei Cavalieri. Nota critica a proposito di recente pubblicazione.

> Nell'Archivio storico per le province Parmensi, nuova serie, XVI, Parma, 1916.

257. POGGIALI CRISTOFORO, Memorie storiche di Piacenza.

Vol. III, Piacenza, 1757.

258. POOLE REGINALD L., Burgundian Notes, III.

In The English historical Review, XXVIII, London, 1913.

259. Portioli Attilio, La zecca di Mantova.

Vol. I, Mantova, 1879.

260. POUPARDIN RENÉ, Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855-933?)

Nella Bibliothèque de l'École des Hautes Études, CXXXI, Paris, 1901.

 261. — Le royaume de Bourgogne (888– 1038). Étude sur les origines du royaume d'Arles.

Nella Bibliothèque de l'École des Hautes Études, CLXIII, Paris, 1907.

262. PREVITÉ ORTON C. W., The early history of the House of Savoy (1000-1233).

Cambridge, 1912.

263. — Italy and Provence.
In The English historical Review, XXXII, London, 1917.

264. PUCCINELLI PLACIDO, Historia di Ugo principe della Toscana.
In Venetia, 1643.

265. — Historia dell'eroiche attioni della gran dama Willa principessa della Toscana. In Napoli, 1643.

266. — Cronica dell' insigne ed imperial abbadia di Fiorenza.
In Milano, 1664.

267. PURICELLI IOHANNIS PETRI Ambrosianae Mediolani basilicae ac monasterii hodie Cisterciensis monumenta.

Mediolani, 1645, ed. in Graevius, Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, vol. IV, par. prima, Lugduni Batavorum, 1722.

- 268. QUADRIO FRANCESCO SAVERIO,

  Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di qua dalle
  Alpi, oggi detta Valtellina.

  Vol. I, Milano, 1755.
- Recueil des actes de Louis IV roi de France, v. Lauer Philippe.
- 269. Repetti Emanuele, Dizionario geografico-fisico-storico della Toscana.

Firenze, vol. I (1833); II (1835); III (1839).

270. RICCARDI ALESSANDRO, Inventario dei castelli, paesi e beni posseduti nel secolo X dal monastero di S. Cristina.

Lodi, 1889.

271. Rieger Karl, Die Immunitätsprivilegien der Kaiser aus dem sächsischen Hause für italienische Bisthümer.

> In Siebenter Jahresbericht über das k. k. Franz-Joseph-Gymnasium in Wien, Schuljahr, 1880-81, Wien, 1881.

- 272. Risposta alla seconda scrittura della corte di Roma su la pendenza de feudi ecclesiastici dell' Asteggiana.

  (Stampa del sec. xviii; esemplare nella Biblioteca Nazionale di Torino: VI, L, 212).
- 273. ROBOLINI GIUSEPPE, Nolizie appartenenti alla storia della sua patria.

Vol. II, Pavia, 1826.

274. ROBOLOTTI FRANCESCO, Nota delle pergamene Cremonesi avanti il mille.

Nella Miscellanea di storia Italiana, I, Torino, 1862.

275. — Repertorio diplomatico Cremonese ordinato e pubblicato per cura del Municipio di Cremona. Volume primo: Dall'anno DCOXV al MOG.

Cremona, 1878.

276. ROMANIN S., Storia documentata di Venezia.

Vol. I, Venezia, 1853.

277. ROMEGIALLI GIUSEPPE, Storia della Valtellina e delle già contee di Bormio e Chiavenna.

Vol. I, Sondrio, 1834.

- 278. ROMUALDUS A S. MARIA, Flavia Papia sacra. Opus in quatuor partes divisum. Ticint Regii, 1699.
- 279. RONDINELLI GIOVANNI, Relazione sopra lo stato antico e moderno della città di Arezzo l'anno 1583...
  In Arezzo, 1755.
- 280. Rossetti Benedetto, Bobbio illustrato.

Vol. I, Torino, 1795.

281. Rossi T. e Gabotto F., Storia di Torino, I (fino al 1280).

In Biblioteca della Società storica Subalpina, LXXXII, Torino, 1914.

- 282. ROVELLI GIUSEPPE, Storia di Como.
  Parte II, Milano. 1794.
- 283. RUSCONI A., L'Archivio di S. Giulio d'Orta e la contessa Adelaide di Torino.

Novara, 1882.

- I Conti di Pombia e di Biandrate secondo le carte Novaresi.
   Milano, 1885.
- 285. SACCANI GIOVANNI, I vescovi di Reggio-Emilia. Cronotassi. 2\* ed., Reggio Emilia, 1902.
- 286. SAN GIORGIO (DI) BENVENUTO, Cronica del Monserrato.

In Muratori, Rerum Ital. Scriptores, XXIII; ed. Vernazza Giuseppe, Torino, 1780.

287. SANSOVINO M. FRANCESCO, Origine e fatti delle famiglie illustri d'Italia.

Venetia, 1670.

288. SAVIO FEDELE, Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni.

Il Piemonte, Torino, 1899. La Lombardia, I, Firenze, 1913.

- 289. L'abazia di S. Marziano di Tortona nel periodo medioevale. Nella Rivista di storia, arte, archeologia della provincia di Alessandria, V, 1896.
- 290. Manasse d'Arles arcicancelliere di Ottone I imperatore (951-952).

Negli Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, XLVII, Torino, 1911-1912.

 SAXII Ios. Antonii Archiepiscoporum Mediolanensium series historico - chronologica . . . Opus posthumum.

Vol. II, Mediolani, 1755.

292. SCHIAPARELLI LUIGI, Diplomi inediti dei secoli IX e X.

Nel Bullettino dell'Istituto Storico Italiano, n. 21, Roma, 1899.

293. — I diplomi dei re d'Italia. Ricerche storico diplomatiche. Parte III, I diplomi di Lodovico III. Parte IV, Un diploma inedito di Rodolfo II per la chiesa di Pavia. Parte V, I diplomi di Ugo e di Lotario.

Nel Bullettino dell'Istituto Storico Italiano, nn. 29, 30, 34, Roma, 1908, 1909, 1914. [Si cita Ricerche &c. III, IV, V, p. . . . ].

294. — 1 diplomi di Berengario I.

In Fonti per la storia d'Italia. Diplomi, n. 35, Roma, 1903. [Si cita DB 1, n. . . . ].

295. — I diplomi di Guido e di Lamberto.

Ibidem, n. 36, Roma, 1906. [Si cita DG, n. ...; DL, n. ...].

296. I diplomi italiani di Lodovico III e di Rodolfo II.

Ibidem, n. 37, Roma, 1910. [Si cita D L 111, n....; D R 11, n....].

297. — Diploma di Berengario II e Adalberto per il marchese Aleramo.

> In Bollettino storico bibliografico Subalpino, XXIV, n. v-v1, Torino, 1922.

- v. Archivio paleografico Italiano.
- v. Bullettino dell' Archivio paleografico Italiano.
- 298. Schneider Fedor, Regestum Volaterranum.

In Regesta Chartarum Italiae, I, Roma, 1907.

299. — Die Reichsverwaltung in Toscana von der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (568-1268). I.

In Bibliothek des Kgl. Preussischen histor. Instituts in Rom, XI, Roma, 1914.

300. SCHULTZ JULIUS, Atto von Vercelli (924–961). Inaugural–Dissertation.

Göttingen, 1886.

301. Schuster I., Un protocollo di notar Pietro di Gregorio nell'Archivio di Farfa.

In Archivio della R. Società Romana distoria patria, XXXV, Roma, 1912.

302. Serie cronologica di tutti i privilegi concessi e riconfermati alla famiglia dei Conti di Collalto e San Salvatore.

> (Venezia, 1798; archivio dei Conti di Collalto, busta 70).

303. SICKEL TH. v., Excurse zu Ottonischen Diplomen.

> Nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, I, Innsbruck, 1880.

304. SICKEL W., Alberich II und der Kirchenstaat.

Nelle Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, XXIII, Innsbruck, 1902.

305. SIGONII CAROLI Historiarum de regno Italiae libri viginti ... a clarissimo viro Iosepho Antonio Saxio ... notis illustrati.

In Caroli Sigonii Opera omnia, II, Mediolani, 1732.

306. SILLINGARDUS GASPAR, Catalogus omnium episcoporum Mutinensium quorum nomina magna adhibita diligentia reperiri potuerunt.

Mutinae, 1606.

307. SILVESTRI CARLO, Istorica e geografica descrizione delle paludi Adriane con le notizie di Adria e Gavello non che di Rovigo. Venezia, 1736.

308. SIMONSFELD HENRY, Urkunden Friedrich Rotbarts in Italien.

In Sitzungsberichte der kön. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-phil. u. hist. Klasse, 1905, München, 1906.

309. SOLDANI FIDELIS Historia monasterii S. Michaelis de Passiniano sive Corpus historicum diplomaticum criticum.

Vol. I, Lucae, 1741.

 Stampa delli NN. HH. CoCo. Collalto et abbazia di Narvesa contro Monsignor vescovo di Treviso.

(Stampa del sec. xviii nell'Archivio del Conti di Collalto e in quello della curia vesc. di Treviso).

311. STEIN HENRI, Bibliographie générale des Cartulaires Français ou relatifs à l'histoire de France. Paris, 1907. In Manuels de bibliographie historique, IV.

312. STUMPF-BRENTANO KARL FRIED-RICH, Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts. II. Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts chronologisch verzeichnet.

Innsbruck, 1865-1883. [Si cita Stumpf, n...].

313. TACOLI NICOLÒ, Memorie storiche della città di Reggio di Lombardia.

I, in Reggio, 1742; III, in Carpl, 1769.

314. TATTI PRIMO LUIGI, Degli Annali sacri della città di Como.

Decade seconda, Milano, 1683.

315. TERRANEO GIANTOMMASO, La principessa Adelaide contessa di Torino, con nuovi documenti illustrata.

Parte prima, Torino, 1759.

316. TIRABOSCHI GIROLAMO, Storia dell'augusta badia di San Silvestro di Nonantola aggiuntovi il Codice diplomatico della medesima. Vol. 11, Modena, 1785.

 Memorie storiche Modenesi col Codice diplomatico illustrato con note.

Vol. I, Modena, 1793.

318. — Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi. Opera postuma.

Modena, vol. I (1824); Il (1825).

319. TONETTI FEDERICO, Storia della Vallesesia e dell'alto Novarese con note e documenti.

Varallo, 1875.

320. TORELLI PIETRO, Regesto Mantovano, I.

In Regesta Chartarum Italiae, n. 12, Roma, 1914.

321. — Le carte degli archivi Reggiani fino al 1050.

Reggio-Emilia, 1921.

322. Trog Hans, Rudolf I und Rudolf II von Hochburgund.

Basel, 1887.

323. TROYA CARLO, Codice diplomatico Longobardo.

In TROYA, Storia d'Italia del Medio-Evo, vol. IV, parte 1-v (continuazione), Napoli 1852-1855. [Si cita TROYA, n. . . . ].

324. UGHELLI FERDINANDI Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium rebusque ab iis praeclare gestis . . .

1a ed. Romae, vol. I (1644); II
(1647); IV (1652); V (1653). 2a ed.
cura et studio Nicolai Coletti, Venetiis, vol. I (1717); II (1717); IV
(1719); V (1720).

325. VALENTINELLI JOSEPH, Regesten zur deutschen Geschichte aus den Handschriften der Marcusbibliothek in Venedig.

Nelle Abhandlungen der historischen Classe der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften, IX, München, 1866.

- 326. VAYRA PIETRO, Il Museo storico della casa di Savoia nell'Archivio di Stato in Torino. Torino, 1880.
- 327. VEDRIANI LODOVICO, Historia dell'antichissima città di Modona. Vol. I. Modona, 1666.
- 328. VERCI GIAMBATTISTA, Storia della Marca Trivigiana e Veronese.
  Vol. I, Venezia, 1786.
- 329. VERNAZZA G., Vita di Benvenuto Sangiorgio.
  Torino, 1780.
- 330. Vinciguerra del fu Giacomo Massimiliano conte e signore di Collalto, S. Salvaiore ... domanda al di lui zio sacerdote abbate di Narvesa Vinciguerra conte di

Collalto e S. Salvatore li beni feudali da esso ritenuti ...

(Stampa del principio del sec. xix, nell'Archivio del Conti di Collalto, e in quello della curia vesc. di Treviso).

331. VOIGT KARL, Die königlichen Eigenklöster im Langobardenreiche.

Gotha, 1909.

332. VOLLHART C. L., De Hugone comite Arelatensi, rege Italiae. Dissertatio.

Lipsiae, 1738.

333. VOLTA L., Dell'origine della zecca di Mantova e delle prime monete di essa.

In Zanetti Guidantonio, Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia. Vol. III, Bologna, 1783.

334. WIEDERHOLD W., Papsturkunden in Frankreich.

In Nachrichten von der kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philol. – hist. Klasse, 1907, Berlin, 1907.

- 335. WURSTEMBERGER L., Geschichte der alten Landschaft Bern. Vol. II, Berne, 1862.
- 336. ZACCARIA FRANCESCO ANTONIO, Dell'antichissima badia di Leno libri tre.

Venezia, 1767.

337. ZAHN J., Archivalische Uniersuchungen in Friaul (Zweiter Artikel).

> In Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, IX, Graz, 1872.

338. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, herausg. von F. J. Mone.

Vol. VI, Karlsruhe, 1855.

V.

## PROSPETTO DEI DIPLOMI DI UGO E DI LOTARIO DI BERENGARIO II E DI ADALBERTO

REGISTRATI DAL BÖHMER COI CORRISPONDENTI NUMERI NELLA PRESENTE EDIZIONE

#### DIPLOMI DI UGO

| BÖHMER |   |   |   |   | DU   | BÖHMER |   |   |   |   | DU   |
|--------|---|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|------|
| 1372   |   |   |   |   | I    | 1380   |   | ٠ |   |   | XIII |
| 1373   | ٠ |   |   |   | 11   | 1381   |   |   |   |   | XIV  |
| 1374   | ٠ |   | 4 |   | IV   | 1382   | ٠ |   |   |   | XVI  |
| 1375   |   |   |   | • | v    | 1383   |   |   |   | ٠ | XX   |
| 1376   | ٠ |   | ٠ |   | VI   | 1384   | ٠ |   |   |   | xv   |
| 1377   | ٠ |   |   |   | VII  | 1385   |   |   | ٠ |   | XXII |
| 1378   |   |   |   |   | VIII | 1386   |   |   |   | ٠ | XXV  |
| 1379   |   | • |   |   | XII  |        |   |   |   |   |      |

#### DIPLOMI DI UGO E DI LOTARIO

|        |   |   |   |   | ום | PLOMI DI | UGO E | DI LOTA | KI | U |   |   |   |         |
|--------|---|---|---|---|----|----------|-------|---------|----|---|---|---|---|---------|
| BÖHMER |   |   |   |   |    | DU e LO  |       | BÖHMER  |    |   |   |   |   | DU e LO |
| 1387   |   |   |   |   |    | XXIX     |       | 1405    |    |   | ٠ |   |   | LVII    |
| 1388   |   |   |   |   |    | xxx      |       | 1406    |    |   |   |   |   | LVIII   |
| 1389   |   |   |   |   |    | IXXX     |       | 1407    |    |   |   |   |   | LIX     |
| 1390   |   |   |   |   |    | XXXIII   |       | 1408    |    |   |   |   | ٠ | LX      |
| 1391   |   |   |   | ٠ | ٠  | XXXII    |       | 1409    |    |   |   |   |   | LXII    |
| 1392   |   |   |   |   | •  | XXXVI    |       | 1410    |    |   |   |   |   | LXIX    |
| 1393   |   |   |   |   |    | LIII     |       | 1411    |    |   |   |   |   | LXIII   |
| 1394   |   |   |   |   |    | XXXVII   |       | 1412    |    |   |   |   |   | LXIV    |
| 1395   |   |   | ٠ |   | ٠  | XXXIX    |       | 1413    |    | ٠ |   | ٠ | ٠ | LXV     |
| 1396   |   |   |   |   |    | XL       |       | 1414    |    | ٠ | ٠ |   | ٠ | LXVI    |
| 1397   |   |   |   | ٠ |    | XLI      |       | 1415    |    | ٠ | ٠ | • |   | LXXI    |
| 1398   |   |   |   |   |    | XLII     |       | 1416    |    | ٠ | ٠ | • | ٠ | LXXVI   |
| 1399   | ٠ |   |   |   |    | XLIV     |       | 1417    |    |   | ٠ | ٠ | ٠ | LXXVII  |
| 1400   |   |   |   |   |    | XLVII    |       | 1418    |    | ٠ |   | ٠ | ٠ | LXXVIII |
| 1401   |   | ٠ |   |   |    | XLIX     |       | 1419    |    |   | ٠ | ٠ | ٠ | LXXX    |
| 1402   |   |   |   | ٠ |    | L        |       | 1420    |    |   |   | ٠ | ٠ | LXXXI   |
| 1403   |   |   |   |   |    | LI       |       | 1421    |    |   |   |   |   | LXXXII  |
| 1404   |   |   |   | ٠ |    | LVI      |       |         |    |   |   |   |   |         |

#### DIPLOMI DI LOTARIO

| BÖHMER |   |   |   |   | DLO | вонмен |   |  |   | DLO  |
|--------|---|---|---|---|-----|--------|---|--|---|------|
| 1422   |   |   | ٠ | ٠ | п   | 1426   | ٠ |  | ٠ | VIII |
| 1423   |   |   |   |   | VI  | 1427   |   |  |   | IX   |
| 1424   | ٠ | ٠ |   |   | V   | 1428   |   |  | ٠ | X    |
| 1425   | ٠ |   |   | ٠ | VII | 1429   |   |  |   | XV   |

#### DIPLOMI DI BERENGARIO II E DI ADALBERTO

| BÖHMER |  |   |   | D | веа  | BÖHMER |   |   |   |   | DB  | e A   |
|--------|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|-----|-------|
| 1430   |  |   |   | ٠ | I    | 1436   |   |   |   |   |     | IX    |
| 1431   |  |   |   |   | II   | 1437   |   |   | ٠ |   |     | х     |
| 1432   |  | ٠ | ٠ | ٠ | Ш    | 1438   | ٠ |   |   | ٠ |     | 1X    |
| 1433   |  |   |   |   | IV   | (1439) | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | (DA | n. 1) |
| 1434   |  |   |   |   | VI   | 1440   | ٠ | ٠ | ٠ | • |     | XIV   |
| 1435   |  |   |   |   | VIII | 1441   |   |   |   |   |     | XVI   |

## DIPLOMI DI ADALBERTO

| BÖHMER |  |  |   |  |  |  | ] | DA |
|--------|--|--|---|--|--|--|---|----|
| 1439   |  |  | ٠ |  |  |  |   | I  |

## GIUNTE E CORREZIONI

### Al regesto.

P. 147. S. Marino 159. Acqui 311. Cornano 332. Rozone.

#### Alle fonti manoscritte.

P. 337. Copia del sec. XVIII in GRANDI, Contractus, Sc. 6 , bibl. Universitaria di Pisa.

## Alle note bibliografiche.

P. 7. Torelli, Regesto Mantovano, I, 16, n. 20, estr., da copia del sec. xv, arch. Gonzaga di Mantova. 45, 47, 49, 130, 223. Regesti. Dopo Böhmer si aggiunga rispellivamente: Chevalier, n. 1091, n. 1092, n. 1093, n. 1109, n. 1174. I diplomi di Ugo e Lotario nn. lxiii, lxix e di Lotario n. I sono pure pubblicati in Torelli, Le carte degli archivi Reggiani, nn. l da B, lii da B, lvi da A. Per i diplomi di Ugo nn. xiii, xxiii, xxvii, e di Ugo e Lotario nn. xxx, xxxv-xxxvii, xxxix si veda la nostra illustrazione nel Bullettino dell'Archivio paleogr. Ital. IX, fasc. 4 (tavv. 40-47, dell'Archivio paleogr. Ital. IX) e per il diploma di Berengario II e Adalberto n. xv, nel Bollettino storico bibliografico Subalpino, XXIV, n. v-vi. 320. Regesto: Böhmer, n. 1437. 337. Kehr, Italia pontificia, V, 193, cit.; Falce, Il marchese Ugo di Tuscia, p. 93, n. 2, cit.

#### Alle osservazioni introduttive.

P. 47, n. xvII. Alcune località sono già ricordate nel diploma di Lotario I, 854 settembre 21 (M. n. 1169 (1135)).

#### Al testo.

P. 8, r. 28. locum | collatum 103, r. 10. Sapienti 231, r. 14.

exstant 253, r. 3. alicuid (e in nota: Così A). 299, r. 28.

capella 303, r. 13. in 338, r. 27. dopo regum si aggiunga (SI) e si tolga (SI) al r. 29.

#### Alle note.

P. 231, r. g. si aggiunga a comiti la nota: l'ultima i corretta su e.



# CONTENUTO DEL VOLUME

| Prefazione                                                       | VII |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| I diplomi di Ugo                                                 | I   |
| I diplomi di Ugo e Lotario                                       | 83  |
| I DIPLOMI DI LOTARIO                                             | 249 |
| I diplomi di Berengario II e Adalberto re                        | 289 |
| I diplomi di Adalberto re                                        | 339 |
| Appendice:                                                       |     |
| Falsificazioni moderne                                           | 348 |
| DIPLOMI PERDUTI:                                                 |     |
| Diplomi di Ugo                                                   | 355 |
| Diplomi di Ugo e Lotario                                         | 365 |
| Diplomi di Lotario                                               | 376 |
| Diplomi di Berengario II e Adalberto                             | 378 |
| Indice:                                                          |     |
| I. Destinatari dei diplomi                                       | 381 |
| II. Nomi propri                                                  | 385 |
| III. Cose notevoli                                               | 415 |
| IV. Scrittori citati nelle Fonti edite                           | 444 |
| V. Prospetto dei diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e |     |
| di Adalberto, registrati dal Böhmer coi corrispondenti nu-       |     |
| meri nella presente edizione                                     | 463 |
| Giunte e correzioni                                              | 465 |



.

Finito di stampare oggi 12 giugno 1924 nella tipografia del Senato. Edizione di trecencinquanta esemplari.







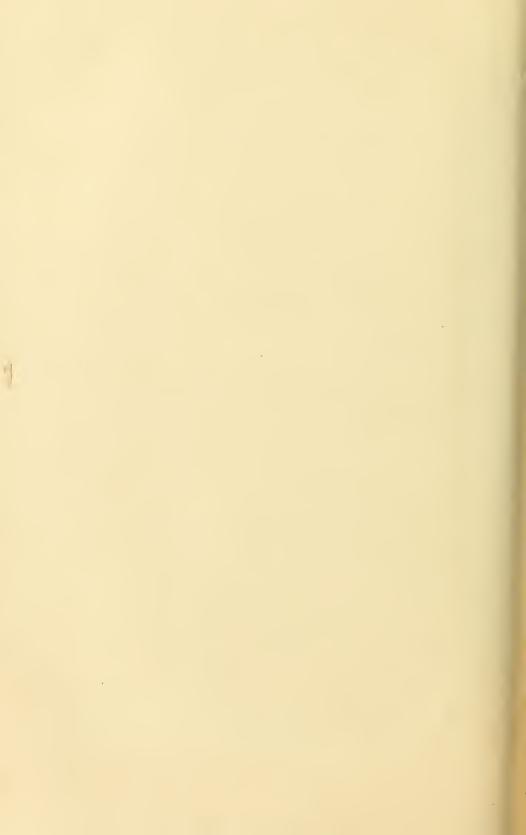





PONTIFICAL INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUILS

59 QUELTES HARK CETS ENT

TORGIN FOR 5, CANADA

13810

